



THE PARTY OF THE PARTY OF

.



### XAVERIVS MATTHA.I IVRISCONSVEIVS NEAPOLITANVS.

Didacus Pesco pinx. del.

Carmes Pignatari feulp.



# DELLE OPERE D I SAVERIO MATTEI

TOMO I

#### DISSERTAZIONI PRELIMINARI

DEL BUON GUSTO DELLA POESIA DEGLI EBRET, E DE GRECI. DEGLI AUTORI DE SALMI. DELLA POESIA DRAMMATIGO-LIRICA DE SALMI.



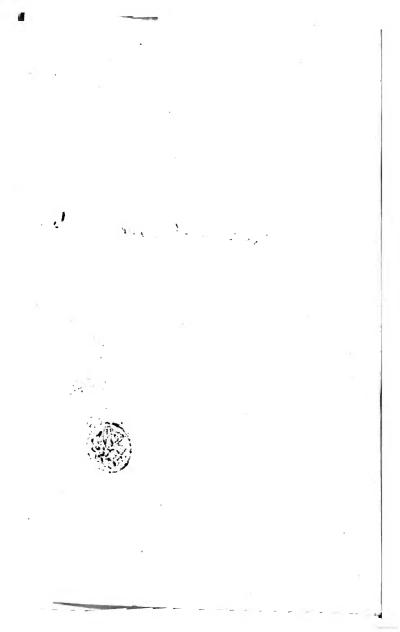

6.17.K.37

## I LIBRI POETICI

DELLA

# BIBBIA

#### TRADOTTI DALL'EBRAICO ORIGINALE,

Ed adattati al gusto della poesia Italiana.

Calle note, ed offervazioni critiche, politiche, e morali,

E colle dissertazioni su' luoghi più dissicili, e contrastati, del senso letterale, e spirituale.

OPERA

DI

# SAVERIO MATTEI

EDIZIONE TERZA NAPOLITANA.

Dall' Autore migliorata, e notabilmente accresciuta :







PRESSO GIUSEPPE MARIA PORCELLI Negoziante diLibri.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

• f -. . • . .

# GIUSEPPE MARIA PORCELLI ALLI STUDIOSI

E replicate edizioni dell'Opera de' Salmi del nostro Avvocato D. Saverio Mattei dimostrano con quanto incontro sia stata esta ricevuta da tutti i Letterati d' Europa. Quest' incontro è stato la cagione di trovatsi in breve tempo terminate tutte le copie non meno dell' Edizioni Napoletane, che di quelle fatte in vari lucghi d'Italia. Tal mancanza di copie giuslisicherebbe abbaslanza l'impresa di una terza Edizione Napolitana distribuita in XI. Tomi: ma non è questo il solo motivo che mi ha spinto all'impresa. Fra tante edizioni non ve n' è alcuna pienamente compita, e l'Autore è nel grado di somministrare ben molti nuovi materiali. Sopratutto essendosi pubblicato colle slampe di Siena l'Uffizio della B. Vergine, che replicatamente poi fi è slampato in Padova, ed in Vercelli, in esso si è veduta una nuova versione Latina che il medesimo Autore ha fatto de' Salmi raccolti nell' Uffizio. Nella Dissertazione Liturgica all' Uffizio premessa egli osserva che

che la versione Vulgata a dispetto di quanto se è cercata discredisare da certi spiriti audaci, è la più esatta di intte le Versioni, indipendentemente dall'approvazione della Chiesa, e che anzi la foverchia esattezza dell'Interprete in conservare illesi gli stessi idiotismi ha recato sovente dell'oscurità, che può restare sgombratacolla giunta di alcune particelle, che servono diconnessione, e con raddolcire qualche espressione, o costruzione Orientale. Per la riverenza, dovuta alla Volgata non ha voluto chiamar quella sua Nuova versione Latina, ma Glossa dellaslessa Volgata. Nella medesima Dissertazione eglidice di averla per suo uso non solo ne' Salmi dell' Uffizio, ma in tutto il Salterio compesta. Quindivedendo che questo saggio dato nell' Ustizio, è stato ricevuto con plauso ho creduto di farpremure all'Autore per darmi intiera quellaversione non ancora stampata in alcuna edizione. Egli me P ha gentilmente accordata, e neitempo stesso mi ha raccolte molte giunte, molte intiere Dissertazioni, e sopratutto da trecento, e più mutazioni della sua Parastali Poetica che ha creduto in molte parti ritoccare. Con ugual facilità mi ha dati i Cantici del-Vec-

· Ja

Vecchio, e Nnovo Testamento, che formano un corpo col Salterio, e che non sono stati mai pubblicati.

Questi nuovi materiali mi avevano animato a far una nuova edizione, e disporla con miglior metodo, ed ordine, e far lo slesso degli, altri Tomi di Poesie non sacre, le quali crescono per le molte altre cose sane dopo e non anserite. Ma l'Autore siccome thi ha facilmende accordato il permello di quella terza Edizione, così mi ha vietato di cambiar l'ordine delde antecedenti Edizioni Napoletane, nè di stampare in corpo tutte le mutazioni, è le giunte; mon già che non farebbe così meglio ordinata l'Edizione, ma perchè l'onestà non doveva -permettere che per un traffico, e negozio (tipografico fi dovessero costringere tutti coloro. che eran provveduti dell'antecedenti Edizioni di comprarsi anche questa terza, per averla compita. Quindi si è preso di ripiego di ristampar quella terza col medefimo ordine, della seconda Edizione Napoletana, e di ridurre in due Tomi a parte tutto quel che è di nuovo, come sopra accennato, tirandosi delle copie soverchie di questi due Tomi per potersene provvedevedere anche coloro che si ritrovano avere l' Edizioni antecedenti. Lo stesso si farà nel Tomo XI. che sarà un supplemento a' due Tomi di Poesse non Sacre, inchiudendosi i Paradossi che mancano nell' Edizioni Napoletane.

Se le occupazioni del Foro potranno dar qualche respiro all'Autore, io non son son son dallo sperare la Cantica di Salomone per formare la continuazione delle Opere Poetiche della Bibbia. Gradisci o Lettore l'avviso che io te ne porgo, e la cura che ho d'arricchire la Repubblica Letteraria di nuove produzioni, e vivi selice.

A grand opera, che si dà in luce, non ci permette di ricercar affettatamente belle maniere, per disporre l'animo degli studiosi ad intraprenderne la lettura, com' è solito, con lunghe, e nojose, prefazioni. Basta a tal fine il volger uno sguardo anche passagiero al solo frontispizio del libro. Si vedrà, che il nostro disegno è, di dare al pubblico una compitissima edizione de' libri poetici dell' antico testamento, tradotti in versi Italiani dall' Ebraico originale colle note, osservazioni sul senso letterale, e spirituale, e dissertazioni su'luoghi più difficili, e contrastati. Qualora ostinatamente vorranno credere alcuni saccenti, che dopo le fatiche di tanti uomini illustri, non siesi da noi fatta qualche nuova scoverta di gran momento facri studi, non potranno però negarci di essere i primi . che trattiamo nella nostra propria favella materie sì grandi, e procuriamo di far apprendere anche da' meno dotti quelle cose, che appena a' più savi sono State note sinora.

Questo ci servirà nello stesso tempo di giusta scusa, se il nostro stile sembrerà poco studiato, storido, e grazioso a coloro, che son versati nella lettura de' migliori serittori della nostra lingua, ben sapendosi, qual disserenza v' ha fra lo scriver novelle, e sonettini dilettevoli, e 'l comentar la Bibbia, e sar una traduzione de' gravissimi sacri componimenti. Il più dotto de' moderni Cattolici interpetri, il P. Agostino Calmet ci attesta nella sua generale presazione, che gli è riuscito d' incredibil satica il trattar queste cose nel Francese Tom. I.

linguaggio, lagnandosi di non aver avuto, chi potesse imitare. E pure quasi tutti i libri de' Francesi scrittori si veggono nel natio idioma, e ci sono si quelli delle opere gravissime, e nobilissime in ogni scienza. Che potremo già dir noi, che ci serviamo dell' Italiana savella, nella quale siam privi di quegli ajuti, di cui ci potremmo servire, per trattare un sì sacro argomento, avendo in questo genere di sacri studi soltanto qualche opera di poco valore?

Consesseremo ingenuamente, che ci sarebbe stato di minor satica lo scriver quest'opera nella lingua Latina, in cui si leggono su di tali materie infiniti volumi, specialmente, che sin dalla più tenera età ci siamo in essa efercitati, e ne abbiamo data qualche pruova colle nostre Esercitazioni per Saturam stampate in Napoli il 1759. nel nostro diciottesimo anno, e scritte

sin da due anni avanti di pubblicarsi,

.Ad ogni modo di quanto picciol uso, ed utile sarebbe essa stata, se in quello idioma da me si fosse composta? Ho amato, che quasi tutti potessero conoscere il gran pregio della Ebraica poesia, e quanto gran sapere, e sublimità in essa si racchiude, lo che poco consideratosi da altri, non si credeva, esferci quella forza divina, che da per tutto ci si scorge, e s'ammira. Così ora siamo, la Dio mercè, fuor d'ogni dubbio. Un che non sia del tutto privo delle buone cognizioni, un che abbia almeno qualche tintura delle scienze, e delle arti, potrà intendere, ben capire, ed apprendere le più belle notizie sepolte nelle immortali opere di tanti eruditi, le quali non possono leggersi, se non da chi possiede a fondo le lingue orientali, specialmente per l'affettato costume di non voler tradurre i lunghi passi degli autori Ebrei, e Greci, come se la chiarezza sosse di pregiudizio alla loro dottrina.

Nè

Nè ciò dee recarci maraviglia, quando a bella posta si dichiarano di volere, che le lor opere egregie sieno lette solamente da' dotti, e si sa, che Giosesso Scaligero nella presazione a' suoi libri de emendatione temporum esclama, come quel filososo, che nullus ingrediatur, nisi geometra, e dippiù, che sappia appieno, com' egli, le lingue tutte dell' oriente. Più ardito si su Cornelio Paw nella presazione del suo Anacreonte, ove si protesta, ch' egli vuole, che le sue opere sieno solamente lette da Giovan Clerico, non curandosi degli altri.

Noi siamo di sentimento contrario, e crediamo, che i veri dotti non hanno bisogno delle nostre fatiche, potendo agevolmente da loro stessi sare quelle medesime osservazioni, che si fanno da noi. Deesi dunque scrivere per coloro, che non sono abili a poter da se stessi giungere a tanto. E s' è così, perchè nasconder loro quasi ne geroglifici Egizj le più belle notizie, come se non potesse scriversi un'opera dotta, ed erudita, se non in oscurissimo stile? Nè già creda alcuno, ch' io pretenda di render queste materie sacili agl' ignoranti, ed a coloro, che naturalmente son di mal gusto. Costoro non son capaci di cose sì degne, e bisogna lasciargli nella dolce follia d'appagarsi della propria ignoranza . Dico solo , che ci è un gran numero di gente non inculta, che ha avuti ottimi principj delle belle arti, e delle scienze, di buon giudizio, e criterio, e desiderosa di saper molto, ma che non ha la forte di potere spegner la sete in quei puri sonti. A costoro di grazia perchè celare l'erudite notizie, e volere spiegare le cose ignote per cose più ignote? Questa guisa di scrivere reca gran danno al pubblico bene, e sembra alterezza di compiacersi del giudizio di se stesso, ed è quel vizio proprio de' pedanti, che da' savj non a torto è ripreso.

A 2

Quanto poi alla nostra traduzione, abbiamo stimato esser nostro dovere il far uso de'versi, per far gustare a' lettori la vaghezza dell' Ebraiche poesie. S. Basilio Vescovo di Cesarea osserva nel prologo al Salterio di Davide, che lo Spirito Santo non ebbe la sola mira all'utilità, ma ben ancora al diletto ne' Salmi, altrimenti si sarebbe più semplicemente valuto della prosa, per comunicare a noi le sante massime di morale, come negli altri libri. Ma egli volle addolcire l'austerità de divini consigli, e precetti coll' amenità della poesia, acciocche nell' atto che si vien quasi rapito dall' armonia poetica de' versi, si partecipasse de' frutti della celeste dottrina . Ed elegantemente il S. Vescovo si serve dell'opportuna comparazione celebre presso i poeti del savio medico, che in dare a cagionevoli fanciulli una salutevole, ma ingrata, e dispiacente bevanda, asperge gli orli del vaso di soave liquore con felicissimo inganno.

Non abbiamo difficoltà di confessare, che la tradugione in versi è necessariamente meno fedele, e per conseguenza non tanto giova per istabilire i dommi della Cattolica Chiesa. Ma poiche s'è adempita questa parte da' Padri antichi, e specialmente coll'autorità attribuita dal Concilio di Trento alla nostra Vulgata, da cui non è lecito il dipartirsi nelle controversie di sede, o di costumi, tenteremo noi di adempiere l'altra parte, cioè a far sentire il dolce, e il dilettevole, che volle ancora lo Spirito Santo destare negli animi de lettori colla poetica armonia, che non s'è curata da' moderni interpetri, e dagli antichi. Nè sarà picciol frutto della nostra fatica, quando sapremo, che gli amatori delle belle lettere, e della poesia impiegheranno qualche ora nel leggere la traduzione de' più belli componimenti, che avesse il mondo veduti, ne' quali si cantano le

glorie divine in vece delle canore vanità dell' Italiano

Parnallo .

Non dovrà poi ad alcuno recar maraviglia quel protestarci sul bel principio, che la nostra traduzione è a dirittura dal testo Ebraico, quasi volessimo contrastar l'autorità della nostra Vulgata: ut pictura poesis erit, ci dice Orazio, e si sa per pruova, come mai riescano le copie ricavate d'altre copie, e non dagli originali. La traduzione dell' intero Salterio fatta in versi Italiani da Loreto Mattei, gran poeta del suo secolo, ch' ebbe la buona sorte di comparir al mondo in tempi infelici, oltre agli errori di lingua, ed a' difetti dello stile Marinesco, in cui scrive l'autore, è la più languida, vile, e impropria traduzione, che abbia il mondo veduta, per esfere stata fatta colle notizie, che qualche interprete gli suggeriva, alla di cui sede dovea credere, e giurare. E lo stesso possiamo dire quasi di tutti gli altri Italiani, che han tentato di tradurre qualche Salmo in nostra favella (\*).

La venerazione dovuta alla nostra Vulgata sa, che nell'interpetrare il testo Ebreo ci serva anche di guida più che ogni altra versione, ma non ci toglie la libertà di poter gustare la soavità delle sacre poesie negli stessi sonti. Oltrechè noi dobbiam credere, che non ci sia errore alcuno nella nostra Vulgata, ma non già che sia essa un'elegantissima traduzione. Gli autori stessi Ebrei, de quali servivasi lo Spirito Santo, come istrumenti, benchè tutti eguali sra loro nell' autorità, non son tutti però d'ugual merito circa lo stile, e l'eleganza dell'espressioni. E S. Girolamo osserva, che sra le

(\*) Forse la migliore è quella del Ball Redi, ma come il suo stile ordinariumente è sul mediocre, quei Salmi, che son di mezzo carattere, sanno nella sua versione qualche comparsa: gli altri o di sublime stile, o di stile ameno, o tenue scomparsacono assatto.

stile d'Isaia, e di Geremia v'ha maggior disserenza, che non sra le parole d'un Re, e d'un privato; tenendosi per certa massima, che lo Spirito Santo accomodavasti alla capacità naturale de suoi ministri. E se ciò ne sacri autori stessi canonici, quanto maggiormente ne traduttori?

Qual maraviglia è dunque, se cercando noi di sare un'elegante, e piacevole traduzione, siamo talora costretti di abbandonare lo stile, o le frasi del Latino interprete, benchè in quanto al senso costantemente cercheremo di seguitarlo. Ma rispetto ancora alla significazione di molte oscure parole si vedrà, che ne' luoghi, ove non si tratta di controversie di sede, o di costumi, si son da noi fatte non poche nuove scoverte, senza pregiudizio della interpetrazione della Vulgata, la quale sarà sempre della medesima autorità. E noto, che l'Ebraico idioma, come povero, e scarso di vocaboli, comprende sotto uno sol nome spesso molte, e molte significazioni, le quali tutte non potè esprimere S. Girolamo con una voce Latina nella sua versione, ma che sedelmente ce ne avvertisce ne' suoi comentari, acciocchè sia in libertà de' lettori la scelta. E che la Sacra Scrittura possa avere varie interpretazioni . e vari sensi letterali, e tutti canonici, e di divina autorità, ce l'insegna la stessa Chiesa. Nella Vulgata in S. Matteo 12. 19. si traduce, non clamabit co'Settanta un luogo, che in Isaia 42. 2. s' era tradotto, non accipiet personam. In Osea, ero, mors, tua, o mors, 12. 14. e S. Paolo ci ha dato, ubi est, mors, victoria tua? Nel Genesi 47. 31. adoravit Israel Dominum conversus ad lectuli caput, e questa versione di S. Girolamo s' ammette dalla Chiesa, non ostante che S. Paolo l'avea interpetrato altrimenti ad Hebr. 11. 21. adoravit Israel fastigium virgæ

ejus . E per lasciar gli altri esempj , lo stesso interprete vulgato in S. Matteo 6. 11. traduce panem nostrum substantialem da nobis hodie; e poi in S.Luca 11. 23. panem nostrum quotidianum; e la Chiesa ammette, come canoniche l'una, e l'altra traduzione della stessa Greca voce emission; onde saviamente S. Agostino 1. 12. confes. 32. Cum alius dixerit, Sacræ Scripturæ scriptor hoc sensit, quod ego, & alius, imo quod ego: religiofius me arbitror dicere, cur non utrumque potius, si utrumque verum est, & si quid tertium, & si quid quartum? & si quid omnino aliud verum quifquam in his verbis videt, cur non & ille omnia vidisse credatur, per quem Deus facras litteras vera, & diversa visuris multorum sensibus temperavit? Nè si pretende già da noi, che le private interpetrazioni sieno d'ugual peso. che la Vulgata. L'autorità di questa è certa, e incontrastabile; ed essa sola potrà giovare a stabilire i dommi, e a decider le controversie di sede, o di costumi. Ma in altri luoghi , ove ci sembri contener un sentimento più chiaro, o più elegante la version de' Settanta, o di Simmaco, o di Aquila, o quella fatta dallo stesso S. Girolamo ne' Salmi, ch' è diversa dalla Vulgata, o finalmente alcun' altra rinvenuta da noi, perchè non seguirla, perchè non credere, che il Sacro scrittore abbia potuto intendere dell'una, e l'altra maniera? Non si contrasta, che l'interpetrazione della Vulgata non sia verissima: si cerca se può esser vera ancora nello stesso tempo un' altra interpetrazione, che serva per dar maggior lume alla versione stessa della Vulgata: Si diversæ opiniones Doctorum Sacræ Scripturæ non pertinent ad fidem . & bonos mores. absque periculo auditores utramque opinionem segui possunt. Tunc enim habet locum, quod Apostolus A 4 dicit

dicit ad Roman. 14. unusquisque in suo sensu abundat, siccome a proposito c'insegna S. Tomaso quodli-

bet 3. art. 10.

Resterebbe di sar qui le giuste scuse per ciò, che non piacerà a' lettori in questa opera, e proporre i motivi, che avrei di sperare un cortese compatimento, tra per la giovanil età sul primo fiore degli anni, e per la mancanza di quegli ajuti, che non mancarono già agli altri autori di consimili opere di sì grande argomento. Il Calmet nella presazione a' suoi comentari a' libri del vecchio testamento si protesta, ch' egli non dava alla luce le fatiche d'un folo, ma ingenuamente confessa d'essere stato ajutato da' suoi compagni, oltre alle continue conferenze co' migliori eruditi critici, antiquari, matematici, geografi, ec. dovunque occorrevano questioni appartenenti a tali professori. Noi stamo in diverso caso: in una, dirò così, picciola villetta, ove siam per trista sorte, lungi dal commercio del gran mondo, e quast in compagnia delle belve più che degli uomini, non abbiamo che sperare d'alcuno, se non che da noi stessi, che proviamo ancora l'altro incomodo di non poter consultare spesso i molti libri, che ci bisognano, salvo quel, che può contenere una libreria di un gentiluomo privato. Questi invero sarebbero giustissimi motivi d'addurre per nostra discolpama temo, che in leggere tali cose, non si disanimi, ognuno in maniera, che non si degni neppur di volgere un' occhiata a questa opera, considerandola, come parto immaturo d' un giovane, che stando su' i confini di questo regno, senza i necessarj ajuti, pretende audacemente di scriver cose, che possano soddisfare a coloro, che vivono felicemente in mezzo alle stesse lettere ne' più culti luoghi del mondo. Quindi m' astengo volentieri di più far motto di tali cose, e lasciando il giudizio

dizio libero a tutti intorno al merito dell' opera senz' aver riguardo all'autore, e all'altre circostanze, passo finalmente a conchiudere questa presazione con un piano dell'opera per maggior soddissazione de' lettori.

Si vedrà primieramente nella nostra edizione un discorso sull'argomento di ogni Salmo, o Cantico, o altra poesia. Seguirà poi il Salmo stesso, cioè il testo della Vulgata da una parte, e la nostra traduzione dall' altra con alcune brievi note nel margine, che serviranno, per rischiarare alcune voci oscure o nella Vulgata, o nella nostra traduzione, come nomi propri di città, di monti, di persone, alle quali si allude, e cose simili: e questo basterà per coloro, che non hanno altro gusto, che della sola poesia. Dopo il Salmo in un capitolo a parte si vedranno le osservazioni sul testo Ebreo, e sulle varie versioni fatte finora, e le dissertazioni su' luoghi più difficili , e contrastati ; e e queste gioveranno a trattener con diletto i più dotti amanti della critica, e dell'erudizione. Quindi finalmente le osservazioni politiche, morali, e tutto ciò, che si contiene sotto nome di senso spirituale ricavato da' puri fonti de' migliori Padri, senza trameschiarvi le specolazioni, e i sofismi degli scolastici, e de barbari interpetri de' secoli sventurati, che hanno oscurato piuttosto, che illustrato lo studio delle Sacre Scritture; c questo servirà per alcuni altri, che oltre al diletto s' industriano di ricavar l'utile dalla lettura de' sacri componimenti .

L'ammaestramento di Orazio ci ha fatto scegliere questo metodo più che ogni altro. Ei ci dice nell'Arte poetica, che i più vecchi disprezzavano le opere, che non eran piene di succo, e di ottimi, e gravi sentimenti: che all'incontro i nobili giovani con pena soffrivano un serio componimento, e pieno tutto di gra-

vità:

vità: e che conseguentemente coloro, che volevano scrivere per tutti, dovessero lodevolmente mischiar l'utile col dolce, per incontrare il comune applauso.

Centuriæ seniorum agitant expertia frugis: Celsi prætereunt austera poemata Rhamnes:

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. A questa nostra opera, che si distribuirà in più tomi per maggior comodo, precederà una dissertazione, che occuperà il primo tometto, che servirà, come un apparato Biblico, o una generale introduzione a' libri poetici della Bibbia, come si possono regolare i lettori dal titolo della dissertazione: Del buon gusto della poesia degli Ebrei, e degli antichi Greci, e delle notizie necessarie, per fare una esatta traduzione de' loro componimenti, e per ben intendere le stesse traduzioni. Si vedranno in questa coll' ajuto de' profani scrittori rischiarati infiniti dubbj . che gioveranno ad abilitare il lettore ad uscire da se stesso felicemente da consimili intrighi, e si osserverà qualche parte della sacra erudizione della Scrittura illustrata in maniera, che possa intendersi senza molta fatica. Conchiuderemo questa prefazione colle parole di S. Girolamo in epist. ad Sunium, & Fratellam : Sic omnino psallendum, ut fit in Ecclesia: & tamen sciendum quid Hebraica veritas habeat, atque aliud esse propter vetustatem in Ecclesia decantandum, aliud sciendum propter eruditionem Scripturarum . \*



# DELLA POESIA

DEGLI EBREI, E DE' GRECI.

#### CAPITOLO L

Buon gusto della poesia Greca, ed Ebrea. Contesa de' Critici su' versi de' Salmi è inutile. Ignoranza della vera lettura, e pronuncia. Sistema di S. Girolamo, del Meibomio, Mercero, Gomaro, Erberto esaminato. Giudizio sul contrario sistema dello Scaligero, Eugubino, Martinio, Pseissero, Capella, Vasmuth, ec. Audacia del Clerc, e di Hare. Si esamina il metro del verso 5. del Salmo 34. Ignoranza del gusto de' versi Latini. False regole dateci da' gramatici, per rendergli armoniosi. Sistema del Calmet consutato. Nuove ristessioni sulla poesia degli Ebrei.

Prima di dar cominciamento alla faticoliffima traduzione de' Salmi, e degli altri libri poetici della Bibbia, convenevol cosa ci sembra, il premettere questa ben lunga in apparenza, ma ove si con-

#### 12 CAP. I. DELLA POESIA

si consideri 'l grande argomento, brevissima Disfertazione, in cui trattasi del buon gusto della poesia degli Ebrei, e degli antichi Greci, e delle notizie necessarie, per ben tradurre i loro componimenti, e per intendere le stesse traduzioni. Strano in vero parrà illustrare i Salmi di Davide co' versi d' Omero, e l' unire i facri, e profani autori in un fascio, senza serbare il decoro dovuto a quelle anime grandi, che la nostra fanta religione giustamente vuole, che veneriamo. Ma coloro, che per ventura sapranno, che nelle tenebre, in cui si vive rispetto alle notizie dell' Ebraico già perduto idioma, altra fcorta aver non possiamo, che i Greci antichi scrittori, che fiorirono a' tempi stessi degli Orientali, o almeno in quel torno, ci dovranno giustamente compatire, se camminando sulle orme de' più savj critici, anzi de' più dotti santi Padri di nostra Chiesa, ci sforziamo di scoprire quei furti, che continuamente han fatto de' facri libri i Greci poeti, per poter maggiormente illustrare gli originali autori, onde ogni cosa poco religiosamente su tolta. Ed è certo, che assai più strano sembrar dovrebbe il fatto di non pochi eruditi, che per contrario si valgono de' facri autori, per illustrare i profani, che il servirsi, come noi faremo, de' profani, per illustrare i sacri; ciò che Clemente Alessandrino ne' suoi libri, che intessuti di varia erudizione si chiamarono Στρωματα, e nel famoso trattato della Città di Dio S. Agostino, e S. Girolamo da per tutto nelle loro opere non hanno sdegnato di fare, per tacer de' moderni, e specialmente di Monfignor Huet, il cui gran nome basterebbe solo a difenderci da ogni accusa.

II. Or della perfezione della Greca poesia son tanti

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 13 tanti gli elogi presso tutti gli autori, che lo aggiungerne sarebbe lo stesso, che il metter in dubbio un argomento, che s' ha per incontrastabile a' nostri tempi: e si sa, che vi su ancor qualche savio, che qualunque volta lodar voleva cosa, che piacevagli, e sembravagli persettissima, dicea non suor di ragione, essa è poesia Greca, quasi non vi fosse al mondo cosa più bella, più dilettevole, e più perfetta della Greca poesia. Veramente non può negarsi, e il confessa ognuno, che abbia avuta la sorte di spegner la sete in quei puri sonti, che oltre al grand'ingegno, e alla gran fantasia de' poeti di quella cultiffima nazione, la maestà della lingua, la leggiadria, e novità delle frasi, e dell'espressioni, e degli epiteti, de' quali valgonsi nello scrivere, gl' innalza tanto dalla piena de' comuni scrittori, che chiunque dopo aver letto alcun Greco componimento, volesse poi prender in mano il più bel pezzo di poesia Latina, o Italiana, crederebbe di leggere un buon profatore, non un eccellente poeta. Quindi avviene, che quei felici ingegni sieno sempre intenti alla favola, ch'è l'anima della poesia, e camminano con una femplicità naturale senza tanti esterni artifici ne' versi, e senza il soverchio ornamento delle parole; poichè comunque dicano, o vogliano esprimere i sor pensieri, distinguonsi apertamente dalla profa, avendo quafi un linguaggio tutto diverso. Ciò che non possono ottener mai tutti gli altri poeti, non avendo dal Greco in fuori gli altri idiomi una favella particolare per la poesia.

III. Ma per quanto amantissimo io mi confessi della poesia Greca, non posso però in niun conto persuadermi, ch' essa non debba cedere alla poesia degli Ebrei: anzi giudico senz' alcun dubbio, che

#### 14 CAP. I. DELLA POESIA

quanto vince di gran lunga la Latina, e l' Italiana, altrettanto è vinta dall' Ebraica per qualunque maniera. Mio proposito qui non è di trattare, e molto men di decidere l'intricatissima questione su' loro versi, se corrispondano al metro, e alla quantità de' piedi Greci, e de' Latini, come molti han creduto con S. Girolamo; o sciolti da sì stretta catena abbian folo un certo determinato numero di fillabe, che unito alle rime formi tutto il bello della loro poetica armonia, come presso noi Italiani. Son queste in vero ridicole questioni, che s'agitano ordinariamente da coloro, i quali poco fanno di quel linguaggio, e vogliono imposturarci, e mostrare di faper più degli altri. Come può giudicarsi della brevità, e lunghezza delle sillabe, de metri, de' versi d' una lingua a noi dell' intutto straniera, e di cui ignorafi la giusta pronuncia, mancante delle vocali, le quali aggiunte, o tolte, secondo la Rabbinica punteggiatura, possono far crescere, o sminuire le fillabe alla stessa parola, non che mutar la rima, e tutta la poetica armonia?

IV. Queste cose suron cagione, che Giosesso Scaligero, il quale gloriavasi di poter senza interprete viaggiar tutto l'oriente, scrivesse nelle note alla Cronica di Eusebio n. 7. ch' ei ne' Salmi Davidici non riconosceva alcun vestigio di poesia, ma una prosa adorna di poetico carattere, Soluta oratio charastere poetico animata. Agostino Eugubino (\*) Lodovico Capella, Martinio, Bohlio, Vasmuth, Pseissero, e i più dotti critici han tenuto dietro le orme dello Scaligero, e han conosciuto esser impostura, quanto van-

tavano

<sup>(\*)</sup> Vedi la lettera dell' Ab. Mingarelli all' autore sul fine del IV. tomo.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 15 tavano di fapere sulle regole dell' Ebraica poesia il Mercero, l'Erberto, il Gomaro, il Meibomio, ed altri uomini per altro di molta letteratura. Questa è una di quelle proposizioni, che possiamo dire esfer fasse, e vere nel medesimo tempo: essa è verissima rispetto a noi, che per qualunque studio, e cognizione avessimo di quella lingua, non mai (nè giova il lusingarci) possiam comprendere, in che consista quel metro, quella rima, quel verso, onde sono adorni gli Ebraici componimenti. Essa è fassissima all'incontro rispetto agli Ebrei, se quindi volessimo credere, che in verità non sossero versi ben regolati quei de' Salmi, e de' Cantici, benchè da

noi poco ben conosciuti.

V. I difensori stessi di questo prosaico sistema sono certamente costretti loro mal grado a confessare, che la rima in verità non solo spesso incontrisi in tali componimenti; ma che quasi sia inevitabile in quella lingua per le terminazioni similissime de' verbi, de' nomi, e degli affissi. Ciò posto, perchè dunque non dee dirsi, che i loro versi corrispondono presso a poco al gusto de' nostri Italiani, ma voler fingere un parlar rimato, ma fenza versi? Dall'altra parte chi leggerà le poesie Rabbiniche dateci dal Bustorsio nel fine del Tesoro della lingua santa, conoscerà certamente, che sono esse tanto regolate, e strette, quanto sono tutte le altre Greche, e Latine poesie. Può dunque questa lingua effer capace di queste regole; e perchè poi non credere, che in verità sieno i versi de' Davidici Salmi stretti da tali regole, e corrispondano a' versi de' Latini, e de' Greci, come sostiene S. Girolamo con molta franchezza?

VI. Io non so a qual delle due forti di poessa debba ridursi certamente l'Ebraica, e conosco di non

#### 16 CAP. I. DELLA POESIA

saperlo distinguere; ma consesso, che può essere o d'un modo, o d'un altro, penso che potè essere d'un modo anche differente; e che qualunque sia stata, certamente però ci su presso loro la regola, onde potesse farsi, e in fatti si facesse un componimento di versi ben regolati, non altrimenti che presso i Latini, i Greci, gl' Italiani, e tutte le altre nazioni del mondo. I sistemi ideati dal Clerc, e dall'Inglese Hare ( che degli altri di minor grido non vogliamo quì far parola ) non meritano una feria confutazione; poiche stabiliscono capricciosamente i piedi, e sconvolgono tutto l'ordine del Salterio, correggendo, allungando, abbreviando i versi a lor talento, e facendo audacemente uno strazio della Bibbia, che non farebbero già delle commedie di Plauto. Qualora fossimo noi ancor certi della punteggiatura Rabbinica, e che tale debba essere la lettura, quale si pronuncia di presente da chi legge a tal modo, pure saremmo incertissimi della disposizione de' loro versi, non sapendo le regole della loro poesia, che facilmente eran diversissime da tutte l'altre. E infatti ancora si contrasta tra' gramatici intorno alla disposizione, e divisione di alcuni versi degli Epodi di Orazio, e di Pindaro: come mai potremo dar giudizio poi di quei de' Salmi? Per esempio prendasi il versetto s. secondo il computo Ebraico del Salmo 34. che secondo i Rabbini si legge così:

דרשתי את יחוח וענני ומכל מנורותי הצילני hitfillani megurotai umiccol vehanani Adonai eth darashbi Ognuno consessa, che qui più d'ogni altro luogo vi si conosce manisestamente e il verso, e la rima: ma qual verso è mai questo? ecco, ci dirà taluno, quì ci è il verso Italiano eroico di undeci sillabe:

Da-

#### DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 17

Darasthi eth Adonai vehenani Umiccol megurotai hitsillani.

Ma un altro vorrebbe meglio, che si leggesse così:

Darasthì

Eth Adonai vehenani

Umiccel

Megurotai bitsillani.

Perchè il versetto, che siegue, si legge da' Rabbini in questa maniera:

הכימו אליו ונהרו ופניחם אל יחפרו jebpharu al uphneem venaharu elau hibbitu e di tali parole non possono formarsi versi di undeci fillabe, ma bensì una strosetta Anacreontica col versetto picciolo interrotto:

Hibbitù

Elau venaharu

Uphneem al jehpharu.

Un terzo penserebbe in altro modo, e interromperebbe i versi così:

Durasthì eth Adonài Vebenani Umiccòl megurotài Hitsillani.

Il punto si è, che gli altri versi, che sieguono, non possono riserirsi a niuna di queste tre maniere già dette, e bisogna pensarne una quarta: e pur siamo nella supposizione, che sosse vera questa lettura Rabbinica, di cui non si è affatto alterato altro, che qualche abbreviamento, o allungamento di vocale nelle voci Adonai, e megurotai che sarà poi, se si scambiano le vocali, e se n' aggiungono, o se ne tolgono, sicchè si muti dell' intutto il suono delle parole?

VII. L'inganno confiste, che ognuno vuole a-

dattare i versi Ebraici al gusto di quella lingua, che scrive: il Latino va cercando l'esametro, il giambico, il pentametro, e trovandone un per caso, subito decide, che tali sieno i versi de' Salmi, quasi che nelle orazioni stesse di Cicerone non fi ritrovino versi d'ogni genere inavvedutamente scappati: e l' Italiano va in traccia di un verso di undeci fillabe, di otto, di fette, ec. e riuscendogli di rinvenirne, ancora tali giudica effer quei delle Ebraiche canzoni. Eppure non è così: noi ignoriamo il gusto della musica Ebrea, e conseguentemente non possiamo conoscere l'armonia de' loro versi, i quali dovean essere differentissimi da quei de' Latini, de' Greci, e degl' Italiani. Anzi aggiungo, che noi non conosciamo neppure la vera armonia de' versi Latini, e la maggior parte delle regole dateci da' gramatici, per far un verso armonioso, son false, non avendo noi neppur in esempio un ritaglio de' numeri, a' quali soleano adattarsi quei versi ne' tempi antichi. Se domandiamo a un pedante, qual sia il più armonioso pentametro,

Mænia finitimis invidiosa locis:

o vero

Grata Canopais incola littoribus: fubito risponderà, che sia il primo, che termina col dissillabo: e all'incontro, se vogliam sapere, qual sia il più sonoro giambico,

Quicumque rezno fidit, & magna potens:

o pure,

Phaselus ille, quem videtis hospites; dirà, che assai più rimbomba questo secondo. Certamente dovrebbe correre la stessa regola, e giudicarsi in ambidue i versi ugualmente. Ma ecco l'inganno: nei abbiamo il nostro verso sdrucciolo di dodiDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 19 dodici fillabe, che corrisponde al giambico, e i verfi giambici si leggono, come sossero i nostri sdruccioli, e quei, che ci fanno lo stesso suono, giudicansi migliori degli altri, che son diversi. Quindi è, che

Phaselus ille, quem videtis hospites,

parendoci similistimo a questo,

Così nascosto mi ritrova invidia, crediamo esser il più bel giambico del mondo, e

per contrario,

Quicumque regno fidit, & magna potens, appena ci fembrerà verso: quantunque sappiano i dotti, che sieno assai più gravi, e maestosi i giambici, che finiscono in questa seconda maniera col dissillabo; e per contrario teneri, e vaghi i pentametri col polisillabo, come ve ne son molti in Catullo, Tibullo, e Properzio, e continuamente in tutti i poeti Greci.

Così c'infegnano tutti i più dotti, e favj gramatici, che ne' versi Saffici è necessaria la cesura dopo il secondo piede, per riuscir vago, come:

Crescit indulgens sibi dirus bydrops:

altrimenti esser aspro, ed insosfribile, come,

Sive tu, Lucina, probas vocari. benchè ve ne sieno molti in Orazio. Ma giacchè in Orazio, e ancora in Catullo ve ne son molti, come il confessano gli stessi gramatici, chi ha infegnato loro, che il primo verso sia più armonioso del secondo? Noi affatto non abbiamo, tranne Orazio, e Catullo, in altri poeti dell' aureo secolo ode di versi Saffici: in costoro ve n'è in gran copia: chi sa distinguere qual s'adattava meglio alla musica di quelle due sorti di versi?

Scopriam or noi, onde nacque l'errore : avvez-

CAP. I. DELLA POESIA

zi a cantar gl'inni della Chiesa in versi Sassici ad un certo stabilito tuono, leggono poi i versi di Orazio, come se dovessero ancor cantarsi a quel modo: e ritrovandosi, che il primo si canta facilmente, e che il secondo non è quasi possibile a cantarsi, si giudica dolce il primo, ed aspro il secondo. Ma per dar giudizio degli antichi versi, e dell'antica musica, ci vuol altro, che consultare i libri, che

si chiaman di coro de' nostri tempi.

VIII. Or fe in tale ignoranza noi viviamo rispetto alla vera armonia de' versi Latini, di cui sappiamo le regole, ed il metro; che sarà de' versi Ebraici, de' quali altro non si sa, che sien versi, e pur questo si mette in dubbio da alcuni altri ugualmente impostori, che coloro, che si vantano di sentirci il gusto del verso? Ecco l'altro contrario, ma non men dannoso pregiudizio del primo: il confessare di non sapere una cosa, è un' impresa troppo dura per chi pretende di saper molto. Al P. Calmet dispiacque d'ingenuamente protestarsi, ch'egli affatto non gustava il metro, e l'armonia ne' versi de' Salmi, e perciò non volendo per contrario neppure ingannarci, come gli altri, con vantarsi d' intendere ciò, che non intendeva, volle piuttosto aderire all'opinione di coloro, che vogliono i Salmi vera profa, fulla credenza, che l'Ebraico idioma non sia capace di poetiche strettezze.

La fua differtazione de poessi veterum Hebreorum non è degna di leggersi: e mi commuove giustamente a sdegno in vedere, ch'ei pensa, che gli Ebrei adattassero alla musica i lor componimenti, come. a di nostri nelle Chiese si sa de' Salmi, del Gloria in excelsis Deo, del Kyrie eleison, benchè non sieno versi, ma vera prosa, e spesso ancor disadorna.

#### DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 21

Chi ha buona cognizione della nostra musica, e ha offervate ancora le carte per uso di Chiesa de' migliori maestri, confesserà certamente, che la prosa non può mai adattarsi alla musica, in maniera che ne risulti una regolata armonia: e che però son costretti a replicare, e a trasportare le voci specialmente nelle cadenze, che quasi si rendono versi, come quei delle Italiane ariette. Quanto alla mufica indivisibile dalla poesia, crede il P. Calmet, che sia stata persettissima presso gli Ebrei, come quei, che più di tutte le nazioni la colcivarono findal tempo di Jubal per tanti secoli, e la stimarono degna de' Principi, i quali mantenevano continuamente de' professori nelle loro corti, oltre gl'innumerabili addetti al tempio, in maniera che a' gior. ni di Davide si potean vedere in Gerusalemme da quattro mila fra fonatori, e cantanti, e da due cento ottant' otto prefetti, o sieno, come noi diciamo, maestri di cappella. Or chi crederà mai, che una inazione, che condusse la musica a tal perfezione, che al parer del Calmet, e degli altri eruditi la nostra musica rispetto a quella è un' ombra di musica, e quasi una musica barbara, ed ingrata, non avesse poi in nessun conto alcun verso d'adattarlo a sì eccellente musica, ma dovesse scioccamente cantar la prosa? Ma poichè è proprio di chi sostiene false opinioni il non esser costante, lo stesso Calmet dimentico di ciò, che avea scritto nella dissertazione de poesi veterum Hebraorum, nel libro di Giob apertamente confessa, che non può negarsi aver avuti gli Ebrei i loro versi, benchè dovettero certamente esser differenti da quei delle altre nazioni.

IX. Se ci fosse a cuore d'imposturar gl'ignoranti, e farci veder da più degli altri colle produzio-



ni di nuovi sistemi, ci sideremmo invero di dar al pubblico un' edizione dell'Ebraico Salterio colla disposizione de' versi assai più selice di quella, che ha tentato di fare il Clerc, e l'Inglese Hare, ed altri prima, e dopo di loro. S' inganna sollemente chi cerca negli Ebraici componimenti, che i versi, e le rime vadano tutte secondo una regola stabilita. La lor poesia è libera, e sciosta, senza taute catene: è una specie de' ditirambi, o de' cori delle tragedie, ne' quali si ritruovano versi di cento maniere insilzati a capriccio di chi compone senza la

strettezza de' lirici, e degli elegiaci.

Or questa sorte di poesia è la più bella, e più vaga di tutte, perchè la fantasia del poeta è libera, e può francamente camminare senza passoje, e all' incontro si conserva il brio naturale senza un affettato artissico. Fanno sede a' miei detti i ditirambi di Pindaro, ne' quali benchè il poeta sertur numeris lege salutis, come dice Orazio, surono però essi così ammirati da tutta l'antichità, che Orazio stesso si dissintargli, nè la lingua Latina in satti era capace di tal poesia. E pure parrebbe più facil cosa il comporre in versi vaganti, e senza legge, che in metro stretto, come le ode Sassiche, ed Alcaiche: ma in verità non è così, ed il giudizio d'Orazio è πολλων ανταξιον αλλων, e può valere per moltissimi.

Questa sorte di poessa dopo tanti secoli si è ristorata selicemente in Italia: le canzoni del Guidi ne sono un esempio: il poeta unisce i versi lunghi a' più corti, usa la rima, ove gli piace, e non l'usa, ove non gli rende vantaggio. Si serma, quando il sentimento e già spiegato a bastanza, e le strose or son lunghe, or son brievi con varietà. Ne' dram-

mi

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 23 mi per musica si è questo stile ridotto a maggior perfezione dal celebre Metastasio, e son così artisiciolamente mescolati i versi, e in tal maniera spezzati, che sembran prosa, e son versi, e versi così armoniosi, e belli, che da essi in suori non possono adattarfene altri alla mufica (\*). Ove il fenfo finisce, si sa la pausa, la rima si frappone a talento, e tutto in un tratto da' versi sciolti si passa e un metro stretto Anacreontico delle ariette di varie forti. Chi non crederebbe, che questo genere di poesia fosse assai più facile de' sonetti, delle canzoni, delle nojose sestine, degl'intrecciati terzetti, e delle ottave rime? E pure noi abbiam gran copia d'eccellenti rimatori in Italia, che quali ne siamo oppressi: e in tanto dal Metastasso in suori non ha saputo niuno distendere non dico un dramma intero, ma una cantata, un'arietta, chè sia soffribile, ma tutti han perduto il tempo finora troppo infelicemente. Qui non è luogo di contrastare, se un tale stile sia il migliore per gli drammi, e per lo teatro: dico folamente, che questo è l'unico adattabile alla musica teatrale, come si può vedere ancora da' cori delle tragedie de' Latini, e de' Greci, i quali per comun confessione cantavansi, e intanto non vollero usare nè il metro Anacreontico, nè l'

(\*) Qualche saccentazzo ha creduto, ch'io sostenessi, che lo stile di Pindaro sia drammatico: non mi son sognato di dir questa proposizione: ho detto, che quella maniera di verseggiare, ch' era propria del Lirico Ebraico, e Pindarico, presso noi passò al teatro, e che i Salmi si debbano tradurre nello stile, che oggi si usa fra noi ne' drammi, non perchè i Salmi sieno drammatici componimenti eccetto alcuni pochi, ma perchè son lirici, e la lirica antica maniera di verseggiare era simile a quella, che noi usiamo ne' drammi coravina in fatti ne' giambici, che precedono le sue tragedie, chiama questo nostro stile drammatico, Carmen congruentius Lyre.

#### CAP. I. DELLA POESIA

Elegiaco, nè il Saffico, nè l'Alcaico, ma una mescolanza di vari versi distribuiti con giudizio, senza tali legami di numero determinato nelle strofe, come ognuno il conosce (\*). I Salmi non sono altrimenti, e noi potremmo disporre qui qualche Salmo in esempio, in maniera che i lettori riconoscessero in esso uua cantata quasi simile alle nostre di recitativo, e d'aria, come diciamo, per quanto soffre il gusto di due lingue troppo lontane. Ma poichè noi siamo incertissimi della vera lettura, e della pronuncia per la mancanza delle vocali, nè possiamo in alcun conto acquietarci alla falsa punteggiatura de' posteriori Rabbini, ci piace assai meglio di confessare, che noi non possiamo affatto gustare i versi di quell'idioma, di cui fanno meno coloro, che si credono di saperne più degli altri: e non volendo perdere inutilmente il tempo in cose, che accertar non si possono in conto alcuno, passeremo a trattare degli altri pregi degli Ebraici componimenti, che sono certamente tali, e tanti, che il verso senza dubbio è il minore.

CA.

<sup>(7)</sup> Si vedrà nel Capítolo III. che il gusto del metro è diverso presso le nazioni: è una sollia da pedante il questionar su di tal punto; il poeta savio si adatta al tempo, e si distinguerà nell'espressioni, e ne' pensieri, e nella maniera di spiegarsi, ciò che distingue lo stile lirico dal drammatico, poichè l'esterno artissico è variabile. Nè rechi maraviglia ad alcuno, che lo stile de' nostri drammi sia anche adattabile al lirico: presso i Latini avvenne lo stesso: giambici eranoi più negletti, e vicini alla prosa, e perciò adattati al dialogo ne'drammi: Orazio gli usò nelle odi, e rese lirico quello stile, ch' era creduto privativamente teatrale.

#### CAPITOLO II.

Pregi della poesia Greca, ed Ebraica; impersezione della Latina, Italiana, Francese, ec. Stile Pindarico de' Salmi. Ignoranza intorno alla proprietà di questo stile. Si spiega un luogo di Pindaro, e un consimil passo del libro di Giob. S' illustra, e si traduce un luogo oscurissimo dell' ultimo cantico di Davide. Si contrasta l'opinione del Calmet. Giudizio di alcune canzoni Italiane. Traduzione di un'ode di Pindaro. Carattere dello stile di Davide. Traduzione del Salmo 127. Giudizio dell'eglogbe di Virgilio, e di Teocrito. Traduzione Omerica del Salvini impersettissima.

R quel che più d'ogni altro mi muove a credere, che la poesia Ebraica senz' alcun paragone sia la più persetta di tutte l'altre poesie di qualunque nazione, si è appunto il vedere, che non conoscendo noi affatto il metro de' loro versi, in maniera che alcuni han creduto, che sieno veramente semplice profa, e leggendola in verità quasi come profa, pure ci sentiamo rapire non solo dalla bellezza interna del componimento, ma dall'esterna ancora, quasi certamente provassimo quel diletto, che si sente ne' versi degli altri poeti, de' quali ne gustiamo, e conosciamo l' armonia. Questo avviene , perchè ritroviamo in essi componimenti quasi una nuova lingua lontanissima dall' altra, che osserviamo nella profa, e ciò non folo nella locuzione. e metafore, ma ben ancora nelle semplici voci, e nella sintassi: di modo che coloro, i quali sapranno di lingua Ebrea soltanto, quanto basta per l'intellitelligenza della pura storia del Genesi, in leggere le benedizioni di Giacobbe, o altri luoghi di poessa inseriti nella storia stessa, resteranno quasi sorpresi in conoscere, che affatto non intendono una lingua, che credevano aver da molto tempo imparata.

Questo pregio non possono aver le altre lingue, tranne la Greca, come ognuno da se stesso potrà conoscerlo chiaramente. Prendansi per esempio i due

primi versi dell' Eneide:

Arma, virumque cano, Trojæ qui primus ab oris

Italiam fato profugus Lavinaque venit

Littora: fciolgasi il metro con trasporre le parole, cano arma, & virum, qui primus, &c. e si troverrà una semplicissima prosa. Lo stesso s' osserverà nella nostra savella:

Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori.

Canto l'armi pietose, e il capitano: scompongasi l'ordine delle parole di questi versi, principi di due poemi dell'Ariosto, e del Tasso, e non sara più poessa. Che diremo de'poeti della dottissima nazion Francese? La lor lingua non gli lascia punto allontanarsi da' prosatori; ond'è, che i lor versi specialmente nell'eroico stile son inferiori a' Latini assai più che i Latini a' Greci, e agli Ebraici. Leggiamo il più bel pezzo della Henriade del famoso M. de Voltaire, Canto I.

L'impetueux boree enchaine dans les airs Au foufste du zephyre abandonnoient les mers, On leve l'ancre, on part, on fuit loin de la terre, On decouvroit deja les bords de l'Angleterre. L'aftre brillant du jour à l'instant s'obscureit, L'air sissse, le ciel gronde, & l'onde au loin mugit: Les vents sont dechaines sur les vagues emues,

La

### DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 27

La fondre éticelante éclate dans les nues, Et le feu des éclairs, O l'abime des flots

Montroient partout la mort aux pales matelots. Questi pochi ultimi versi in verità non mi commovono meno della lunga descrizione della tempesta nel primo dell' Eneide: ad ogni modo di queste espressioni potrebbe ancora più comodamente valersene in una storia lo stesso Voltaire, che uno storico Latino delle Virgiliane. Al contrario leggasi il principio, benchè semplicissimo dell' Iliade, e dell' Odissea di Omero, sconvolgasi comunque piace, sempre

Invenies etiam disjetti membra poetæ:
poichè le stesse inslessioni delle voci, le declinazioni de' nomi, le conjugazioni de' verbi son disserenti dalla prosa: ciò ch'è più ammirabile nell' Ebraica poesia, la quale si manifesta ancora senza l' ar-

monia del verso a noi poco nota.

II. Quindi è che alcuni de' poeti Latini, e de' nostri ne' secoli corrotti, per allontanarsi da' prosatori, sono incorsi in altro eccesso peggiore, di usare un linguaggio ampolloso, ridicolo, inetto, e oscurissimo per ogni parte, qual è al giudizio de' dotti il principio del poema de raptu Proserpina di Claudiano:

Ad esprimere queste tre parole: Canto il ratto di Proserpina, raccoglie qui il poeta tante audacissime locuzioni, ed epiteti ampollosi, ed oscuri, che sorse egli stesso non intendeva allora quel che diceva. Ma questo vizio, che comincio ad allignare ne poeti Latini dopo il selice secolo di Augusto, è stato il bel carattere, con cui distinguevansi i nosci

stri Italiani poeti ne' tempi addietro; di maniera che la nostra poesia è stata di deriso alle genti straniere: e non contenti di questo parlare gonsio, e declamatorio, giunsero a postergar dell' intutto le regole della buona lingua, ed a pensare, ed a scrivere in tal modo, che non può non rider di cuore chiunque voglia per brieve tempo prender in mano l'Achillini, o qualche altro di quel tempo inselice.

A di nostri non vi sarà forse, chi cada in simili eccessi: ben havvi però un altro stile ugualmente gonsio, in cui tutto giorno valenti scrittori compongono inni, e canzoni assai magnisiche, e le chiaman Pindariche, quasi lavorate ad imitazione del

gran poeta Tebano.

Di questo stile Pindarico è di mestieri, che quì alquanto se ne ragioni, giovando il conoscerne il vero carattere; per ragion che i Salmi, e tutti gli altri lirici componimenti degli Ebrei sono scritti nello stile di Pindaro, che infelicemente han tentato imitare i nostri Italiani colle loro canzoni. Or fon queste in somma un gruppo di eleganti, e scelte parole adatte per lo stile sublime, che continuano un periodo di dieci, e più versi, ne' quali si contiene una fentenza spesso ordinaria, che poteasi dire in men di quattro parole. Tutto il pregio poi è il tesser la canzone intera in sublimissimo stile, ancorchè la materia nol foffrisse, e con rimbombo d' un verso sempre sostenuto, e sonoro stancar in maniera i lettori, che si smarriscano, e quasi perdano il filo; nè possano seguir l'autore, che vola per l' alte nubi. Il gran poeta Stazio certamente non eccede tanto ne' fuoi poemi: pur egli non ha sfuggita la comune censura per la sua tumidezza: e que-Re nostre canzoni girano per le mani di tutti, e si

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 29 lodano a piene voci, come Pindariche. Ma chi da questo glorioso nome a tali componimenti, non avra mai letto Pindaro, nè sa distinguere lo stile magnifico, e sublime dal tumido, ed affettato. Or questo pregiudizio di stile Pindarico è sparso ancora tra' dotti, e perchè dell' opere di Pindaro altro non ci rimane, che i quattro libri dell' odi Olimpiche, Pizie, Nemee, ed Istmiche, le quali essendo scritte per soggetti, e materie eroiche, sono tutte in sublime stile: quindi avviene, che consusamente chiamam Pindarico qualunque componimento, che sia scritto con frasi, e locuzioni sublimi.

E pur la proprietà del Pindarico stile non riducesi a questo, e se fossero giunti a nostra età i suoi componimenti amorosi, e men seri, gli avremmo ritrovati in mediocre, o tenue stile, quantunque

sempre lavorati nella stessa maniera.

Del resto anche in queste odi eroiche e sublimi lo stile è anzi conciso, che Asiatico: maestoso, e non gonfio, che con poche parole ipiega molti pensieri, e non con una filastrocca di canore inezie amplifica una fentenza volgare; e spesso dallo stile sublime paffa al mediocre, non folo ove a bella posta c'inscrisce amenissimi episodi, come nell'Ode nona delle Pizie, ma ancora nell' altre più gravi, come può ravvisare chi ha il bel diletto di leggere questo gran poeta nel fonte. E tanto è lontano, che il suo stile sia così tedioso, ed Asiatico, come ce lo han dipinto i fuoi infelici traduttori, ch' egli anzi, per esser brieve, passa da una cosa ad un'altra senza alcun impaccio di parole per mezzo, e spesso lascia il senso sospeso, che dee continuarsi dal savio lettore, specialmente nelle comparazioni, che mai non l'appropria al foggetto, com'è ancor uso degli Ebrei

Tal è il famoso principio della prima ode Olimpica, che mai non si è ben tradotto, nè inteso
sinora: Αρισον μεν ύδωρ, κ. τ. λ. che si rende: Optima est aqua, aurum vero, ut ignis nostu elucet, sic
inter divitias longe splendet. Quod si certamina Olympica narrare cupis, nibil aliud Sole splendidius contempleris. Queste traduzioni non sono affatto intelligibili, perchè uno stile tanto spezzato, e sospeso non
s' adatta al gusto de' Latini, e degl' Italiani: ma
giova l'averla rapportata, per vedersi, quanto è Laconico nello scrivere quel poeta, i cui imitatori ci
stancano con periodi di cento versi. Del resto chi
ben intende potrebbe acconciamente tradurre il sentimento di Pindaro in questa guisa:

L'acqua è il miglior tra gli elementi, e l'oro
Tra' metalli è il miglior, che splende a paro
Del soco a notte buja. Il giuoco Olimpico
Tal' è sra tutti ancor. Vuoi della Grecia
Cantare i giuochi? ah non cercar le stelle
Di mirar, mentre il Sole
Lucido splende; ogni altro lascia, e volgi

In Olimpia lo sguardo.

Simile a questo è il passo del libro di Giob c. 37. v. 22. An aquilone aurum venit, & ad Deum sormidolosa laudatio. Difficilmente si può ben capire un tal paragone da chi non ha gusto dello stile conciso, e brieve degli orientali: ei vuol dire, che le lodi, che si danno a Dio, non tutte son buone, ma quelle, che vengono da un cuor timoroso, siccome l'oro stesso non è tutto ugualmente buono, ma quello solo, che viene dalle parti aquilonari. Poichè in que' tempi l'oro si portava dalla Colchide, dall' Armenia, e da altri luoghi settentrionali alla Giudea, e all'Idumea, siccome egregiamente ha provato il P. Calmet nel-

DEGLI EBREI, E. DE' GRECI. 31 la fua differtazione del viaggio della flotta di Salomone.

III. Di questi esempi di sentenze interrotte, e di comparazioni non terminate ve n' ha gran copia in Pindaro, e nella Bibbia, siccome ci hanno avvertito i comentatori : ma la più oscura di tutte, ficcome la più vaga è quella, che occorre nell' ultimo cantico fatto da Davide, e riferito nel 2. di Samuele c. 23. v. 4. Sicut lux aurora, oriente Sole mane , absque nubibus rutilat , & sicut pluviis germinat berba de terra. Nec tanta est domus mea apud Deum, ut pactum eternum iniret mecum, firmum in omnibus, atque munitum. Cuncia enim falus mea Dominus , & omnis voluntas : nec est quidquam ex ea . quod non germinet. In queste parole si offervano due, e forse tre comparazioni sospese, non sapendosi a chi riferirle, e tre periodi così spezzati, che non si sa, come debbansi unire. Il testo Ebreo non ci fomministra senso più chiaro:

באור בקר יזרח שמש, בקר לא עכורה מנגה מטטר רשא מארע:

Esso è consorme alla Volgata: Sicut lux matutina oritur: sol mane absque nubibus a splendore radiorum, & a pluvia germinare secit terram. Non sic domus mea, & c. Le varie conghietture, lezioni, ed emendazioni degl' interpetri si riseriranno da noi dissusamente a suo luogo; quì basta il dire, che il dotto Calmet saviamente ha veduto, che dee supplirsi, come egli ha fatto, il secondo membro del paragone: Sicut lux aurora sulget, & sicut Sol mane absque nubibus, & sicut berba terra irrigata pluviis germinat, talis suit regni mei, & selicitatis domus mea sulgor. Crede però, che Davide a bella posta avesse lasciato il senso sospeto per umiltà, soggiugnendo quasi

CAP. II. DELLA POESIA

in atto di correggere l'ardita proposizione, non est talis domus mea. Ma questa è una salsa conghiettura: poichè queste stesse interruzioni, e sospensioni occorrono spesso in altri luoghi, per avviso anche del Calmet, il quale dice, che riesce vago agli Ebrei un tal parlare: e quando Davide non avesse voluto ciò dire, l'avrebbe omesso all'intutto, poco giovando, che s'esprima, o si taccia, quando neces-

sariamente dee supplirlo il lettore.

Ma non ha veduto il Calmet, che il sentimento è pieno d' umiltà, quando si unisce col versetto seguente, sol che si traducano bene le particelle, quantunque la mia casa risplende, come il Sole, ec. pure non è degna della gran promessa, che Dio mi sece, cioè che della mia stirpe dovrà uscire il desiderato Messia. Con tutto ciò poi s'unisorma al volere di Dio, che così l'onorava, sperando, che per tal promessa non si avesse da estinguere la sua stirpe, ch' è la sorza di quelle parole, nec est quidquam ex ea, quod non germinet, che troppo liberamente il Sacy tradusse, je n' ay rien desirè que n' ait reissì.

Sicut lux auroræ, oriente Sole, mane absque nubibus ru-tilat:

Et sicut pluvia germinat herba de terQual risplende in ciel sereno
Vaga aurora, o Sole adorno
Di bei raggi, allor che il giorno
Viene al mondo a riportar:
E qual erba, a cui dissonde
Ruggiadetta amico il cielo,
Verde sorge in su lo stelo,
E comincia a germogliar:
Tal del regno mio finora
Fu la gloria: e tale ancora
De' miei sigli, e de' nipoti
Fiorirà la stirpe ognor.
Pur

Nec tanta est domus mea apud Deum, ut pastum iniret mecum

zeternum, firmum in omnibus, atque munitum.

Cuncta enim falus mea, & voluntas Dominus: nec est quidquam ex ea, quod non germinet. Pur con tanti pregi, e tanti Nulla sono a te davanti, E da te la gran promessa Io non merito, o Signor. La promessa, a cui pensasti

La promessa, a cui pensasti Fin da' secoli remoti, La promessa, che giurasti Ne' miei sigli di compir.

Ma tu il vuoi? lo voglio anch' io, E m' accheto , e spero , o Dio , Spero sì , che la mia pianta Mai non lasci inaridir.

IV. La nostra traduzione è invero alquanto disfusa, e lunghetta: ma sperimenti le sue forze, chi voglia, e traduca un tal passo in qualunque lingua, ed in qualunque metro, ed eziandio in prosa stessas supplisca tutte le tre sospese comparazioni con unire ancora le altre sentenze interrotte; e poi vedra se può sassi una traduzione più brieve, che sia nel tempo stesso chiara, e continuata, come la nostra. Or chi non ben s' avvede da questo, che lo stile di Pindaro, e de' lirici Ebrei è conciso, stretto, e Laconico, e non già, come han creduto i nostri Italiani, che ci stancano con uno stile più dissuli di quello degli Asiatici panegiristi? (\*) Io non credo, che la Toscana poesia abbia cosa più sublime,

(\*) La parafrasi fatta dal celebre Lorenzini del Cantico di Debora, è insoffribile per questo verso: per farla magnisica, la rende ampollosa, asiatica, eterna, e su d'una parola sa una strosaccia, che stancherebbe l'agio, e l'indugio: non si rittova più l'aria dell'originale. La parasirasi all'incontro del più savio poeta, che v'è mai stato, fatta del Cantico di Giuditta nell'Oratorio, che porta un tal nome, conserva la precisione, la semplicità dell'originale, benchè piena di sublimi pensieri.

24 CAP. II. DELLA POESIA

e maestosa di alcune canzoni del Filicaja, come a pieni voti han giudicato tutti i più dotti, non è da credersi però col volgo, ch'esse lavorate sieno alla Pindarica, essendo in uno stile opposto a quello del Greco poeta. Lo stesso io dico degl'inni del P. Fra Bernardo di Lanciano, ne' quali siccome ci sono spesso non ritrovo l'aria di Pindaro, come credettero tutti coloro, che l'han lodato, e come confessa, e crede lo stesso poeta, che spesso si dichia-

ra voler feguire i fuoi voli . (\*)

Ma i voli di Pindaro tanto ammirati dagli antichi non fon già questi : Idipendono essi dalla fantafia accesa, ed agitata del poeta, con cui selice-mente dipinge le immagini, delle quali adorna i suoi componimenti, e più d'ogni altro dalla felice libertà, con cui esce dal soggetto, spazia per l'amenità delle favole, e poi ritorna con quell' aria naturale, semplice, e bella, che lo rende quasi inimitabile a tutti. Non mi dilungherei su questo argomento, se non mi fosse molto a cuore il far, che comprendessero i lettori le proprietà dello stile Pindarico, per aver una chiara, e distinta idea dello stile de' Salmi di Davide, che son lavorati alla stessa foggia. Ecco una traduzione fatta da noi dell' ode settima delle Pizie, ch' è una delle più brievi, acciocche troppo non ci abusiamo dell' altrui tolleranza. Megacle Ateniese della famiglia degli Alcmeonidi vinle nel corso Pizio, e tanto egli, quanto i suoi antenati erano stati, e in questo, e in altri giuochi più volte vincitori. Ippocrate fuo

<sup>(\*)</sup> Vedi la giunta in fine di questo tomo, e la lettera all'Ab. Tourner su dello stesso argomento.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 35 fratello si morì in questo frattempo, e Pindaro su richiesto di sare il solito inno in lode del vincitore, ch' è quello appunto, che traduciamo, e comincia: Καλλισον αι μεγαλοπολιες Αλκμαινιδαν.

I.

Bello è il cantar d'Avene, e dell' illustre Alemeonia samiglia. Ov' è fra tutte Altra città, che il capo estella a paro Dell' alma Atene? Ov' è più chiara stirpe De' figli di Alemeone? Ovunque i raggi Giungon del Sole, audace Penetra ancor de' forti Ateniesi Il chiaro nome: e la tua stirpe ancora, Caro Megacle amato, Canta la fama in ogni parte, e dice, Come il barbaro giogo De' Pisistrati scosso, alzò di Febo Nell' atrio altere moli, e tutti i danni Già riparò de' barbari tiranni.

Bastan tai cose a risvegliar, se langue Il sacro mio suror: che satà poi, Se te, se gli avi tuoi Di frondose corone ornati il crine Cinque volte in Corinto, e due rimiro Nel Pizio agone, e un' altra volta al sine Nell'Olimpica polve? Aggiungi a queste Dell'ultima corona il nuovo onore, Che nel Delsico corso
Tu fra tutti, tu sosti il vincitore.

Spiacemi fol, che in mezzo Alle glorie, alle palme Airopo indegna

Ad

### 6 CAP. II. DELLA POESIA

Ad Ippocrate tuo recise il filo,

E gl' illustri trionsi

Tentò di sunestar. Ma qual riparo
Contro a Parca sò cruda? Or sappi, amico,
Che le gioje interrotte
Sempre à mortali esser dovranno, e pensa,
Che la dubbia fortuna è più costante,
Quando col bene il male
Mescendo va: ma quando è sempre, e in tutto
Favorevole, e buona,
Allor tosto ti lascia, e t' abbandona.

V. Ognun vede la libertà, con cui Pindaro entra in questa canzone: un altro Poeta de' nostri Pindarici, come il P. Bernardo di Lanciano, avrebbe sul principio satto un periodo di cento versi, come dire, s' è vero, ch' è un gran vantaggio per un poeta la scelta d' un grande argomento, certamente da borez ad austro, e dal mar Indo al Mauro, non v' è città più samosa d' Atene, e quindi è gran sorte la mia il dover cantare di si bella città:

Queste parole ornate di rime rimbombanti, e poste in versi, farebbero una strosa, che chiamerebbero Pindarica; il quale stile non è già, che io ripruovi, o metta in ridicolo, essendo quasi tale (ma
in verità più parco) quello del gran Petrarca: ma
dico ciò solamente, per sar vedere la diversità degli stili, che possono pur essere egualmente tutti
buoni, ciascun nel suo genere, benchè tra lor disferenti. Pindaro dunque non è qual ce lo figurano
l'Adimari, o qualche altro inselice traduttore Italiano, o di altra nazione, che appena ne capiscono la traduzione Latina letterale, e interpretano i
poeti co' vocabolari: nè quale l'han creduto i suoi

DEGLI EBREI, É DE' GRECI. 37 imitatori. Poiche la felicità di passare da uno in altro foggetto, da un racconto in un altro, e la libertà di trattare qualunque argomento con aria diciam così, fignorile, e non già da fervo, è quel carattere, che distingue Pindaro dagli altri poeti, che ordinariamente insistono sulla medesima materia, e non fanno uscire da' termini assegnati: non le gonfie, e tumide frasi, e 'I periodo studiosamente allungato; effendo per lo contrario la Pindarica frase magnifica sì, ma semplice, e naturale, e solamente spesso oscura, e intrigata per la picciola cognizione, che abbiamo del Dorico dialetto, in cui scrive, e delle continue savole mescolatevi dal poeta, le quali però in quei tempi erano notissime anche al baffo volgo, e niente di oscurità partorivano a' componimenti.

Questo carattere assai più manisesto risplende ne' Salmi di Davide, ed in tutta l'Ebraica poesia. Prendasi qualunque Salmo, ed osservisi la varietà, ond'è tutto nobilmente intessuto. Ora parla il poeta, or risponde Dio, or il giusto, or l'empio, quasi sossero non già odi, e canzone, ma giusti, e compitissimi drammi; e ciò con tal artificio insieme, e naturalezza, che senza che il poeta accenni chi parla, o chi risponde, pure chiaramente

si conosce senza molta difficoltà.

Il nostro eruditissimo Mazzocchi nel suo Spicilegio in Genesim p. 45. saviamente pensa, che avessero gli Ebrei i loro cantici storici, o sieno lunghi componimenti, che trattassero a disteso la storia della lor nazione, sicchè corrispondessero ad un poema eroico de' Greci, e de' Latini, o almeno alle trasformazioni di Ovidio, in cui comprendonsi ordinatamente tutti i favolosi racconti. Le ingiurie de'

tempi non han fatto giungere sino a nostra stagione tali componimenti, che potessero star a fronte a qualunque più persetto poema, e solo han salvati gl'inni della sacra Bibbia, e le liriche poesie. Egli è però certissimo, che i Salmi Davidici (non dico io già per l'atgomento, che trattano, e per gli altri sublimi pregi di divina ispirazione) ma per le poetiche virtù, e bellezze superano di gran lunga stutte le odi di Pindaro, e degli altri Greci, Latini, ed Italiani poeti, in maniera che il più maessoso, lungo, e sublime componimento di costoro, non può paragonarsi al più brieve, tenue, e semplice Salmo del proseta reale.

Ma quel ch' è più d' ammirarsi è la varietà di pensare, e dell' esprimere i pensieri in cento cinquanta Salmi tutti, dirò così, sullo stesso argomento, contenendo o le lodi della potenza, giustizia, misericordia di Dio, o avvertimenti al popolo a bencamminare per la sua strada, o altre cose simili, che sempre tendono al medesimo scopo. Che diremo della magnificenza delle frasi, dell'uso continuo delle metasore tasvosta anche audaci, e pure unite a tal chiarezza, e semplicità, che potea allora ca-

pirle qualunque del volgo?

VI. Degna ancora è di particolare ammirazione l'amenità della lor poetia ne' foggetti stessi più gravi, ciò che avviene, e per la semplicità, con cui trattansi le cose eroiche, senza che sembrasse artisiciosamente commosso l'animo del poeta, e per le continue somiglianze delle cose più amene, e piacevoli tramsschiatevi con molta accortezza; sicchè per quanto lungo sia un componimento, mai non può stancare i lettori. Questa amenità di stile, che i Latinì chiamarono lepores, venustates, manca a.

molti

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 39 molti de' moderni poeti, che vogliono passare per Pindarici, e spiacemi, che sovente manca al gran Filicaja specialmente ne' sonetti: nè giova la scusa, che sieno essi per lo più di grave, e serioso argomento; poichè tali sono le odi di Pindaro, tali ne son molte in Orazio, e pure lo stile è sempre venusto, ed ameno, e non declamatorio, come particolarmente su quello de' Latini poeti dopo il secolo di Augusto, i quali par, che a sorza vogliano persuadere i lettori. (\*)

E finalmente gravissimo è l'argomento de' Salmi Davidici, senza però che lo stile lasci d'esser sempre venusto, specialmente perchè regna in essi continuamente la fantasia del poeta con belle immagini, e non mai spicca l'ingegno filosofico con acute rissessimo i, le quali sono opposte al bello della persetta poesia, siccome le fantastiche immagini son nemiche del vero della sana filosofia. (\*\*) Vaglia per esempio il brevissimo Salmo 127. Beati omnes, qui timent Dominum, ove con poche parole ci si esorta a temer Dio, e ci si propone la selicità, che godranno anche in questo mondo i buoni, e ben costumati.

Quanto avrebbe detto un poeta declamatore su di questo argomento! avrebbe forse cominciato a deferivere tutti i mali, onde il mondo è ripieno, e che tutti questi sien cagionati per lo peccato, che il rimedio di evitargli è il non peccare: che chi pecca è doppiamente inselice, e seguirebbe a descrivere la vita inselice de' peccatori: poi si proporrebbe una questione, in che consista la vera felicità; in somma in una canzone, che poi chiamerebbesi Pinderica.

<sup>(\*)</sup> Vedi la differtazione dopo il Salmo LXXVII. e se note al Salmo CIII. v. 13. (\*\*) Vedi la lettera all'Ab. Sparziani.

darica, ci avrebbe posta molta storia Ecclesiastica, buona parte di Teologia, e di Metassisca, e qualche altra cosa di più. Davide il gran poeta non esce da' suoi consini, si contenta del poco, che sia intelligibile da tutti, anche dagl' innocenti fanciulli. Eccone la traduzione per coloro, che non possono aver la selice sorte di leggerlo nell'Ebraico originale, in cui le poetiche bellezze son tante, che appena ne ho potuto quì esprimere la menoma parte.

L

Beati omnes, qui timent Dominum: qui ambulant in viis ejus.

Labores mannum tuarum quia manducabis, beatus es, & bene tibi erit.

Uxor tua, ficut vitis abundans in lateribus domus tuæ.

Filii tui, ficut novellæ olivarum in cucuitu mensæ tuæ.

-Ecce sic benedicetur homo, qui timet Donvinum. O selice chi di Dio
Al gran nome il capo inchina!
O selice chi cammina
Per la strada del Signor!
Sei pur tale? O te beato!
Nel tuo stato — ognor vivrai
Lieto in pace, e i dolci frutti
Mangerai — del tuo sudor.

Qual verdeggia al muro allato
Bella vite pampinosa,
Tale ancor sarà tua sposa
Co' bei figli a canto a se:
Figli sì leggiadri, e belli,
Che alla mensa interno intorno
Come teneri ulivelli
Ti vedrai seder con te.

HII.

Chi di Dio rispetta il nome,

Chi sol sa, quanto ei ci dice,

Ecco come appien sclice

Quì nel mondo ancor sarà.

Da

#### DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 41

Benedicat tibi Dominus ex Sion. Da pur sede al canto mio:
Tu ben vivi: e da Sionne
Nuove grazie il nostro Dio
Sul tuo capo verserà.
TV

Et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitæ tuæ: E non fia, che a giorni tuoi Tenti alcun nemico audace La soave, e cara pace Della patria a disturbar.

Et videas filios filiorum, pacem fuper Ifrael. Ma da guerre, e da perigli Sarà libero Israello: Tu godrai de' figli i figli Pieno d'anni in rimirar.

VII. Così per quanto ho potuto mi sono sforzato di tradurre il Salmo, adattandomi al genio, e al gusto della nostra lingua Toscana. Del resto l'Ebraico idioma, come tutti gli altri ugualmente, ha le fue particolari frasi, e grazie, e venustà, che non possono in conto alcuno trasportarsi in altro linguaggio; onde per elegante che sia la traduzione, non può mai corrispondere alla bellezza originale del componimento. Che sarà dunque, ove la traduzione sarà barbara, sarà d' un gusto lontanissimo dalla lingua, in cui è scritta? Non creda alcuno però, che diversa da quella, che abbiamo nella Bibbia, io volessi la traduzione de' Salmi. Le importanti questioni di nostra sede debbonsi decidere sull' autorità de' santi libri, nè si permette, che possa allontanarsi dal testo il sacro interpetre, neppure nella stessa sintassi. Dico solo, che da tali traduzioni in prosa, e prosa adattata al gusto dell' Ebraico idioma non può, nè debbe il lettore pretendere di dar giudizio su i componimenti Ebrei, la bellezza CAP. II. DELLA POESIA

42 CAP. II. DELLA POESIA de quali non può risplendere in tali traduzioni.

Poiche fono in ogni linguaggio alcune voci cost proprie, che non possono in alcun modo tradursi. se non con un vano circuito di parole, il quale poi rende il periodo languido, e snervato: e Gellio l'ha fatto chiaramente vedere nell' esaminare alcuni versi di Teocrito, che Virgilio non potè esprimere, e saviamente s'astenne d'imitargli, non sofferendolo l' idioma Latino. Ond' è, che come giudicano i dotti nell'Egloghe di Virgilio non può efferci quella naturalezza, che v' ha negl' Idilli di Teocrito, in cui maravigliosamente sono espressi i caratteri pastorali, non avendo la Latina lingua quell' espressioni sì tenere, sì delicate, sì semplici, che neppure ugualmente possono averle gli altri dialetti della

Greca favella.

E fino il severissimo censor de' Greci Giulio Scaligero confessa Poet. lib. V. che non omnia omnibus respondere possunt, & quadam loca Theocriti adeo Graca funt, ut Latinam respuant venustatem, atque idcirco quadam neque dixit, neque attigit prudentissimus poetarum linguæ culpam dissimulans, suam vitans: non defuit igitur lingue, sed ab ea defectus est. Quindi ognun può comprendere, che se Virgilio non potè imitare alcuni luoghi di Teocrito per mancanza della lingua, e prudentemente s'astenne, quanto meno han potuto esprimere la forza de' versi di quel poeta i moderni traduttori, che strettamente l'hanno interpetrato κατα λεξιν, parola per parola per comodo di chi non ben intende il testo Greco? E pure v' ha di coloro, che non avendo altro letto, che le femplici traduzioni letterali in profa delle antiche Ebraiche, e Greche poesse, pretendono dar giudizio intorno a quelle, e di paragonarle, e riDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 43 chiamarle ad esame, come tanti Aristarchi. Ond' è che tali traduzioni sono a parer mio di grandissimo pregiudizio agli autori, che si traducono, poiche non essendoci queste, gl'ignoranti dovrebbero necessariamente cedere al giudizio de' dotti: ma coll'ajuto delle traduzioni oggi anche le donne affibiansi la giornea di letterate, e san la critica su i versi di Omero, e di Esiodo, e su i primi modelli del-

la perfetta poesia, e ne parlano talor con disprezzo, ciò che muove bene spesso i savi a giusta indegnazione.

z

i,

oi

12

¢

VIII. Ma fra tutte le traduzioni di qualunque opera, ch' io mai abbia veduta, niuna per avventura è stata di maggior danno alla fama dell' autore, quanto la traduzione d'Omero fatta dal Salvini. uomo di molta lettura, e fornito di non poche cognizioni, ma che ha voluto infelicemente prendersi la briga di far quella sua faticosissima versione, che ha avvilito in maniera l'Iliade, e l'Odissea di Omero, poemi da tutta l'antichità ammirati, come perfettissimi originali, che ridicole commedie del faceto Aristofane sembrano più tosto a' lettori, che gravissimi poemi eroici del grande Omero. Piacemi quì esaminarne a parte a parte i disetti, specialmente che tal opera gira per le mani di tutti, e credono gl'ignoranti, che tale sia il Greco poeta, quale ce l' ha dipinto il Salvini.

E qui ci sentiremo giustamente rampognare, che troppo ci sermeremo sulle Omeriche poesie, quando l'argomento richiederebbe, che ci trattenessimo piuttosto nell'esame delle traduzioni del Salterio di Davide. Ma è d'avvertirsi, che lo stile, la strase, il pensare di questo gran poeta è in tai maniera del tutto simile a quello degli Ebraici scrittori, che nel tradurre e l'uno, e gli altri, dee camminarsi colle

steffe

CAP. II. DELLA POESIA

stesse regole esattamente: onde avviene, che quei difetti, che ordinariamente s'incontrano negl'interpreti Omerici, s'osservano ancora negl'interpetri della Bibbia antichi, e moderni.

Ma il caso è però molto diverso: gli antichi Padri, che tradussero la Bibbia, non pensavano al diletto, ma folo all'utile, ch'è il principal fine della facra lezione: e quindi non volendo punto, o poco alterare le divine parole, ce le serbarono interamente, quali erano nell' originale, e spesso cogli stessissimi idiotismi . Sarebbe però un' opera indegna di chi si vanta di vivere nella Cattolica Chiela il mettere in ridicolo prospetto le fatiche di quei grandi personaggi, che veneriamo, e l'incolpargli di ciò, che a lode attribuire si dovrebbe. (\*) Quindi sceglieremo il Salvini traduttore di Omero, di cui possiamo liberamente, e senza taccia discorrere, coll'avvertenza però, che le stesse improprietà si ritruovano nelle traduzioni della Bibbia, non già, che da ciò si pretenda forse, che si mettessero questi traduttori nella stessa bilancia col Salvini; ma folamente, perchè ognun consideri, che dalle traduzioni fatte in questa maniera si può solamente aver l'utile, e non il dolce delle facre poesie, cioè le semplici parole fedelmente tradotte, le quali bastano per istabilire i dommi di nostra santa religione, ma non per poter da esse dar giudizio degli Ebraici componimenti.

Giun-

<sup>(\*)</sup> Si potrebbeto fare queste osservazioni su le parafrasi di Loreto Mattei, del Ball Gregorio Redi, e di altri che in versi Italiani, Latini, e Francesi han tradotto i Salmi, ma il mondo poco s'interesta di tali traduzioni.

### Giunta all' antecedente Capitolo.

Clamo nella necessità di far questa picciola giunta al apitolo secondo della nostra dissertazione (\*) ove si discorre dello stile di Pindaro, e de' Poeti Ebrei; aeciocche i lettori non restassero e dubbiosi, e confusi per la nuova opinione, che da noi si cercò ivi sostenere con tutto sforzo. Par, che ci sossimo a bella posta ingegnati di trarre e da Pindaro, e dal Salterio i più brievi, tenui, e dolci componimenti, quasi il Pindarico stile fosse mediocre, anziche sua blime: ma si sa, che per toglier talora una pregiudicata opinione, è forza di tirarla un poco più del dovere, finchè si giunga alla contraria, ed all' opposta. Nostro proposito era di dimostrare, che la proprietà dello stile di Pindaro (e lo stesso dico di Davide, e degli altri Ebraici scrittori ) non è già l'esser sublime, poiche questo spesso dipende dagli argomenti più, o meno eroici, che s' imprendono a trattar dal poeta: ma che quel, che distingue Pin-daro, e gli Ebrei dagli altri, s'è la libertà di trattare qualunque cosa con aria signorile, e la frase spiritosa, concisa, e piena di succo, le quali virtu possono ritrovarsi ancora in un componimento tenue, ed ameno, di maniera che può talora una canzonetta anche pastorale effer Pindarica, e non già un inno eroico, e sublime. Lo stesso io ripeto delle poesie del famoso Cappuccino F. Bernardo di Lanciano, al cui nome

<sup>(\*)</sup> Questa giunta non s' è fatta in questa edizione : essa è stam-pata nel fine del tomo della prima edizione : S' è creduto più opa portuno il metterla qui in fine del capitolo, a cui appartiene.

nome io non intesi recar pregiudizio con quel che scrissi: egli è ora mai troppo celebre per l'Italia per quei suoi inni: io confesso, che non si ritroverà in poeta alcuno una fantalia così accesa, unita ad una felicatà di spiegarsi con tal magnificenza; e sono in verità nel leggerlo così fuor di me rapito, che non ho tempo di considerar quel che leggo. Con tutto ciò il suo stile non è Pindarico, come comunemente si crede, poichè è troppo diffuso, ed è continuamente magnifico, anche ove trattansi argomenti, a' quali non si conviene : e si sa che gli stili posson esser vari, e diversi, benchè nel lor genere ugualmente buoni, e perfetti. Checchè ne sia di ciò, quantunque il Pindarico stile non dee sempre necessariamente esser magnifico, o sublime, non è però da mettersi in dubbio, che assai più risplende, e si manisesta ne' componimenti di grande argomento, de' quali saremmo nell' obbligo di far gustare qualche cofa a' lettori, giacche abbiam finora scelti i più tenui, ed ameni. Crescerebbe però troppo oltre il dovere questa giunta, se volessimo dar luogo a qualche traduzione delle lunghe Odi di Pindaro, e ci allontaneremmo invero dall'argomento. Siam persuasi, che sia inutile questa pruova, poichè i lettori sono in ciò forse ancora pregiudicati, ed il solo elogio di Orazio basta a far loro credere ; ch' egli s'innalza più di tutti, ov' è d'uopo, e che il pretendere d'imitarlo è lo stesso, che ritentare il volo d'Icaro inutilmente. Ci contenteremo dunque di recare in mezzo un Salmo di Davide il più magnifico, e sublime, cioè il decimosertimo secondo i nostri, o decimottavo secondo gli Ebrei, acciocche veggano i lettori, che Davide, ove il richiedea l'argomento s'innalzava in maniera, che nè Pindaro,

nè

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 47
nè qualunque altro Greco, Latino, o Italiano scrittore può neppur da lungi seguirlo. Mi basta, che
quì si legga la sola nostra traduzione, senza confrontarla col testo, per vedersi s'è fedele, ed esatta;
pregando i lettori intorno a ciò di sospenderne il
giudizio, sinchè nel seguente Tomo il vedranno a
suo luogo, ove sarò toccar con mani, ch'è unisorme in tutto al testo Ebreo, benchè a chi legge il
solo testo della Volgata, parrà in alcuni passi o
troppo libera, o disserente.

# Diligam te, Domine, &c.

Io t'amo, e t'amerò: da te, Signore, Riconosco il valor: mio gran sostegno, Mia difesa, ed asilo. În te m'appoggio, Tu sei il mio Dio, tu sei la mia speranza, Lo scudo mio, della mia vita il solo Riparator. Basta, che il mio Salterio Lo tocchi, e del Signor canti le glorie, E lo chiami in soccorso, e già son libero, Già l'ajuto mi porge, e de nemici Più non temo il furor. Lo so per pruova: Udite il caso. Incontro a me de' persidi Correa lo stuolo imperversato, e barbaro, Come torrente impetuoso, e turgido, Che da scoscese rupi in giù precipita, E tutto inonda, allaga, urta, e ruina. Della morte vicina Già cominciava i barbari dolori A sentirmi nel sen: già fra catene Gemea suo prigionier. Parea ch' io sossi Fra l'ombre impenetrabili, e crudeli Della tomba rinchiuso. In sì dolente Misero CAP. II. DELLA POESIA

Misero stato a Dio mi volsi, e il suo Gran braccio onnipotente In soccorso chiamai. Le mie preghiere Giunser del Ciel nelle superne ssere.

Già Dio le accoglie, e di terribil giusto. Sdegno il cor gli s'accende, e avvampa. Ed ecco, Ed ecco, oimè, mugghia la terra, e pavida Trema, mugghian le valli, e i monti ondeggiane Dall'estreme radici. E chi resistere . Allo sdegno potrà del mio Signore? Fuoco divoratore Spira già d'ogni parte: un globo io veggo Caliginoso alzarsi D'orribil fumo, e vive brace accendersi Per tutto il Ciel. Ab, che sarà? Già scende, Scende egli stesso ad ajutarmi. I cardini ( Vedete! ) abbassa ei delle sfere: e coprono I veloci suoi piè le dense nuvole. Per cocchio ha un Cherubin: cavalca, e vola, Vola pe' chiostri lucidi, e stellati Su l'ale infaticabili de' venti, Che quai destrier frenati Traggono il gran suo cocchio ubbidienti. TTT.

Ecco si ferma, ed erge Gran padiglione, in cui s'asconde. Interno Lo circondan caligini densissime, E un fosco vel di tetre nubi, e gravide Di acque, e di nembi il sen. Ma già sen suggone A un istante le nubi, e più resistere Non ponno al balenar del ciglio torbido Di un Dio sdegnato, e sciolgonsi in funeste Nembose orribilissime tempeste.

Di

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 4

Di grandine durissima
Cade una pioggia, e cadono
Cocenti brace, e vivo suoco. Un grave
Cupo spaventosissimo rimbombo
S'ascelta in Ciel. Fù del gran Nome irato
La voce minacciante: onde più cresce
Della saltante grandine
Lo strepitoso orror, e più frequenti
Cadon gli accesi in Ciel carboni ardenti.

IV.

Allor le sue più aguzze, e seritrici Saette ei prende, e scaglia, e i sormidabili Vibra fulmin tremendi: a' replicati Dell' instancabil destra Colpi funesti ecco in scompiglio, e timide In vergognosa suga Volte le schiere, e sbaragliate, e tutto L'esercito in un punto ecco distrutto. A tal tumulto orribile Il suolo ingojator si fende, e mostra Aperto il sen: già della terra appajono I fondamenti, e le profonde, ed ime Dell' acque inteminabili voragini, Spaventate, e commosse al caso strano, A' prodigj, o mio Dio, Dell' alta tua vendicatrice mano, ec. ec. ec.

Quanto ci costi la traduzione di questo salmo, lo potrà conoscere solamente chi vorrà provarsi a farne un'altra diversa. Intanto si rileggano le stanze, e si vedranno in ciascuna nuove immagini, che abbagliano, e sorprendono; ed alle quali non abbiam saputo ritrovare ne' profani poeti le simili, o eguali, che quì ci piacerebbe recare, per dar mag-

gior lustro al Lirico Ebreo. La descrizione Pindarica dell' Etna cede di lunga mano alla terza, e quarta stanza, sicchè poco giova il riportarla. Potrebbe alla seconda, e terza paragonarsi in parte la scesa di Giove dall' Olimpo all' Ida, donde scagliava i fulmini sull' esercito Greco, espressa in elegantissimi versi nell' Iliade ottava da Omero v. 41. il quale più di tutti s' avvicina alla maestà, e semplicità insieme dell' Ebraica poesia. Ci piace qui riferirgli, e tradurgli secondo il nostro sistema, per vedersi, che quanto ci ha di bello ne' Greci poeti, è certamente derivato da' sonti Ebrei.

Ω'ς ειπων, ύπ' οχεσφι τιτυσικέτα χαλκοποδ' ίππω Ωκυπετα, χρυσεμσιν εθειρησεν κοαοωντε . Χρυσον δ' αυτ Θ εδυνε περι χροϊ · γεντο δ' ίμασ Αλην Χρυσειην, ευτυκτον, έου δ' ετιβησατο διφρου. Μασιξεν δ' ελααν τω δ' ων ακοντε πετεσθην. METOTYUS YOUNG TE, HOLL OUPDING OF EPOENT . Ιδην δ' ίκανεν πολυπιδακα, μητερα θηρων, Tapyapov, Ex Da de oi Temes . Bomo To Buneis. Ενθ' ίππες ες ησε πατηρ ανδρών τε, θεών τε, Λυτας εξ οχεων, κατα δ' ηέρα πελυν εχευεν. Αυτ Θ δεν ποριφητι καθεζετο πυδεί γαιων, Ειτοροών Τρώων τε πολύν, και νηας Αχοιών .... Αυτ @ δ' εξ Ιδης μηγαλ' επτυπε, δαιοιιένον δε Ηκε σελας μετα λαον Αχαιών. οι δε ιδοντες Θαμβηταν, και παντας ύπο χλωρον δε Θ εκλεν. Si diffe, e sotto al cocchio i ben ferrati Cavalli unio, che in camminar veloci Scuotein le aurate giubbe, e gli aurei fregi, Onde adorni gli avea. D'oro la sferza E' ancor, che prende in mano, e già sul cocchio Monta, e con essa i bei destrieri al corso Bat-

# DEGLI EBREI, E DE' GRECI, Battendo istiga, e tocchi appena il volo

Spiegan per l'ampie vie fra la stellato Cielo, e la terra, infin che in Ida ei giunse: ( Di fiere il monte è pieno, e pur lo rendono Sì ameno, e grato i spessi sonti, e limpidi) Ove in terreno a lui già sacro un' ara S'innalza al Ciel ricca di odori, al colle Gargaro appresso. Ivi fermò i destrieri, E gli sciolse dal cocchio, e selta intorno Caligine vi sparse. Ei di se stesso Godendo allor sulle più altere cime S'affide, e quindi il guardo intorno gira, E Troja, e insiem le Greche navi ammira.. Ed ecco un grave orribile rimbombo S'ode improvviso: ei su dal colle Ideo, Che un' ardente saetta in mezzo al campo De' Greci fra l'esercito scagliò. A spettacol sì fiero un gran stupore Oppresse i combattenti, e scolorà

#### CAPITOLO III.

Scelta del verso quanto necessaria nelle traduzioni poetiche. Giudizio della versione de' Salmi del Jenson, e del Bucanano. Verso sciolto Italiano qual sia. Traduzione di Omero come debba sarsi: si traduce un luogo di Omero, e si paragona con un consimile di Virgilio, e del Tasso. Traduzione del Salvini infelicissima. Giudizio della versione della Cantica fatta dal Bezza, e dal Câtillon. S' esamina un luogo dissicile della Cantica. Traduzione dell' ode quarta di Anacreonte. Ristessione sulla versione del Salvini. Si traduce in versi Latini un luogo della Cantica, e poi in cantata Italiana.

I. T A prima cosa, che dee considerarsi dal traduttore, è la scelta del verso, che più, o meno corrisponda a quello del poeta, che si traduce. Questa considerazione manca a' nostri traduttori Italiani, ma non già agli antichi Latini, i quali avevano i versi comuni co'Greci, e conseguentemente traducevano gli esametri in esametri, i giambici in giambici, e così gli altri. Ma poichè i nostri versi son differenti da quei de' Latini, e de' Greci, non pensano a scegliere un metro, che in parte almen corrisponda. Le odi di Orazio tradotte dal nostro Manfredi in verso sciolto non meritano per tal fine esser lette: ci è grazia, ci è sedeltà, ci è spirito, ma ci manca il meglio, ch'è il verso. Chi crederà, che il verso nostro eroico sciolto corrisponda alle strofette delle odi di Orazio, che teneano presso i Latini il luogo delle nostre canzoni? Questa è una specie di traduzione in prosa per uso degli scolaretti.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 53

La parafrasi de' Salmi in versi Latini satta dall' Inglese Jenson, comechè elegantissima, ha questo notabile disetto, che la rende assai vile, e dimessa. Ei pensò di valersi del verso elegiaco esametro, e pentametro: quando lo stile de Salmi (ancorchè non ne gustassimo il verso) è apertamente lirico, e Pindarico: ed il tradurre Pindaro in elegie, sarebbe un' impresa troppo ridicola, e sciocca.

Che diremo di chi avesse mai tradotti i Salmi in terza rima in Italiano, la qual sorte di poesia è così opposta, e contraria allo stile de' Salmi, che non può in essa ravvisarsene alcun vestigio? Ma da chi non legge i Salmi ne' sonti, e vuol tradurgli dal Latino, non può aspettarsi dell'impresa miglior

evento . (\*)

Quanto a' Salmi, riesce selicemente tradurne moltissimi in Italiano in versi Anacreontici, i quali presso noi sono amenissimi, e son capaci di adattarsi a materie anche grandi, più che nel Greco; poichè nel Latino sono dell'intutto inselici, e perciò non adoperati da Orazio. Molti teneramente s'adattano alle nostre cantate di recitativo, e di aria: e in queste in verità si conserva meglio il gusto dell'Ebraica poesia, specialmente che lo stile è conciso, Laconico, e con periodi spezzati; e perciò negli alconico, e con periodi spezzati; e perciò negli alconico.

<sup>(\*)</sup> La traduzione de' Salmi di Loreto Mattei ha questo difetto: egli sa uso di varj metri, ma pecca nella scelta d'essi sorti
un metro, che sarebbe adattato ad un Salmo, non è ad un altro: i
Salmi non son tutti d'uno stile: nelle traduzioni Latine non si può
conoscere in quale stile il Salmo sia scritto, e il parastratte Italiano
può abbagliare traducendo in istile sublime quel, ch'è tenue, o al
contrario. La traduzione di Gregorio Redi pecca per l'unisormità,
quasi è tutta d'uno stile, e d'un metro: alcuni Salmi son per cafo ben tradotti, cios quei, che sono scritti in quello stile, ch' egli
scelse; gli altri sanno un' infelice comparsa.

54 CAP. III. DELLA POESIA

tri Salmi di argomento più lungo, e sublime, che ben si traducono in canzone, debbe usarsi lo stesso stile, e libero di rime; poiche non corrispondono affatto alle regolate, e strette canzoni del Petrarca, che sono di stile copioso, e dissuso, con periodi lunghi, cose che convengono a quel genere di componimenti, ma non han che sare collo stile de'Salmi.

Chi poi ne volesse fare una traduzione Latina, dovrebbe valersi del verso esametro, il quale è capace di tutti gli stili: poichè il lirico Latino non sempre corrisponde; che spesso non ha il tenero dell'. Anacreontico, nè il sublime del Pindarico, e per lo più cammina in uno stile mediocre: ond'è che nella versione del Bucanano alcune odi corrispondo-

no, ed altre no, al poetar degli Ebrei. (\*).

II. Questa scelta di verso non ha fatta il Salvini, ed è nello stesso errore degli altri, i quali credono, che il verso sciolto di rime Italiane possa corrispondere alla maestà, leggiadria, e armonia del verso esametro Greco, e Latino, ciò ch'è pur falso. La nostra poesia riconosce tutto il suo bello dalle rime, nè suor di queste ci è armonia musica, ch'è il principale argomento della poesia, non avendo i nostri versi quelle altre vaghezze della giacitura delle parole, e lunghezza, e brevità di tutte le sillabe, che hanno i versi Greci, e Latini, onde togliendone ancor la rima, si riducono a mera prosa.

Quindi ammiro il corto pensare di coloro, che scelgono questi versi a comporre, e credono, che corrispondano meglio agli antichi esametri, come degli altri, che per amor della novità vanno sce-

glien-

<sup>(\*)</sup> Il nostro Giureconsulto Gentile ha lodevolmente impiegato il verso esametro per la traduzione d'alcuni Salmi.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 55 gliendo metri lirici Greci, e Latini, e voglion comporre in quell'andare, per distinguersi da tutti i nostri scrittori. Questo è l'ordinario vizio de' mezzanamente dotti, che s' ingegnano di comparir più favj degli altri, coll'imitazione ridicola delle particolarità dell' antica pocsia, e non coll' imitazione del grande, e del tutto, che la compone. Il verso è inventato per esprimere in esso con diletto de' lettori quel, che ha pensato il poeta: questo verso è variabile secondo le circostanze. Ed in fatti può in una lingua un verso esser grave, ed in un'altra no: e ne abbiamo l'esempio nel nostro verso d'undeci piedi eroico, ch'è tratto dall'endecassillabo, e dal Saffico Latino, e lo stesso verso, che nella Las tina è verso lirico, tenue, e delicato, nella nostra è grande, eroico, e maestoso. Così gl' Italiani, che non si dimostrano soddisfatti del verso Alessandrino usato dal Voltair nel poema eroico, giudicano del suono de' versi Francesi secondo il gusto Italiano, ciò ch'è follia.

L'imitazione degli antichi non dee consistere in questo: ognuno dovrà scrivere secondo il gusto della lingua, che usa, e della nazione, a cui scrive, potendo distinguessi dagli altri, come il Tasso, e l'Ariosto, quantunque si scriva in ottava rima, metro comune alle sciocche canzoni dell'indotto volgo. Così quei, che tutto lo studio porranno in divider un poema in ventiquattro, o dodeci libri, e credono esser imitatori di Omero, e di Virgilio, quei che non ardiscono di sare una canzone più lungi d'un determinato numero di alquante strose, e credonsi Petrarchisti, muovono a riso i lettori, quasi che l'imitar tali grandi uomini si riduca a sì ridicole inezie, e quasi in quei numeri vi sia qualche Pittagorico mistero.

56 CAP. III. DELLA POESIA

III. Deesi dunque un poema in nostra favella strivere in ottava rima, e così corrisponderà a' poemi in versi esametri degli antichi, cioè ci dà ugual piacere, e comparisce presso noi ornato di ugual maestà, ed armonia, che presso gli antichi il poema tessuto di versi esametri. Ma non però tale io richiederei, che si facesse la traduzione di Omero; so per pruova qual tormento fia la rima, e quanto sia difficile il fare una traduzione sedele a chi sta legato da tali catene. Vorrei però, che ognun sapesse, che una traduzione per elegante, e maestosa, che fosse in versi sciolti, non potrebbe mai rappresentarci la maestà, la soavità, l'armonia, che v'ha nell'originale, dove l'artificio grandissimo de' versi esametri desta negli animi un continuo piacere: e perciò, che considerasse, che alcune cose, le quali in quei versi sciolti sembranci languidette, tali non sarebbero ne' versi rimati, come tali non sono ne' versi esametri. Poiche il piacere, che sente l'orecchio di quell'armonia, spesso non ci permette il far un giudizio sì acuto su il sentimento stesso, ch' esprimes, il quale offerendosi quasi ignudo in quelle traduzioni, è cagione, che scopriamo in esso qualche difetto, che in mezzo a' tanti ornamenti non era sì facile il conoscerlo pienamente.

Ben farebbe perciò chi nella traduzione in versi sciolti ci tramischiasse di tanto in tanto le rime, qualora specialmente termina la sentenza nel fine del verso, e si comincia da capo: restando chi legge sempre sospeso, sinchè non ritruova una rima, dove possa per poco almen riposarsi. Sclameranno i saccentelli, che sia questa una richiesta irregolare, dovendo essere i versi o tutti sciolti, o tutti rimati; ma costoro saranno per avventura i meschinissi.

mi

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 57

mi pedanti, che non ragionano, ma giudicano su

l'esempio degli altri.

A me basta, che il Guidi in altro genere di poefia ha tentata con molta lode la stessa frada, e che il savio Muratori nella sua persetta poesia nelle tragedie non rimate ci desiderava qualche rima tramischiata. E chi provasse di fare un poema in tal modo, forse si scioglierebbe dalle strette pastoje dell' ottava rima senza desraudar all' orecchio l' armonia necessaria, come con piacere si pratica ne' drammi

per mulica a' giorni nostri .

Che che ne sia di ciò, leggesi anche in versi sciolti la traduzione di Virgilio del Caro, del Paradiso del Milton fatta dal Rolli, e più di tutte quella di Lucrezio del Marchetti, e tante altre anche a' di nostri; come quella del P. Carlo Ambrogi nella sua ornatissima edizione di Virgilio, ch'è già cominciata a comparire, e riceversi con plauso da buona parte de' letterati: ma senz' alcun diletto per contrario leggesi (se pur sossiriana, in cui i versi sciolti di rima, che dovrebbero esser un poco più sossenti degli altri, sono in verità senza numeri, e così cadenti, che non potrebbero sossirio nè pure ne' sermoni familiari de' servi nelle commedie. Eccone qualche esempio:

ΙΝ. Η υτε πυρ αιδηλον επιφλεγει ασπετον ύλην Ουρεος εν κορυφης, έκαθεν δε τε φαινεται αυγν. Ω'ς των ερχομενων απο χαλκου θεσπεσιοιο Αιγλη παμφανοωσα δι αιθερος ουρανον ίκε Χηων δ', ως' ορνιθων, η κυκνων δουλιχοδειρων Ασιω εν λειμωνι, Καυς ριου αμφι ρεεθρα, Ενθα, η ενθα ποτωνται αγαλλομεναι πτερυγεσσι, Κλαγγηδον προκαθιζοντων σμαραγει δε τε λειμων,

### 58 CAP. III. DELLA POESIA

Ω'ς των εθνεα πολλα νεων απο, η κλισιαων
Ες πεδιον προχεοντο Σκαμανδριον αυταρ ύπο χθων
Σμερδαλεον κοναβιζε ποδων αυτων τε, η, ίππων.
Colla maggior fedeltà, che si può, così mi sono
sforzato di tradurre in nostra favella questi nobilifsimi versi, che sono dell' Iliade seconda verso 455.

Qual se l'edace suoco antica selva Abbatte, e strugge in su l'eccelsa cima D'un alto monte, appajon da lontano Le fiamme rilucenti. Or tale un lampo Da' tersi ferri sfavillava, e il cielo Ne avvampava d'intorno. E qual di augelli Popolo numeroso, o d'oche, o cigni, O di gru sulle sponde del Caistro, O di Asio in sul bel prato, or quinci, or quindi Volan cantando, e dibattendo l'ali L'un posa avanti all'altro, e ne rimbomba Dal mormorio tutto quel prato. Or tali Le schiere innumerabili, e le navi, E le tende lasciando, in mezzo al campo Spargeansi di Scamandro: il suol d'intorno Orribilmente risonar s' udio

De' fanti, e de' cavalli al calpestio.
Parte di questi versi tentò imitar Virgilio nel lib.
VII. dell' Eneide:

Ibant æquati numero, regemque canebant:
Ceu quondam nivei liquida inter nubila cycni
Cum sese a pastu reserunt, & longa canoros
Dant per colla modos, sonat amnis, & Asia longe
Pulsa palus
Nec quisquam æratas acies ex agmine tanto
Misceri putat, aeriam sed gurgite ab alto
Urgeri volucrum raucarum ad littora nubem.

## DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 59

Scuta sonant, pulsuque pedum tremit excita tellus. Quì vedest distesa la metà dell'addotto luogo di Omero: l'altra metà vedesi nel primo canto del Tasso:

Intanto il sol, che da' celesti campi
Va più sempre avanzando, e in alto ascende,
L' arme percuote, e ne trae siamme, e lampi
Tremuli, e chiari, onde le viste offende;
L' aria par di saville intorno avvampi,
E quast di alto incendio in sorma splende,
E co' sieri nitriti il suono accorda

De' ferri scossi, e le campagne assorda.

Chi ha gusto di lingue, e di poesse ben conosce, quanto il Tasso, e Virgilio sieno lontani dalla maessità, grazia, e leggiadria Omerica in questi versi, che han tentato d'imitare; e lo stesso Giulio Scaligero acerbissimo censore de' poeti Greci, e specialmente di Omero, mal suo grado consesso esser pieni i versi di questo di tutte le poetiche soavità: sunt bac sateor plenissima nestaris. Or odasi la traduzione del Salvini, e vedrassi, che i versi di Omero non solamente non son pieni di nettare, non solo sono inferiori a quei del Tasso, e di Virgilio, ma sono, per dirla alla Catulliana, insiceto rure inficetiores:

Come quando s' apprende ad un' immensa Boscaglia suoco, che ogni cosa strugge In vetta a una montagna, e da lontano Di quello appar la siamma, e lo splendore; Così mentre costor se gian, dal serro Divin stupendo ssavillava un lampo Da per tutto, e per l' aria al ciel saliva. E quai popoli molti di volanti Augelli, d'eche, o grue, o pur di cigni

Dal

### 60 CAP. III. DELLA POESIA

Dal lungo collo nella prateria D'Asso, o intorno al fiume di Caistro Quinci, e quindi sen volano scherzando Sull' ale, e con romor calano al prato Posando innanzi all' altre, e il suol rimbomba: Così popoli molti dalle navi, E dalle tende si mettean nel campo Scamandrio a guisa di torrente, ec.

V. Pure accerto i lettori esser questo il più bel luogo della traduzione Salviniana: che farà negli altri, ov' è affai più dimesso? Mi duole di addurre quei versi dell' Iliade XI.

Ora bai scampato tu la morte, cane; Avuto hai certo tu il malanno presso: Ma ti venne a salvare or Febo Apollo, Certo se poi ti scontro io ti finisco, Se alcuno anch' io ho tra gl' Iddei in ajuto.

In bocca del balioso Diomede, com' ei lo chiama, chi può soffrir quest' espressioni, che sarebbon nojose nelle labbra d'un servo sciocco in qualche commedietta? Io non niego, che il Salvini ha tradotto fedelmente le Omeriche frasi; ma alle frasi eroiche Greche ha fatto corrispondere le Italiane plebee, ridicole, e familiari. Or egli è certo, che può farsi una traduzione fedele delle parole, e infedelissima quanto allo stile del poeta: poiche la stessa cosa si può raccontare con voci di stile sublime, di stile mediocre, di tenue, di tragico, di comico, di elegiaco, di lirico, di eroico, e di cento maniere. Non basta dunque il tradurre ancor elegantemente un poeta eroico, bisogna tradurlo in eroico stile, e non in lirico, o elegiaco, e molto meno in comico, qual può dirsi il Salviniano.

Questa è la taccia, che gli stessi più savi prote-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 61

Stanti danno alla traduzione della Cantica fatta dal Câtillon: e questa dee darsi a quella fatta dal Bezza, benchè in versi, vaglia il vero, assai eleganti: ma egli ha empiamente aminollito le facre parole co' più scelti delicati termini degli endecassillabi Catulliani, e sparge sovente quel pætulis ocellulis, crispulis cincinnulis, crispula coma, & mollicella; per tacere di altre frasi meno oneste, indegne di adattarsi a quel Santo libro. Ben confesso, che l'espressioni misteriose de' facri sposi nell'Ebraico linguaggio rendono un suono delicatissimo, e spirano una tenerezza, e dolcezza, che in vano si ricercherà in altri componimenti. Ma quell' ameno, tenero, e delicato stile corrisponde a quello degl'idilli di Teoerito, dell'egloghe di Virgilio, dell' elegie di Tibullo, non a quello de' molli endecassillabi artificiosamente lascivi, e lontani da ogni ferietà.

Or è così neceffaria una tal riflessione nel tradurre le opere antiche, ch' è assai meglio il non tradurle fedelmente parola per parola, e intanto serbar illeso il sentimento dell'originale, che tradurlo fedelmente, quando le parole poi ne' vulgari idiomi rendono un senso contrario a quello, che inten-

deva esprimere l'autore, che si traduce.

Nel Salmo 44. v. 11. ove molto propriamente nella nostra Volgata legges, Astitit regina a destris tuis, Aquila avea tradotto συγκοιτω, concubina: e Simmaco παλλακη, pellex. Ma chi non isdegna di sentire una tal voce in un sacro epitalamio, specialmente ove si adatti alle sante nozze del Divin Verbo colla sua Chiesa? S. Girolamo nell' epistola ad Sopboniam giustamente non appruova tali versioni, benchè sedeli, e in vece di esse propone la sua più onesta, astitit conjux a destris tuis. Bisogna però

confessare, che la versione della Vulgata è assai più eroica, e bella, astitit regina: e poco importa, che non corrisponda fedelmente il vocabolo, quando il fentimento è lo stesso, chiamandosi appunto Regina la moglie del Re con qualunque voce mai s'esprimesse, non essendo ugualmente onesti quei nomi presso di noi, che nell' Ebraico idioma. Ei però il Santo Dottore non ebbe rincrescimento di usare la voce stessa concubina più volte nella Cantica, e altrove, come specialmente in quel passo : Viderunt eam filiæ Sion, & beatissimam prædicaverunt, regine, & concubinæ laudaverunt eam. Ma quanto affai piò onestamente il Sacy nella sua parafrasi Francese traduce : le regine , e le alte mogli di secondo ordine . Quindi è d' ammirarsi la saviezza di chi regge la Cattolica Chiesa, che nelle preci quotidiane ovunque occorre un tal passo, togliendo di mezzo quella voce, vuole, che solamente si canti, O reginæ laudaverunt eam; facendo affai diverso suono tal voce a chi nacque in Italia, che non agli Ebrei di quei tempi.

Fedelmente ancora è tradotto il celebre passo della Cantica nella nostra Vulgata cap. v. vers. 4. Dilestus meus misit manum suam per soramen, & venter meus intremuit ad tassum ejus; poichè nel testo originale si leggono le medesime espressioni ad ogni modo il sentimento non comparisce ugualmente spiegato nelle due lingue, e ciò in tal maniera, che Ruperto Abate, Onorio, Cassiodoro, e altri Latini comentatori di secoli poco selici han creduto, che quì voglia dirsi, che lo sposo abbia poco decentemente toccata la sposa, ciò ch'è indegno di quel santo libro, e il pio Cornelio a Lapide giustamente grida contro ad interpretazioni sì inde-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 63 indecenti, le quali, comechè prodotte da Cattolici, e religiosi, non è però da credersi, che sieno mai approvate dalla Santa Chiesa, dovendo attribuirsi ogni cofa alla loro ignoranza. Quando col divinoajuto saremo ad interpetrare un tal libro, faremo chiaramente vedere, quanti sensi poco onesti si sieno attribuiti a' sacri sposi non solo da' Protestanti, especialmente da Grozio, ch' empiamente scrisse su tal argomento, ma ben anche da qualche Cattolico poco dotto, che per trarne un senso mistico capriccioso, poco ha curato di esibirci un senso letterale, o gramaticale inonesto. Per ora basti il dire, che se in vece di venter meus, si fosse detto cor meum, la frase sarebbe stata più uniforme al genio de' Latini, e non ne nascerebbe ambiguità sì importante. Ei vuol dire, che il suo cuore si mosse a pietà dello sposo, che bussava la porta, e andò ad aprirgli, come si ricava da tutto il leggiadrissimo racconto, che fa la sposa, che giova quì interamente rapportare : Ego dormio, & cor meum vigilat. Vox dilecti mei pulsantis: Aperi mibi, soror mea, amica mea, columba mea, immaculata mea: quia caput meum plenum est rore, & cincinni mei guttis no-Etium . Exspoliavi me tunica mea , quomodo induar illa? Lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos? Dilectus meus misit manum suam per foramen, O venter meus intremuit ad taclum ejus. Surrexi, ut aperirem dilecto meo; manus meæ distillaverunt myrrham, & digiti mei pleni myrrha probatiffima. Peffulum oftii mei aperui dilecto meo, at ille declinaverat, atque transierat. Chi non vede da tutto il racconto, che vuol dire, che non volendo la sposa aprir da dentro, lo sposo cercò di aprir da fuori, e che finalmente mo-

vendosi a compassione ella s'alzò da letto, ed ac-

64 CAP. III. DELLA POESIA corfe, per farlo entrare? Non ci è vago, ed ameno pensiero negli autori profani, che non sia derivato da' fonti Ebraici de' sacri libri. La famosa ode 4. di Anacreonte tanto ammirata dall' antichità è una copia di questo passo: noi ne rapporteremo qui una traduzione per maggior rischiarimento del luogo.

I.

che spieghiamo, potendosene ricavare gran lume.

Fra l'orror di notte oscuro, Quando l'orsa intorno intorno Alla man del pigro Arturo Tarda vedesi girar:

E fopiti in dolce obblio Stanno i miferi mortali Le già languide da' mali Stanche membra a ristorar:

II.

Ecco viene, e alla mia porta Batte Amore. Olà, chi sei Tu che turbi a' sogni miei La selice libertà?

Dolcemente Amor risponde:
Non temer sono un meschine
Innocente sanciullino;
Vieni, ed apri per pietà.
III.

Apri sì per cortesia,
Che di notte, e senza luna
Ho smarrito, oimè, la via,
E ricetto alcun non ho.
Piena è d'acqua, e d'ogni parte
Acqua gronda, o Dio, la vesta:

Sul

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 65 Sul mio capo la tempesta Tutta già si scaricò.

N' ho pietade; il lume accendo,
Corro, ed apro: ed ecco alato,
Di faretra, e d'arco armato
Su la porta un fanciullin.
L'avvicino al foco allora,
E le sue colle mie mani
Gli riscaldo, e tento ancora
L'onda a spremergli dal crin.

Dammi l'arco ( riscaldato

Poi mi dice ) io vo' provarlo,

S' è dall'acqua rallentato,

S' è pur abile a serir.

E lo tende, ed il colpo intento

In me vibra, e'l cor mi passa,

Quasi d'ape un morso io sento,

Quaji a ape un morjo 10 je Ma però mi fa languir.

VI.

Sorge in piedi, onde sedea, E con un sorriso amaro: Godi meco, godi o caro, Dolce amico, ei dice allor. Ecco sano è l'arco mio:

Più non chiedo: amico, addio. Soffri in pace nel tuo core Questo picciolo dolor.

VI. Eccetto le ultime stanze, il resto è conforme all'originale Ebraico, il quale da questa ode di Anacreonte viene a rendersi assai più intelligibile; ma giova l'aver rapportate anche le ultime stantom. I.

ze, per osservare a nostro proposito, che quel cor mi μαssa nel Greco sta espresso μεσον ήπαρ, che vuol dire mi serì in mezzo al segato, come infatti si legge nella traduzione di Anacreonte satta dal Salvini. Ma noi non abbiamo questa espressione, e necessariamente quì debbe usarsi libertà, traducendo, mi passa il core, come noi diciamo, ed è quasi lo stesso; siccome non abbiamo quella frase Ebraica, mi tremò il ventre, per dire, mi s' intenerì il cuore, m' intesi muever le viscere per la pietà, come agevolmente potea tradurs: les entrailles direbbero i Francesi.

In oltre ove noi abbiam tradotto, quasi d'ape un morso io sento, il Greco ha oispov æstron, ch'è quello animaletto, che noi chiamiamo asillo, come il rese il Salvini; ma questo asillo non è voce sossibile in una poesia Anacreontica Italiana, salvo in qualche Bernesco componimento, e perciò abbiam pensato renderlo ape con picciol divario, serbando illeso il sentimento del Greco poeta.

Ora dopo il tenero lamento di Amore, dice A-

nacreonte:

Ελεησα ταυτ' ακουσας,

Misertus sum bæc audiens:
cioè, venter meus intremuit ad tactum ejus, n'ebbi
pietà in sentirlo bussare, e corsi ad aprire, siccome
da principio s'è detto. Ecco di questo passo della
Cantica una traduzione in versi Latini esatta, e
nello stesso tempo adattata al genio della lingua,
come il meglio da noi-s'è potuto:

Urget me somnus, sed in ipså cura quiete
Urit cor magno devictum vulnere amoris.
Fallor? an ipsa meas sponsi vox verberat aures?
Sponsus adest: mea cara soror, mea pulchra columba,
Aique

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 67

Atque unde unde nitens, aperi. Mibi roscidus imber Hic caput, bic totum persudit: en! humida longis Stillat gutta comis, aperi. Quî nocte cubili Surgam intempesta? piget & nunc sumere vestes, Quas posui, rursus lotes & sordibus unda Nunc sædare pedes. Verum irrequietus amator, Impatiensque moræ, clausæ munimina portæ Conatur reserare manu. Inselicis amantis Tunc miseret, pectus vis magna remollit amoris. Corripio membra e stratis, & pandere portas Adpropero: vectemque manus vix tangit, amomo, Myrrha, & amaracino madet undique. Jamquo reclusi

Liminibus postes: celeri declinat at ille Incessu, flectitque alio, illusamque relinquit. Quastroi incassum, nec jam responsa vocanti Dantur ulla mihi. (\*) O sactum male! pænitet beu heu!

At sero: pane exanimor, dum mæsta recordor, Me dulci sponsus quam affatus leniter ore est,

VII. In questa nostra traduzione vedranno da loro stessi i lettori, come si debbono trasportare alcune frasi, per adattarsi al genio della lingua, in cui scrivesi, non potendo alcune volte l'interpetre serbar sedeltà,

Et, que desperat nitescere posse, relinquit; come per non dissimile argomento ci avverti Orazio nell'arte. E si può specialmente notare, che quel passo, dilectus meus misit manum suam per scramen, è qui espresso,

irrequietus amator, E 2 impa-

<sup>(\*)</sup> Vedi la lettera dell' Autore al P. Ab. Mingarelli, ove e-menda due abbagli in questa traduzione.

Impatiensque moræ clausæ munimina portæ Conatur reserare manu:

e l'altro, venter meus intremuit ad taclum ejus, in questa maniera:

. Infelicis amantis

Tunc miseret, pessus vis magna remollit amoris: le quali frasi secondo il genio della lingua Latina esprimono quel medesimo sentimento, che le altre

fecondo il gusto dell' Ebraico linguaggio.

Or amerebbero giustamente i lettori da noi una traduzione Italiana d'una rappresentazione sì vaga del facro amenissimo dramma: e siamo in grado di soddisfare un tal desiderio, ove prima di pasfaggio almeno avvertiamo i meno cauti, che qui non v' ha cosa di profano, o di men decoroso: e che fotto a questa continuata allegoria s' esprime l' ardentissimo affetto del nostro Salvator Gesù Cristo, che maltrattato dagli empi va cercando un ricetto nel cuore di un'anima fanta, che cerca risvegliare dal sonno, acciocchè liberamente gli apra le porte ad entrarvi. E che essendo questa alquanto pigra in corrispondere al primo invito, merita giustamente, che poi sia in pena abbandonata, e privata di quelle spirituali consolazioni, che le avea preparate. Tra molti sensi, che potranno riscontrarsi ne' Padri, e ne' comentari, basterà questo, che di paffaggio abbiamo accennato, per non ingannarsi i pochi savi delle tenere espressioni, che incontreranno, e non incorrere nell' errore di Teodoro Mopsuesteno, e di qualche ardito protestante. Anzi cammineremo con tale avvedutezza in questa traduzione, che apporremo nel margine le parole della Bibbia Volgata, acciocche si veda la nostra integrità: Al

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 69 Ah! ch' io dormo, e veglia il core: (1) Sento un dolce mormorio: Ah! farà lo sposo mio, Che mi chiama, e vuole entrar. (2) No, non m'inganno è desso: alla mia porta Ecco batte, e mi desta: Apri, o sorella, (3) Apri, o mia cara, e bella Purissima colomba. Io qui la notte Traggo per te . Destati al fin , che tutto Per le gelide brine Umido, e molle è il capo, e gronda il crine.(4) Un dispetto amoroso Io vo' fargli, e rispondo: Or non è tempo Di sorger più: di rivestir m' incresce (5) Le spoglie, che deposi, e i piè già bianchi (6) Lordar di nuovo ie non vorrei. (7) Le soglie Scuoter sento in un tempo: impaziente Tenta di aprir. M'intenerisco, (8) e sorgo, E ad aprirlo men vo'. (9) Le porte allora Toccano appena, e di odoroso unquento Si riempion le mani, ivi lo sposo Che sparso avea. Più non indugio; o pena!

(1) Ego dormio, & cor meum vigilat.
(2) Vox dilecti mei pulsantis:

(3) Aperi mihi, foror mea, amica mea, immaculata mea;

(4) Quia caput meum plenum est rore, & cincinni mei guttis noctium

Apro

 (5) Exfpoliavi me tunica mea, quomodo induar illa:
 (6) Lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos? E da queste parole si ricava, che la pastorella sposa sosse ita scalza, come spesso anche gli altri in quei tempi.

(7) Dilectus meus misit manum suam per foramen, & venter

meus intremuit ad tactum ejus.

(8) Surrexi, ut aperirem dilecto meo. (9) Manus mez distillaverunt myrrham, & digiti mei pleni myrrha probatissima. Solen

Apro, nè veggo alcun. Per vendicarfi. Fugge, da me s' invola,

E qui mi lascia abbandonata, e sola. (10)

Chi sa dir, dove s'asconde?

Io lo cerco, e non lo trovo: (II)

Io lo chiamo, e non risponde. (12)

Ah! che tutto è mio l'error .

Io son rea, che non l'accolsi.... Ah! che quando i suoi rammento

Dolci pregbi: ab! che mi fento

Già mancare in seno il cor. (13)

CA-

Solevano gli amanti sparger fiori avanti le porte delle loro spose . ed ungerle di unguenti, come s' ha da Ateneo l. 15. c. 3. Lucrezio 1.4. Perfio fat. 5. Gioven. fat.6. ed altri .

(10) At ille declinaverat, atque transierat.

Quæsivi illum, & non inveni:

(12) Vocavi, & non respondit mihi.

Anima mea liquefacta est, ut locutus est. (13)

## CAPITOLO IV.

Esame d'alcuni luoghi di Omero non ben tradotti .

S'illustra un passe del 2. lib. de' Re c.I. Proverbj Latini non ben tradotti ne' vocabolarj. Epiteti Omerici come debbono tradursi. Si spiega il verso 14. del Salmo 67. Versi di Omero paragonati con quei di Virgilio, e del Tasso. Epiteti dell'aurora ροδοπηχυς, ροδοδακτυλ. Ερίτετι dell'aurora ino. Felice etimologia di tali vocaboli tratta da' sonti Ebraici dal Martorelli. Esame degli aggiunti di Mercurio. De' nomi de' Giganti. Si spiega il verso 50. del Salmo 87. e un passo del c.9. de' Proverbj. Equivoco nella traduzione della parasrasi Caldea nel c.36.v.24. del Genesi.

I. Ton ci sarà chi si lagni di esserci un poco allontanati dall' argomento, con lasciar da parte la traduzione del Salvini, quando si porrà mente, che il nostro principal disegno si è di trattare delle sacre Ebraiche poesie, e che intanto ci aggiungiamo i poeti Greci, in quanto giovano, per maggiormente dar luce alla materia, che qui trattiamo. Ora per ritornare al Salvini, il maggior disetto della sua traduzione, come sopra abbiamo accennato, si è, che se bene avesse elegantemente tradotte le parole di Omero, quell' eleganza però non conviene a' versi, ch' egli traduce, specialmente che spesso ci ha seminate tutte le parole le più antiquate, e i modi bassi di parsare del popolo Fiorentino. E chi può leggere senza commuoversi nell'Ilia-

de XIV. la descrizione del cingolo di Venere, ch'è una delle più leggiadre invenzioni del grande Omero?

Ivi è l'amore, il genio, il favellio,

La consolazion colla carezza.

e poi per conchiudere una sì eroica traduzione, sog-

giugne:

Vener se n'andò a ca' di Giove figlia:
per dire, che si ritirò nelle sue stanze. E questo
ca' per casa mi sa ricordare di un'altra ridicola espressione dello stile Salvini Iliad. 3. v. 322.

. . . . . . costui ucciso, e morto

Sì sen vada in prosondo a casa Pluto.

Ecco come ha avvilite l'Omeriche frasi con quel suo Fiorentinesimo, a casa Pluto, come se sosse, a casa gli Alberti; e poco dopo nel verso 339. per tradurre Μενελαος αρειος, Menelaus Mavortius, Martialis, che potea semplicemente rendersi, il guerrier Menelao, ei dice:

Il mignone di Marte Menelao.

Chi può trattenere le risa? o chi non crederà di leggere l'Orlando del Berni, o l'Iliade del nostro facetissimo Capasso? così v. 787. Iliad. V.

Vergogna Argivi, tristi vituperj,

Be' cospettoni.

E nell' Iliade VII. v. 96.

O bravazzoni! Achei non già, ma Achee.

Achille nell' Iliade VIII. accoglie gli amici dicendo, buon giorno; e Ulisse beve, e brindis sece ad Achille: o Achille, santà: quasi in poema eroico non possa la nostra lingua parlare altrimenti, che col buon giorno, brindis, santà, che il Salvini par che apposta vada raccogliendo, come bellezze non conosciute del nostro Tosca idioma, per adornarne la sua elegante traduzione.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 73

II. Ne potrà alcuno approvare nell' Iliade ottava quei versi in bocca di Giove:

Niuna Dea femmina, o Dio maschio Tenti infranger mio detto . . .

potendosi agevolmente tradurre:

Non s'opponga a miei detti alcun di voi,

Sia Dio, sia Dea . . . . .

Io confesso, che nel testo Greco ci è, quel maschio, e semmina tradotto dal Salvini, ma il Salvini non pensò, che la nostra frase maschio, e semmina, siccome corrisponde alla significazione del θηλεια, μ αρτην, così non fa alle nostre orecchie lo stesso suono, che i vocaboli Greci, sentendo di viltà, o di bassezza. Oltrechè il nome Oco è di comune fignificazione in quella lingua: onde Omero il diftinse enfaticamente coll' aggiunto тихна, и артии, maschio, e semmina, ciò che riesce ridicolo nella nostra lingua, ove Dio, e Dea son nomi apertamente distinti, e di diversa terminazione.

Per altro fono inevitabili talora alcune improprietà, ove non corrispondono le terminazioni, ed i generi de' vocaboli delle due lingue. Così per esempio Origene 1. 2. in Joan. p. 58. edit. Huet. ci apporta questo passo, che leggevasi a' suoi tempi nell' Ebraico testo dell' Evangelio di S. Matteo: Modo accepit me mater mea, S. Spiritus in uno capillorum meorum, & me in montem Tabor portavit . Questo dirfi , mater mea S. Spiritus non riesce a noi di alcun gusto nel Latino linguaggio, e nell'Italiano, mia madre lo Spirito Santo, ed ugualmente, e forse peggio nel Greco, ove dicesi, αρτι ελαβε με ή μητηρ με το αγιον πνευμα, κ. τ. λ. effendo in genere neutro Tyeuux. Ma nell'Ebraico linguaggio la voce ruah, che dinota spirito è semminina, e può aver luogo

la frase ruah mater mea, come se parlando del Divin Verbo adattatamente si dicesse, Sapientia mater mea. Non così nell'altro esempio, ove si dovrebbe dire, se si potesse: mater mea Spirita Santia, per restar illeso il sentimento: e par che invero si sosse detto ad imitazione degli Ebrei in qualche secolo della Chiesa, ritrovandosi, per tacer di altri esempi più noti, in una iscrizione riserita dal Marangoni c. 82. delle cose del gentilesimo ad uso delle Chiese, ch' è nel portico del palagio del Marchese Capponi, e si stima da lui come cosa rara, e di pregio:

Macervonia Silvana Refrigera

Cum Spirita Sancta

Dep. Kal. Apr. Tib. An. 11.

Et Dion. Coff.

Qualora fosse questo un nome anche proprio di donna, e non altro, pur è certo, che tal terminazione di voce è satta ad imitazione dell'Ebraica ruah, che nel passo riserito d'Origine traducendosi in nome di altro genere, si perde la grazia del sentimento.

Ma ove non si tratta di allusioni, o frasi accomodate alla semplice voce, può l' interprete usare qualche libertà nel renderci l'espressione in altra maniera, qualora traducendosi esattamente non sa nelle altre lingue quel suono, che sa nell' originale idioma. Così nel samoso epicedio satto da Davide in morte di Saulle, e riserito nel lib. 2. c. 1. de'Re: Abjectus est clypeus sortium, clypeus Saul, quasi non esse unctus oleo: l'espressione è sedelmente tradotta dal testo Ebraico, ma non sa ugual suono nelle due lingue, sentendo presso noi assa di vile, quando nell' Ebraico idioma è una srase sublime, ed eroica; poichè questa unzione sacra de' Re, e de' Sacerdoti

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 75

era una cosa famosa, e nota, e col nome di unti, o cristi si chiamavano i monarchi, ciò che a noi riesce di poco gusto, non solendo chiamare unto semplicemente un monarca. Se n' avvide il Sacy nella sua traduzione Francese, e stimò potersi ammollire la frase con dire, Comme s' il n' eat point étè sacrè de l'huile sainte. Ma questo olio santo, e il dirsi, che uno giace insepolto, come se non fosse stato unto, o confecrato dall' olio santo, non fa presso noi un gran suono, o forse ci desta un' idea contraria a quella, che aveva in mente il gran profeta Davide. Comunque si dica, non può mai adattarsi al genio della lingua, in maniera che s'esprima con eroica, e sublime frase, com'è nell'originale idioma, e bisogna badare piuttosto al senso, che alle parole: nella nostra traduzione si vedrà espresso così:

> ...... Il gran Saulle, il forte Nostro scudo, e sostegno, Quasi un del volgo indegno, Quasi non sosse il Re, prosteso, e morto

ch' è la forza di quella espressione, quasi non esset

unstus oleo, come ognuno il comprende.

· III. Bello m' è sempre paruto ( dice il Salvini stesso nella prefazione dell'Iliade) e però mi sta confitto nella memoria l'ammaestramento del dotto Monsù Huet, il quale tre cose ricerca nell'ottimo traduttore : nell'esprimere i concetti, religione e nel rappresentare l'espressione delle parole, fedeltà: nel pigliare l'aria, ed il carattere dello scrittore, diligenza, e sollecitudine.

A me pare, che il buon Salvini, siccome ha cercato di offervare i primi due precetti, così non curò il terzo, ch' è il più importante, e difficile a ben

a ben eseguirsi, cioè il pigliar l'aria, ed il carattere dello scrittore, che si traduce. A ben adempire
questa ultima condizione, egli è necessario, che si
traduttore sia un gran poeta, ciò che sorse non può
dirsi del dotto Salvini, neque enim scribere versus dixeris esse statis: se pure il comporre quattro sonettini mezzanamente buoni basta a' di nostri per coronarsi d'alloro.

Deesi ancora avere un delicatissimo gusto della lingua, in cui scriffe l'autore, sicchè traducendo si conoscesse prima, se le parole del Greco, Ebraico, o Latino scrittore sieno di stile tenue, mediocre, o fublime, e si potessero cercare nelle volgari lingue termini non folo, ch' esprimessero quel vocabolo. ma in quello medesimo stile, di cui il poeta si valse. Questa è la cagione, e l'origine di tutti i difetti nella traduzione Salviniana: essa è satta su' vocabolari, e ne' vocabolari, purchè si faccia capire la forza della voce, o della frase, poco curano i compilatori de' medesimi, che poi non s' uniformano nello stile le traduzioni, che si fanno da loro stessi. Il nostro Italiano vocabolario della Crufca è pieno di tali esempj: veggafi la voce scricchiolare, si dice, ch' è quel romore, che fanno le scarpe in andando, o un legno nel rompersi, o ghiaccio, o vetro, o cosa simile, che crepi; disse Virgilio nel sesto: Gemuit sub pondere cymba: ecco l'inganno: il nostro Salvini non avrebbe riparo, ove traducesse tal luogo di Virgilio, di dire: il legno scricchiolò ; ma fi rideranno giustamente i lettori in vedere, chenon si distingue una voce bassa da una frase, e metafora eroica, e sublime. Questo difetto comparisce maggiormente nella traduzione de' proverbi, e degli adagj, che fanno quei dotti, e favj accademici

DEGLI EBREI, O DE' GRECI. 77

mici in quel vocabolario, il quale non è fatto per regolar lo stile, ma per farci capire la forza degl' idiotismi d'una lingua con quelli d'un'altra, e ne' vocabolari ci è il buono, ed il cattivo, e tutto quel che si ritrova negli autori, e bisogna con prudenza scegliere, e sarne buon uso a tempo. che dicono i Latini, abire impune, si rende col proverbio Italiano, uscirsene pel rotto della cuffia: ma chi non vede, che questa è frase di commedia, e quella un' espressione seria, ed adattabile ad ogni grave componimento? Qual sentenza più degna d'una tragedia di quella, a culpa innoxius nulli est obnoxius? ed intanto si traduce da quei accademici, piscia chiaro, e satti beffe del medico, ciò ch' è cosa da ridere. Mi rincresce il trattenermi in queste ciance in una differtazione sì grave : ma poiche questi esempj giovano più degli altri al nostro proposito, aggiungo per maggior chiarezza, che gli antichi aveano un bell' adagio, quando parlavano d' un uomo di esperienza, che avea camminato, e veduto il mondo, diceasi, ad Phasim usque navigasse: era questo proverbio originato dalla famosa spedizione degli Argonauti in fino al Fasi per la conquista del vello d'oro. Questo adagio si fa corrispondere nella Crusca a quest' altro Italiano: aver pisciato in più d' una neve. Chi non si moverà a giusta indegnazione in vedere, che sì poco si pensa nelle traduzioni a serbare il medesimo stile, in cui è scritta l'espressione, che si traduce? Ora è tanto necessaria una tal confiderazione ad un buon interprete, che eziandio, ove nell'originale Ebraico, Greco, o Latino ci è un espressione vile, e bassa in un componimento eroico, dee credersi, che quell' espressione in quel linguaggio non sia tale, altrimenti non l'a-

vrebbe usata l'autore, e conseguentemente dee tradursi in altra maniera con libertà. Ne abbiamo sopra notati gli esempi nell'assillo, nel colpire in mezzo al segato di Anacreonte: e nella Bibbia ve ne sono infiniti esempi, come specialmente quell'usque ad mingentem ad parietem del l. 3. Reg. c. 14. che nell'Ebraico idioma in quei tempi non devea fare cattivo suono, di che discorreremo più a proposito

appresso in luogo opportuno.

Intanto amo, che di passaggio almen si rifletta, quanti sieno veramente milensi, e sciocchi coloro, che giudicano, esaminano, paragonano gli Ebrei, ed i Greci scrittori co' Latini, e cogl' Italiani, e danno sentenze decisive or in contrario, or in favore, quando non hanno essi letto di quei grandi autori altro, che le meschine traduzioni satte di questa maniera, come sono quelle de' luoghi notati, senza riguardare lo stile, e l' aria dello scrittore, che si traduce, confondendo insieme le frasi eroiche, elegiache, liriche, tragiche, comiche, pastorali in un mucchio, come non ci fosse differenza fra loro. E per contrario, che si consideri, quanto grave impresa è il fare un' esatta traduzione, non come la Salviniana, ma con quell' esattezza, che finora abbiam veduto, che si richiede : specialmente ove si tratti di autori sì antichi, e di lingue straniere, come l' Ebrea, il cui gusto non corrisponde affatto al nostro, e bisogna sapere, qual suono sacea quella frafe in quei tempi, e poi ricercarne un' altra, che faccia lo stesso oggi presso di noi, e usare or fedeltà, or libertà, secondo il bisogno: e ciò non già per vanto della nostra ardua impresa, ma per ottenerne un benigno compatimento, qualunque volta non corrisponde alle promesse l'effetto. IV.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 79

IV. Intanto per ritornare al Salvini, quel che rende più meschina la sua traduzione, è il trasportar in Italiano gli epiteti Omerici, de' quali è necessario, che qui brevemente almeno se ne discorra. Or è certo, che il più bell' ornamento della Greca poesia è l' uso degli aggiunti non imitabili in qualunque linguaggio; poichè la lingua Greca unisce selicemente due, o tre parole, e ne forma un solo vocabolo, con cui vagamente adorna i suoi versi, ciò che la Latina, e la nostra lingua invano tenterà di eseguire. E chi potrà trattener le risa in leggere . . . . . Θαμβος δ' εχεν εισοροωντας

Τρωας θ' ίπποδαμους, η ευκνημιδας Αχαιους.

che il Salvini traduce così:

..... Prendon spavento, e meraviglia Così i savj Trojani in sar cavalli, Come i ben satti nelle gambe Achei.

Questo savj in sar cavalli, e ben satti nelle gambe non sono più epiteti sossibili, come sono nel testo Greco in una parola iπποδαμους, ευχυμμιδας, e come sarebbero, se potesse dirsi in Italiano, gl' ippodami Trojani, e gli evenemidi Achei; e pare, che il poeta quì volesse descriverci i costumi de' Trojani, e le fattezze de' Greci, quando egli sta occu-

pato in tutt'altro.

Lo stesso è accaduto al versetto 14. del Salmo 67. Si dormiatis inter medios cleros pennæ columbæ deargentatæ, © posteriora dorsi ejus in pallore auri. Per tralasciare di schiarire le alte tenebre, ond' è pieno questo bel passo, che dissuamente esamineremo a suo luogo, sembra quì, che il proseta voglia farci una descrizione delle colombe, e non parlasse di altro, con sar un periodo intero, pennæ columbæ deargentatæ, © posteriora dorsi ejus in pallore auri;

pure

pure secondo il gusto dell' Ebraico linguaggio tutto questo periodo ha sorza di un epiteto disteso, come il verris obliquum meditantis istum, ed altri simili in Orazio. Ne sa in tal idioma quell' ingrato suono, che sa nel Latino, ed Italiano, e perciò deesi semplicemente tradurre, columba alis argenteis, Or plumis aureis, o colombelle colle ali di argento, e colle piume di oro, voi stavate dormendo nel vostro nido, ch'è la sorza di quell' inter medios cleros, intra terminos vestros, in vestra sorte, come il vedremo a suo luogo; e di questi esempi ne son piene le sacre carte, e specialmente le comparazioni, che occorrono nella Cantica.

V. Quando dunque non possono tradursi in modo alcuno gli epiteti senza fare un lungo circuito di parole, debbonsi più tosto scegliere gli epiteti della nostra lingua, che più, o meno corrispondono alla forza de' Greci ; e così dire , i cavalieri Trojani, e non i savj in sar cavalli, ch' è cosa da far ridere ancor Catone. Nobilissimo epiteto del fommo Giove è τερπικεραυν . il Salvini spesso il traduce, godifulmine Giove; questo è parlare Arabesco. Altre volte come nell' Iliade 8. dice, il dilettante del sulmine Giove, questo è d'un epiteto far un verso, e renderlo importuno; oltre che quel dilettante di fulmine è languidissimo, e pare, che sia lo stesso, che dilettante di cembalo, o di violino. Or in lor vece ha la nostra lingua il bell' epiteto Tonante, e noi diciamo il gran Tonante con molta leggiadria: e perchè non usare il Tonante, che presfo a poco corrisponde al τερπικεραυν . ma il godifulmine; e il dilettante del fulmine, o simili, che importunamente raccoglie?

Ma serbasse almeno nel tradurre, comunque ei vuole.



Pendea da un tronco inutile, ahi! l'arpa abbandonata, Io già tentai di prenderla, io l'ho di corde armata: Odi: ma il tuon medesimo, sappi, che aspetti invano; Le corde son difsimili, difsimile la mano

Diego Pesco inv. e dis.

Aniello Cataneo Reg. Inc



DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 81 vuole, questi epiteti il poetico decoro, e scegliesse termini non bassi, o ridicoli, come spesso sulvini, chiamarsi Achille guastacittadi? ecco ove riducesi il samoso, e nobile epiteto πτολιπορτ. Avesse almen detto, come poteva, l'espugnator delle cittadi. Achille, ma non Achille guastacittadi, che sveglia in noi un' idea troppo bassa, come quando chiamano i Toscani guastaseste, chi disturba una gioconda conversazione.

Nell' Iliade VI. v. 305.

Ποπνί Αθηναιη ερυσιπτολι, δια Θεαων, Αξον δη εγχ Θ Διομηδερς, ηδε η αυτον

Πρηγεα δος πετεειν Σκαιων προπαροίθε πυλαων. Questi versi, che contengono la brieve preghiera delle Trojane, che correano al tempio di Minerva, furono così imitati, o tradotti da Virgilio nel lib.XI.

Armipotens belli præses Tritonia Virgo,

Frange manu Phrygii telum prædonis, & ipsum Pronum sterne solo, portisque effunde sub altis. Furono ancora imitati dal nostro Tasso nel canto

XI. v. 530. ove le donne dicono a Macone:

Deb spezza tu del predator Francese L'asta, o signor, colla man giusta, e sorte, E lui, che tanto il tuo gran nume offese, Abbatti, e spargi sotto l'alte porte.

Or esca in iscena il Salvini colle sue comiche face-

zie, e lepidezze:

Venerabil Minerva guardiana Di cittadi, divina intra le Dee, Infrangi l'afta a Diomede, e lui Fa boccon cada avanti a porta Scea.

Per tacere di questo ultimo verso, di cui non può farsi cosa più meschina, quel venerabile guardiana
Tom.I.

F a me

a me non pare epiteto, ch' esprima quell' idea di Minerva, che vuole il gran poeta Omero, ma sembra piuttosto, che ci metta innanzi gli occhi qualche religiosa badessa, che veste rozze lane in un chiostro. E di queste peregrine eleganze, ond' è quasi piena la traduzion del Salvini, se volessimo sar qui esatta raccolta, oltre al crescer troppo il volume, sarebbe al certo di gran noja a' tolleranti lettori.

VI. Finalmente è d'avvertirsi, che la traduzione di molti epiteti ancora è falsa, non potendosi in verun conto interpetrare senza una perfettissima coonizione dell' Ebraico idioma, onde in parte son tol-Tali son quasi tutti gli aggiunti de' numi, i quali sempre in Omero, e nel suo compagno Esiodo sono gli stessi, e invariabili: il che da chiaro fegno, effer quei quasi nomi propri, come il Phæbus Apollo, Παλλας Αθηνη, ed altri di simil fatta, i quali epiteti è affai meglio non tradurgli, non volendo con essi il poeta dinotare alcuna particolarità, che traducendosi dia miglior ornamento al verfo, ma gli usa unitamente cogli stessi nomi propri a cagion della superstiziosa credenza di quei tempi, quando tutto il pregio de' loro Dei collocavano in aver molti nomi, e la maggior parte inesplicabili, ed era fegno, che il culto loro erafi sparso per varie nazioni, le quali ciascuna nel suo linguaggio gli arricchiva di nomi, ed epiteti gloriosi. Quindi gl' inni, che vanno fotto nome di Orfeo, e di Omero, spesso altro non sono, che una raccolta di vari nomi, che avea quel Dio, che imprendono a lodare (fimili alle nostre litanie ) e ciò per lo motivo, che non sapeano qual nome più sosse a grado allo stesso Dio, onde nell' inno a Diana conchiude Catullo:

# DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 83

Sis quocunque tibi placet Sancta nomine.

Ed è degno da notarsi il passo di Callimaco nell' inno di Diana, ove cerca ella per grazia a Giove l' aver molti nomi, come Apollo, δος μοι πολυωνυμιην, a qual verso su questo proposito moltissime cose ci somministra il dotto comentario del famoso Spanemio.

E questo è quel multiloquium, che riprende nelle orazioni il nostro Salvator Gesù Cristo nel c. VI. di S. Matteo, e che dice praticarsi da' superstiziosi gentili : Cum oratis , nolite multum loqui , sicut ethnics: putant enim, quod in multiloquio suo exaudiantur. E che il βαττολογειν, di cui quì si valse l' Evangelista, alluda chiaramente a questa moltiplicità de' nomi, di cui trattiamo, ben lo dimostra il Grozio, il Ligfoot, ed il Clerc, a' quali rimettiamo i desiderosi lettori.

Ed in fatti offerva il Seldeno de Diis Syris essere stato questo un costume di tutti gli orientali, e ci attesta, che ne' cantici Arabici gl' inni sieno solamente composti dall'accozzamento di vari nomi a Dio competenti, e che passano oltre i cento nomi di simil fatta continuati, ed appena interrotti da qualche brieve preghiera: onde il dotto autore pensa aver avuta origine la moltiplicità degli Dei, sacendo le genti un Dio particolare da ciascheduno attributo della stessa divinità.

Ciò sia detto, acciocchè non pensino gl' ignoranti, che quella filza di epiteti sì belli ci sia posta, per accomodare il verso in Omero, ma perchè così soleansi chiamare i numi a suo tempo. Ed in verità, che quei nomi non han forza di epiteti, ma son quasi nomi propri, si conosce dal vedersi, che

F 2

Omero aggiunge a quelli spesso i veri epiteti variabili secondo il sentimento richiede.

Lo stesso dee dirsi de' suoi eroi, a ciascuno de' quali egli ha dato quasi un soprannome, e questo ha presso di lui non forza di epiteto, ma quasi di un altro nome : così il ποδας ωκυς Αχιλλευς, che traducesi, di piè veloce Achille, non dee già stimarsi un epiteto, altrimenti riuscirebbe inetto l'uso di tal aggiunto in circostanze, ove non bisogna, come quando dorme, si ciba, o canta, o piange, o fa altra azione, in cui poco giova la velocità de' fuoi piedi. Ma quel ποδας ωχυς è presso Omero un foprannome di Achille, il quale per la fua velocità nel correre fu chiamato da fanciullo Podasocys: non già che il poeta intenda di usarlo, come un epiteto, poiche di questi n'aggiunge ad Achille un gran numero, e gli cangia secondo il bisogno. Sicchè son questi presso Omero, come gli agnomi presso i Romani, e siccome Pompeo chiamavasi sempre Magno, e Scipione Affricano, e l'altro Asiatico, e ciò qualunque cosa facessero, ed in ogni occafione, valendo quel Magno, quell' Affricano, lo stesso che Pompeo, che Scipione: così Achille si chiamerà Podasocys, l' Aurora Rhododactylos, Giuno Boopis, Ποδας whus, Pοδοδακτυλ. Βοωπις, e gli altri tutti della stessa maniera.

VII. Meglio è dunque nelle traduzioni il tacergli, poichè o si trasportano, come sono nel Greco, e le nostre orecchie non gli soffriranno sì volentieri, mentre l'uso, che sece passare a noi i nomi di Giunone, di Pallade, di Febo, di Apollo, non ci ha similmente trasmessi il Glaucopide, nè l' Ecato, come per altro alcune volte ha tradotto lo stesso Salvini, Ecato Apollo: o si tradurranno in nostra

lin-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 85

lingua, e riusciranno nojosi, in qualunque delle due maniere si faccia, tanto per perifrasi a lungo, quanto coll'unione delle parole alla foggia Greca: spesso ancora la traduzione è del tutto falsa, non sapendo noi quegli aggiunti dati a' numi, che cosa importino, non essendo per lo più nomi Greci, ma o pretti Fenici, ed Ebrei, o almeno almeno alterati da quelle orientali radici, e poi uniti a parole Greche, e raddolciti al gusto di questa lingua. Molti n' ha tentato d' interpetrare il Bochart, molti il Clerc nella Teogonia di Esiodo, ed altri uomini peritissimi dell' orientale linguaggio. Con selice evento ancora il dotto Martorelli de Theca Calamaria tom. 1. cap. 2. ha scoverto, che gli epiteti poδοδακτυλος, ροδοπηχυς, ροδοσφυρος dati all' Aurora da' Greci poeti altro non sieno, che voci orientali unite al Greco podov, e che però più non dinotino l' Aurora colle dita di rosa, colle braccia di rosa, co calcagni di rosa, aggiunti, che destano in noi un'idea alquanto bassa, onde il nostro Tasso stimò meglio dire, colla fronte di rose: ma che semplicemente significano rosea, & hyacinthina, decora, ut rosa, pulchra, ut carbunculus, & rosa, dalle orientali voci תכלח hyacinthus, פיח carbunculus, gemma rubens, שפר decorum effe, ciò ch' ei conferma con sode ragioni, e savie riflessioni, che con molta erudizione ci adduce. E di questa ultima voce par che in verità non si possa dubitare, occorrendo nel c. 6. v. 19. di Daniello כשפר, che nella nostra Vulgata traducesi diluculo: Surrexit Rex diluculo, che a buon conto vuol dire, surrexit Rex sub Auroram: dal che maggiormente si manifesta vero quel, che sopra abbiamo accennato, che spesso quei, che stimansi epiteti, altro non sono, che nomi diversi, che dava-

F3

no alla stessa deità le varie nazioni, che l'adoravano. Con ugual felicità esamina gli epiteti Omerici di Mercurio, come l' Appeiportus ( da qual voce non intesa nacque presso i poeti posteriori la favoletta di Argo) che sia lo stesso, che il φεσεσπον-Sos, pacis fœdera portans, sapendosi esser egli il pacifico ambasciatore, e le due Fenicie voci, onde il nome è composto, son troppo corrispondenti all' epiteto, הרניע פנית pacem videre faciens : e ben ci avverte lo stesso Martorelli, che qualora il vocabo-Io fosse Greco, dovea dirsi Αργοφοντης, e non Apγειφοντης, ch' è tutto contrario all' analogia.

VIII. Così l'aggiunto γρυσορβαπις non è vergadoro, come il traduce Salvini, e gl' interpreti, de' quali altri ci danno, calceos aureos habens, ed altri, aurea virga praditus, ma vuol dire un buon medico, aureo medico, ottimo medico: ed è noto, che Mercurio prefiede ancora alla medicina, e che porta i serpenti intorno alla verga avviticchiati, come Esculapio. L' epiteto è composto dal xeuros ch' è solito aggiungersi ad altri nomi ; è come χρυσολογος sarà un ottimo oratore, così χουσορραπις farà un ottimo medico dalla voce אבן raphe, che vuol dir medico, come il fanno ancora i fanciulli dal nome Raphael, medicina Dei .

E sovviemmi molto a proposito, che siccome questa voce orientale non tradotta in fignificato di medico., ove bisognava, ha oscurati i versi di O-

mero, così questa stessa voce tradotta in significato di medico, ove non bisognava, ha oscurato un bellissimo luogo del Salmo 87. che così si legge nella nostra Volgata: Nunquid mortuis facies mirabilia, aut medici suscitabunt, & confitebuntur tibi? Chi senza

paffio-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 87 passione vuol dare un giudizio libero su tal versetto. confesserà certamente, che le parole del Salmista espresse in questa maniera non contengono una sentenza molto chiara, nè molto leggiadra. Nel testo Ebreo vi è il Raphaim, che s' interpetrò medici: ma in ogni conto dee ammettersi là versione di S. Girolamo, che il tradusse Gigantes. Ecco come spesfo s' oscurano i fentimenti chiari degli scrittori, colla traduzione de' nomi propri: Raphaim, che secondo il fignificato della parola vale medici, è uno de' nomi de' Giganti, siccome nel Deuteronomio c. 3. dicesi, che Og solo era rimaso della stirpe de' Giganti, che Raphaim diconsi in questo luogo nel testo, come nel Genesi 14. della quale stirpe era Golia, e gli altri quattro uccisi in varie occasioni da Davide, e suoi compagni. Onde la famosa vallis Raphaim celebre sotto Giosuè, e sotto Davide traducesi da' Settanta vallis Titanum Josue 15. 8. 2. de' Re 5. 18. e vallis Gigantum nella nostra Volgata 2. de' Re 13.

Qui non è luogo di disputar de' Giganti, se veramente dal sacro testo possa ricavarsi un' idea di essi, quale ce la somministrano i poeti Greci, e Latini: ed io so, che il dotto Cappuccino Boulduc nel suo trattato de Eccles. ante legem 1. 1. c. 2. 8. 9. Oc. sossiene fortemente, che i Giganti sieno stati uomini religiosissimi, e santi, e che tutti i lor nomi di Nephilim, Raphaim, Zuzim, Enacim, Eraim, Zomzonim, che s' incontrano nel sacro testo, esprimano i loro piuttosto ottimi cossumi, e che la sacra Scrittura saccia di essi singolarissimi elogi. Certo si è però, che in Ezzechiello c. 31. e 32. in Isaia c. 25. in Giob c. 26. ci si dimostrano, come samossi abitatori dell' inferno, quasi nella maniera de' sul-

F 4 minati

minati Giganti de' poeti gentili: e così ne' Proverbi c. 2. ove dicesi della meretrice, che semitæ ipsius ducunt ad inferos; leggesi nell' Ebreo: viæ ejus dacunt ad Raphaim, cioè ad Gigantes, come nel c.9.

Or ciò posto, il senso del profeta nel Salmo dee

esser questo:

Deh noi conserva in vita, Per lodarti, o Signor: o forse aspetti, Che dall' ombroso regno Risorgano i Giganti, e le tue lodi Cantino, e le tue glorie? . . . . .

La quale spiegazione è confermata dall'altra strosetta, che siegue: Nunquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua, aut justitia tua in terra oblivionis? che presso a poco è il fiume Lete de' poeti Greci, e

Latini .

IX. Questa stessa voce Gigantes, che qui usatz a proposito da S. Girolamo rende chiaro, e vago il sentimento del versetto del Salmo, ha renduto oscurissimo un luogo del Caldeo parafraste nel c. 36. v. 24. del Genesi, ove parlandosi di Ana si dice nelle tavole di Walton: Ipse est Ana, qui invenit Gigantes in solitudine, cum pasceret asinos Sebeon patris sui. La voce Caldea usata dall' Onchelosio è גבריא gibaraja, che vuol dire robusto, potente, sortissimo, e spesso chiamansi con tal nome i Giganti, ove parlasi di uomini di tal sorte. Ma qui si dice, che Ana nel pascere gli asini di suo padre avesse il primo uniti animali di genere diverso, e fosse stato il ritrovatore de' muli, che intende per quella voce gibaraja. Nella nostra Vulgata si legge, che Ana avesse ritrovate le acque calde nel deserto, così avendo tradotto S. Girolamo la voce ימים jemim, che quì leggesi nel testo Ebreo: ma egli stesso ci avverDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 89

te nelle questioni Ebraiche delle varie lezioni, e interpetrazioni di tal voce aggiungendo: Plerique putant, quod equarum greges ab asinis in deserto ipse fecerit primus ascendi, ut mulorum inde nova contra naturam animalia nascerentur. Si può vedere il dottissimo Mazzocchi nel suo Spicilegio in Genesim cap. 38. ove con molta erudizione esamina un tal passo, pensando, che Mosè stimò di notare questo satto, come invenzione di Ana della stirpe di Esau, per destare orrore d'un tal costume negli Ebrei, a' quali era vietato nel Levitico 19. Jumentum tuum non facies coire cum alterius generis animantibus: ciò che da S. Ambrogio I. V. Hexaemeron c. 3. n. 9. fi stimò precetto morale, che obbligasse ancor di prefente, chiamando coloro, che procurano tali razze interpretes adulterii jumentalis.

Che che ne sia di ciò, ognun vede, che l' interpetrazione degli antichi epiteti sia cosa molto intrigata, non sapendosi, se sieno nomi propri, o veri aggiunti, e quale sia la vera significazione, potendosi facilmente prender equivoci, che intorbidano il fenso dell' autore, non che tolgono tutta la ·leggiadria, e bellezza, che ci farebbe nella vera fignificazione della voce originale. E da questo breve faggio, che n'abbiamo dato, ben si comprende, che il gusto del poetare degli antichi Greci, ed Ebrei non può conoscersi dalle traduzioni; e che troppo ridicoli fieno coloro, che non avendo cognizione delle antiche lingue giudicano con ugual facilità degli antichi autori, che del Tasso, dell' Ariosto, del Petrarca, e di Dante, del qual numero è da giudicarsi Alessandro Tassoni, che il Salvini nelle sue annotazioni alla perfetta poesia del Muratori giustamente chiama gran vilificatore delle cose buone, pen-

pensando, che sia lo stesso l'esaminare i sonetti del

Petrarca, che i poemi di Omero.

X. Prima però di passare avanti, è d'avvertirsi, che siccome sono in parte scusabili i traduttori in queste cose, che o non sono ancora scoverte, o non è da tutti il saperle, così non meritano compatimento in averci dati alcuni passi veri Greci in una maniera ridicola, e non intelligibile. Tale è il principio dell' Iliade nona:

Ω'ς οἱ Τρωες φυλακας εχου, αυταρ Αχαιους Θεσπεσιη εχε φυζα, φοβου κρυοενπος ἐταιρη. Il Salvini ha voluto tradurre questi bellissimi versi

in questa maniera:

I Trojani così facean le guardie: Possedeva gli Achei una divina Fuga, del freddo spavento campagna.

Or questa frase, la suga possedeva gli Achei, è cosa mai, che la possa soffrire la nostra lingua? Ecco, dove ci porta il desiderio di voler effer troppo efatti nell' interpetrare : in un modo ridicolo si sa uso della stessa Greca sintassi, che non può adattarsi al nostro idioma, quasi fosse questo tutto il pregio d'un buon interpetre. Quanto meglio l' intendea S. Girolamo, che nell'epistola ad Pammachium, De optimo genere interpretandi fa vedere, che giustamente si usò qualche libertà nell' antica traduzione de' Salmi fatta dalla versione de' Settanta per motivo, che le Latine frasi non sempre corrispondono alle Greche, siccome nemmeno le Greche all'Ebraiche. Ed a proposito soggiunge fra gli altri esempj, che se in quel passo: Domine quis habitabit in tabernaculo tuo, si fosse detto, quis incolet tabernaculum tuum , omnem perdet euphoniam : O dum interpretationis proprietatem fequimur, omnem decorem translationis

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. gr.

lationis omittimus, & fciendum hanc effe regulam boni interpretis, ut idioma alterius linguæ fuæ linguæ exprimat proprietate. E il conferma coll'esempio delle traduzioni degli autori Greci satte da Cicerone, da Plauto, da Terenzio, da Cecilio, e da altri antichi, che sapeano più degli affettati moderni gramatici.

Che diremo di quella fuga divina? come può capirsi questa espressione da chi nacque in Italia? Non voglio qui esaminare la voce θεσπεσιος, qual significazione mai possa avere: sia che sempre dinoti cosa divina, cosa di Dio: non sanno ancora i fanciulli dal passo di Virgilio auri sacra sames, che gli antichi chiamano divine, facre, di Dio tutte le cose, ove volevano esprimere un superlativo? un sacro pesce presso Omero nell' Iliade XVI. è un pesce grande, un divino timore, è un gran timore, come nelle sacre carte, terror Dei nel 1. de' Re 15. per un terrore grandissimo, tenebræ Dei in Geremia II. cedrus Dei, mons Dei, vuol dire un cedro, un monte altissimo, come nel Salmo 36. justitia tua, sicut montes Dei : e altrove spesso ne son pieni i sacri scrittori. E i buoni medici ben sanno, che l' epilessia, o sia morbus comitialis non per altro s'è detto morbus facer, morbus divinus, che per effersi stimato un gran morbo, il che lo dinota l' altro suo nome, che gli han dato di morbus major : Θεσπεσια φυζα dunque è una fuga velocissima, cominciarono velocemente a suggire, o un grandissimo scompiglio di tutto l' esercito, come noi diciamo, e non una fuga divina, ch' è frase del tutto Greca non adattabile alla nostra lingua; & bæc est regula boni inperpretis, ut idioma alterius lingua sua lingua exprimat proprietate .

# CAPITOLO V.

Dixounvo, che sia in Omero. Si spiega un passo difficilissimo dell' Ecclesiastico c. 43. Opinioni riferite da Cornelio a Lapide poco sode. Ssuggita di Grozio, per non diciferare la questione. Opinione del Calmet importuna. Altro passo dell' Ecclesiastico c.6. ugualmente difficile. Conghiettura del Calmet falsa. Pensiero del P. Sa non dispregevole: se oltre le voci notate ne' vocabolari, ne avessero gli Ebrei altre, per dinotare il mese, e la Luna. Errore di Cleomede. S' illustra un passo d' Isaia c.65. Si spiega un luogo del Genesi c. 36. e di Geremia c.7. Delle focacce solite a farsi in onore de falsi numi: nomi di esse tratti dall' antica superstizione, e rimasi finora presso di noi . Particelle Ebraiche non ben tradotte. Si spiega il verso 15. del Salmo 70. ed il verso 22. del c.4. del Genesi. Dionisio presso Omero qual nume sia. Errore del Calmet nel c. 25. de' Proverbj. Si spiega la versione satta da' Settanta in tal passo. Si esamina il fatto della maledizione della ficaja in S. Marco c. XI. v. 13. Si ripruovano le conghietture del Calmet . Felice interpretazione di Einsio dell' ou di varia significazione.

I. L'Ungo poi farebbe l'esaminare gli abbagli confiderabili de' traduttori negli epiteti di Omero, per mancanza di rissessione al luogo, ove l'ufa il poeta, e per aver considerato l'epiteto da se
folo, e non a riguardo delle varie interpetrazioni,
che ammettono le parole. Basterà dire, che la vo-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 93 ce διχομην fpiegasi semiplena, dimidiata Luna ne' vocabolari, e secita l'inno Omerico sopra la Luna:

Ε΄ σπεριη, διχομεν Φ, ότε πληθει μέγας ογμ Φ, Vespertina, dimidiata, quando plenus est magnus

globus .

Ed in fatti inavvedutamente si annovera fra gli epiteti della Luna cornuta dall'eruditissimo Martorelli De theea calamaria pag. 364. benchè poi, come emendandosi, traduce non altrimenti che dimidiata. Ma senza che io aggiunga parola, ben vede ognuno, quanto sia suor di proposito questo epiteto dimidiata, ove parlasi del plenilunio, e dicesi, quando

plenus est magnus globus.

Il διχομην του può facilmente spiegarsi, Luna Soli adversa dal διχα seorsum, διχοθεν a duabus partibus, ciò che molto s'adatta al plenilunio: e può spiegarsi ancora semimenstrua, come nella traduzione del Berglero: ed il Salvini selicemente questa volta ha tradotto a mezzo mese, e ciò ugualmente bene s'adatta col plenilunio, o sia alla Luna decimaquinta elegantemente detta διχομην semimenstrua. Achille Tazio nell' Isagoge alla ssera di Arato: Πεντε και δεκαταια γαρ εςι πληρωθειτα, δ εςιν ήμυσι μην δ, διχαζομεν των λ ήμερων, quintadecima plena est, qui dimidiatus est mensis, si triginta dies bisariam partiantur.

II. Questo difficile epiteto Omerico διχεμηνώς, che trae l'origine o dal μην , mensis , o dal μηνη , Luna, mi sa ricordare di un bel passo dell'Ecclesiastico, creduto finora dagl'interpetri impossibile a ben capirsi, e che per contrario facilmente si spiegherà da noi colla notizia di tali vocaboli, de' quali parliamo; ed ognun vede, che il nostro proposito è sempre di valerci degli esempi de' profani scrittori, per

dare

dare maggior lustro a' sacri, ed aver occasione di unire con bell' ordine tra loro alonge rissessioni, che in altro caso dovrebbono senza metodo separatamente proporsi. Nel c. 42. v. 6. si leggono queste parole: Luna in omnibus in tempore suo, ostensio temporis, & signum avi. A Luna signum diei sesti, suminare, quod minuitur in consummatione. Mensis secundum nomen est ejus, crescens mirabiliter in consummatione.

L' espressione del primo versetto è uniforme a quella del Salmo 103. v. 10. Fecit Lunam in tempora: e del Genesi I. 14. Sit in signa, & tempora, O dies, O annos; e nell'inno Omerico si dice, che la Luna βροτοις τεκμώρ, και σημά τετυκται, mortalibus est signum, & indicium: ed ancora non è decifa la gran lite de' cronologi, se prima della schiavitù di Babilonia gli Ebrei avessero avuti mesi lunari : che dopo la fchiavitù niuno dubita avergli avuti, come a' tempi dell' autore dell' Ecclesiastico. Nel secondo versetto, a Luna signum diei sesti, vuol dirci, che gli Ebrei aveano le feste neomenie, e che dalla sesta di Pasqua regolavano tutte le altre seste dell' anno : la quale era la prima dell' anno facro, e cadeva nella decimaquinta Luna, o sia nel decimoquinto giorno del mese lunare Nisan. Facile ancor è ad intendersi quel, che soggiunge, luminare, quod minuitur in consummatione; ne molto difficile è l'altro versetto, crescens mirabiliter in consummatione, che vuol dire crescens usque ad plenilunium, avendo voluto così il Latino interpetre esprimere la Greca voce συντελεία, che dinota ugualmente, e il plenilunio, e la totale diminuzione della Luna.

III. Tutta la difficoltà si raggira in quelle poche parole: mensis secundum nomen est ejus: la voDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 95 ce Ebraica, che dinota la Luna, non ha simiglianza affatto con quella, che significa il mese: poichè quella si dice non jareach, e questo won chadasch, e tutto ciò, che pensa Cornelio a Lapide su di tali vocaboli, è senza ajuto di alcuna autorità, importuno, e come i Greci dicono απροσδιονυσον.

Grozio, che ben conobbe la difficoltà, pensò potersi intendere diversamente le parole del testo, mensis secundum nomen est ejus, cioè, mensis a Luna nomen habet, a prima Luna primus mensis, a secunda secundus, a tertia tertius, e così degli altri. Piacque a molti questa sfuggita, ma il Calmet non ne restò soddisfatto, e conoscendo benissimo, che quì si parla di una stretta etimologia, che la Luna ha dato nome a' mesi, pensò che l'allusione sia de' nomi Greci, cioè, che uny, mensis, derivi dalla voce unen, Luna, onde ben si dice, che mensis secundum nomen est ejus. Questa opinione del Calmet debbe esaminarsi con diligenza: o egli pensa, che tale allusione sia dell' interpetre Greco, o dell'Ebraico scrittore: se dell' interpetre Greco, la difficoltà resta in piedi: che bisogna vedere, qual fosse quella usata dall' Ebraico scrittore, e non essendoci oggi più il testo originale, dee pensarsi di quali parole potè servirsi l'autore di questo libro. Eccoci dunque nel medesimo dubbio, come mai ny jareach, e הרש chadascb posson derivare dallo stesso fonte. Per togliere 'l' imbarazzo, dovrebbe dirfi, che l' allusione a' vocaboli Greci sia stata ancora nel testo Ebreo; ed in fatti così l'intendeva il Calmet, come chiaramente fi spiega nella sua prefazione all' Ecclesiastico art. 2. alludit quandoque ex Hebrao ad Gracum, sive a Graco ad Hebraum, e ne adduce questo passo, che conferma con un altro dello stesso libro c. 6. Senza diffonderci in confutare un'opinione sì indegna del detto Calmet, ad ognuno parrà stranissimo il dirsi, che l'Ebraico scrittore avesse tratta l'etimologia delle voci orientali da' vocaboli Greci, o che avesse curato d'insegnar l'origine delle voci Greche dipendenti da' vocaboli orientali. Quanto al passo del c. 6. non v' ha tal bisogno: Sapientia secundum nomen est ejus, & non est multis manifesta, non ci è necessità di ricorrere al Greco nome σοφια sapientia, quasi derivato da ζοφ caligo, e molto meno di pensare, che la sapienza siasi detta סיסים quasi דפויה zopujah, come importunamente pretende istruirci il Calmet. Molte voci Ebraiche raccolse Cornelio a Lapide, tra le quali ci può effere quest'allusione, le quali per altro sembrano di poco momento al Calmet, che fu in ciò poi assai più infelice di lui. Ed in vero a' nostri giorni, che si fa particolare studio sulle origini de' vocaboli, non pafferebbero etimologie sì poco verifimili, e senza fondamento. Ma coloro, i quali sanno, che gli antichi scrittori servivansi piuttosto delle allufioni, per trarne qualche fentimento, che di vere etimologie, e che presso Varrone, Cicerone, e gli stessi giureconsulti occorrono, Luna, quia una, Sol, quia solus, aqua, quasi a qua, testamentum, quasi testatio mentis: si rideranno poi, quando vedranno, che il P. Sa derivi la voce חכמה chochma, sapientia da ono chamas, abscondere, onde nel Deuteronomio c. 32. v. 24. canus, latens, ed altre simili allusioni, che s'osservano ne' nomi Ebraici senza ricorrere a' vocaboli Greci, come ha fatto il Calmet in maniera sì strana?

Debbonsi dunque, a ben intendere il passo contrastato, mensis secundum nomen est ejus, ritrovare vo-

caboli

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 97 caboli nell'orientale idioma, tra' quali possa aver luogo l'allusione, di cui si vale l'autore. Io non dubito, che sieno gli stessi, che occorrono nel testo Greco. Chi vuol giudicare de' vocaboli Ebraici da' piccioli vocabolari, e da' pochi libri, che s'hanno, va troppo lungi dal vero. Colla perdita, che a comun danno s'è fatta di molti originali volumi degli Ebraici scrittori, non essendoci rimasi altri, che i facri canonici autori, e neppur tutti, come in fatti manca il testo appunto di questo libro dell' Ecclesiastico, con tal perdita, dico, necessariamente nel tempo stesso s'è smarrita la cognizione di tante altre voci, che occorrevano in quei libri dispersi, e forse non s'incontrano in altri libri esistenti. Chi sa dirci, che gli Ebrei non chiamassero i mesi col nome di men, come i Greci, e non già folamente chadasch? Egli è certo, che a' tempi di Omero la Luna oltre al nome Σεληνη si chiamava ancor Mηνη, ne abbiamo il verso 455. Niad.23. ove si parla d'un cavallo:

Alba macula erat rotunda tanquam Luna: donde si conosce esser falsa l'opinion di Cleomede 1.3. meteor. che la Luna si chiama unn, quando comincia a crescere, ed è cornuta: non avendo mai Ometo nominata la Luna cornuta, come noi abbiam provato nella dissertazione de canum usu in veterum sacris.

IV. Che poi tal nome sia a' Greci derivato dagli orientali, e' che se ne sieno essi valuti, si ricava dal passo d'Isaia c. 65. v. 11. Qui ponitis fortune mensam, & libatis super eam: il testo Ebreo dice cost: Qui struitis און Gad mensam, ' impletis, Meni, libationes. Dotti critici, ed interpreti Tom.I.

han dimostrato, che questo Gad era il Sole, e Meni la Luna, che presedevano alla buona sorte, onde nacque la versione fortunæ. E si sa, che gli Ebrei sacrificavano al Sole, ed alla Luna, e che avevano eretti tempi in loro onore, che poi distrusse Giosia 1. 4. de' Re c. 23. Il dotto Martorelli de Theca Calamaria p. 621. felicemente da questa voce gad, o egad, deriva il Greco nome έκατ 9. con cui Omero sempre chiama Apollo, Febo, o sia il Sole, non altrimenti, che la forella del Sole la Luna su detta Hecate, siccome presso i Latini Phabe da Phæbus. Quindi vedendosi, che Rachele nel Genes. 36. si portava seco gl'idoletti paterni, ed i Theraphim, ed avendo offervato gl' interpreti, che fino al ritorno nella Cananitide sempre vi rimase nella fua famiglia qualche ritaglio dell'antica fuperstizione, ed idolatria, non dovrebbe dubitarsi, che l'interjezione בגד bagad in bocca di Lia, non voglia dire per Solem, per Apollinem. Nella nostra Volgata abbiamo, che sgravatasi Zelsa, Lia disse, feliciter, & idcirco vocavit nomen ejus Gad. (\*) Ecco a nostro proposito, come il senso s'oscura colla traduzione de' nomi propri: nessun capisce, come siesi il bambino chiamato Gad, perchè Lia disse feliciter: debbonsi serbare interi, e non tradursi. Lia disse Bagad . O ideirco vocavit nomen eius Gad : cioè, juravit per Apollinem, & idcirco vocavit nomen ejus Apollinem.

V. Or al Gad, ch' è il Sole opportunamente si aggiunge la Luna Meni, di cui dovremmo stare più certi sul motivo, che la stessa voce niente alterata era in uso presso i Greci. Ed io non dubito, che

Ifaia

<sup>(\*)</sup> Giacchè s'è tradotta l'interjezione, dovea tradursi ancora il nome, ed il sentimento si farebbe capito: dixit feliciter, & ideirio vocavit eum Felicem.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 99

Isaia ha brevemente con quelle parole: Qui impletis Meni libationes, espresso ciò, che a disteso Geremia rimproverava agli stessi Ebrei pieni di superstizione, e d'idolatria: Filii colligunt ligna (dice nel c. 7. v.18.) & patres succendunt ignem, & mulieres conspergunt adipem, ut saciant placentas (Hebraice Carolicavenim) regine cali, cioè alla Luna, detta ancor da Orazio siderum regina; ed è una peristrasi del Meni d'Isaia. Così nel c. 44. Sacrissicemus regine cali, & libemus ei libamina (ecco quel, che rimprovera ancor Isaia, qui impletis libamina Meni) sicut secimus nos, & patres nostri, & saturati sumus panibus: ex eo autem tempore, quo cessavimus sacrissicare regine cali, & libare ei libamina, indigemus omnibus.

Queste focacce, che offerivano a questa Dea, ci fan togliere da ogni sospetto, che s'intenda la Luna. Elichio nella voce Σεληνη ci attesta, che ci era una focaccia fimile alla Luna, detta dal fuo nome Selene, che così chiamasi la Luna de' Greci: e nel Pluto d'Aristofane se ne sa menzione. Eustazio ci aggiunge qualche cosa di più p. 1065. cioè, che soleansi fare sei focacce, ciascheduna coll'immagine d'un pianeta, come chiaramente dice Ateneo I. xI. e che la settima faceasi cornuta in onor della Luna, e che si chiamava vacca dalle corna, che spuntavano d'ogni parte, o Selene dalla Luna, a cui si offeriva. Chi non ammirerà, che fin ne' nostri giorni dura in alcuni piccoli paesi di questo regno il superstizioso vocabolo di queste socacce, che si fanno nella prima raccolta nella forma descritta da Eustazio, e si chiamano vaccarelle, non altrimenti che presso gli antichi Greci?

VI. Intanto non credo, che ci sarà chi non vede, che il Meni d'Isaia significa chiaramente la Lu-

#### 100 CAP. V. DELLA POESIA

na, chiamata così ancora da' Greci, che tolsero certamente tal nome dagli orientali. La radice è מנח manah, numerare, misurandosi il corso de' mesi dalla Luna, e numerandosi da essa: onde si chiamò Mene, quasi numerans. Nel luogo addotto d'Isaia: Qui impletis libamina Meni ..... numerabo vos in gladio; l' Ebreo dice maniti, e ci è un' allusion di parole fra il meni, e maniti, folita presso gli orientali, di maniera, che può tradursi: Vos libatis Dea numeranti (Meni ) & ego numerabo (maniti) vos in gladio. Questo è il senso dell'oscura voce mano in Daniele c. 5. ove l'Angelo scrisse Mane, Thecel, Phares, e spiega il Proseta la voce mane numeravit, idest numeravit Deus regnum tuum, & complevit illud: ove apparisce, che il mane strettamente preso, vuol dire metitus est, numeravit menses, o come soglion dire i poeti, numeravit Lunas regni tui.

Ciò posto, chi ardirà di affermare, che gli orientali non avessero ancor chiamati i mesi col nome della Luna, siccome i Greci, che dicon unn il mese, e Mnnn la Luna, e che siavi ne' vocaboli Ebrei la stessa allusione di men, e mene, che son voci certamente orientali? Dopo la perdita del testo Ebraico dell'Ecclesiastico, e di tanti Ebraici scrittori inconsideratamente si sostiene, che il mese si chiama cadaseb, perchè questo sol nome occorre in quei pochi libri, che abbiamo. Teodoreto l. 1. de provid. Macrobio l. 2. in sonn. Scip. e tutti gli antichi ci affermano, che i Greci chiamarono il mese unn dalla Luna detta Mnn, perchè si regolavano col suo corso: perchè non creder lo stesso degli Ebrei?

Finalmente questo vocabolo s'è mantenuto ugualmente in tutti i linguaggi, nel Greco un, nel Latino mensis, nell' Italiano mese, nel Francese mois,

nello

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 101

nello Spagnuolo mes, nell' Inglese monat, nel Tedesco maent, ch'è segno molto probabile, che la voce sia originale: e crederemo poi , che gli Ebrei , onde tal voce è a noi derivata, non si servissero mai, come le altre nazioni, di tal vocabolo, per dinotare il mese, ma solamente la Luna? Qualora vogliamo sostenere, che il vero antico nome del mele sia stato cadasch presso gli Ebrei, pure dovremmo pensare, che dopo la Babilonica schiavitù, esfendosi introdotti i mesi lunari, siensi questi chiamati e col nome antico cadaschim, e ancora menim dal nome della Luna, quasi lunari, come presso i Greci, e i Latini. Chi non resterà persuaso di queste riflessioni, candidamente potrà comunicarmi le sue, se potrà farne migliori; altrimenti si ferva di queste, finchè un più dotto di noi sciolga il nodo in altra più facile, e più spedita maniera.

In tanto s'avverta, che ove esattissime sieno le traduzioni, non potranno però in esse mai esprimersi queste allusioni, queste corrispondenze di parole, o antitesi, o altre sigure, che son nel testo; poiche dopo sì lunga, ed intrigata questione sul passo contrastato, se alcuno mi domandasse, come dovrebbe, o potrebbe tradursi in Latino, o Italiano, sicche se ne sentisse la forza dell'allusione, ingenuamente risponderei non saperlo, perchè comunque si dica, non potra mai capirsi, che la Luna ha dato il nome a' mesi, da chi non sa la lingua Ebraica, e

Greca.

Che diremo poi, ove le traduzioni non sono e-satte, ove non s'esprime la forza de' vocaboli se-condo il gusto della lingua, che si scrive, ove le frasi o son Ebraiche, o Greche, e conseguentemente barbare a' nostri orecchi, o son Latine, France.

#### CAP. V. DELLA POESIA

si, Italiane, e non corrispondono allo stile, in cui è scritto il testo, che si traduce? Dal principio di questa dissertazione finora se ne sono addotti parecchi esempj: ora per conchiusione di questo lungo capitolo aggiungeremo, che oltre agli altri incomodi, che son difficili a superarsi nelle traduzioni, quel che più le rende sovente oscure, e da non potersi comprendere in conto alcuno, si è la varia significazione, che può avere un vocabolo, il quale, benchè tradotto fedelmente, non s'adatta però quella significazione al luogo, che vuole interpretarsi . Tutte le lingue abbondano di tali esempi: ma l'Ebraica affai più delle altre ; e ficcome il maggior pregio dell'abbondantissima lingua Greca è l' esprimere una cosa con cento vocaboli diversi, così per l' opposto il maggior pregio della scarsissima lingua Ebrea è l'esprimere cento cose diverse con un vocabolo folo: ond'è la gran difficoltà di fare un' esatta traduzione d'un Ebraico scrittore.

VII. Questa difficoltà s' incontra sovente nella traduzione degli avverbj, congiunzioni, e di altre particelle, le quali non corrispondono esattamente a quelle de' Latini, abbracciando varie significazioni, e spessio contrarie, che oscurano alcuni luoghi in maniera, ch' è difficilissimo il poter averne il vero sentimento. Nel Salmo 70. v. 15. Davide così parla: Quoniam non cognovi litteraturam, introibo in potentias Domini. Comunque si rivolga questa sentenza, sempre spiacerà, che il non saper di lettere s' adduca da Davide per cagione della sua meditazione sulla potenza di Dio. Molti de' SS. Padri conoscendo la difficoltà han pensato, che siavi abbaglio nel testo Greco de' Settanta, onde abbiamo la Latina versione de' Salmi, e che in vece di γραμ-

μα-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 102

ματειας litteraturas debba leggerfi più presto πραγuateias negotiationes: Quoniam non cognovi negotiationes, introibo in potentias Domini: il che ci porge una fentenza molto a proposito, poichè chi pensa a' nepozi, non è facile che possa alzare la mente a Dio, e però Davide dicea, che meditava con piacere la potenza di Dio, perchè non era un negoziante. Altri han pensato differentemente, e nella raccolta de' facri Critici posson vedersi le molte opinioni diverse. Senza gran contrasto però si ritruova spianata o-gni difficoltà, qualora si rislette, che la particella Ebrea, che dinota, quoniam, perchè, può ancora dinotare quamquam, benchè, e così diraffi: Quamquam non cognovi litteraturam, introibo in potentias Dominis benche io non sia uomo di lettere, pure voglio medita-

re, e lodare la grandezza di Dio.

Questa stessa particella quoniam ha fatto nascere gran litigio tra gl' interpetri nel c. 4. v. 23. del Genesi, ove Lamecco dice alle sue mogli: Audite vocem meam uxores Lamech, auscultate sermonem meum: quoniam occidi virum in vulnus meum, & adolescentulum in livorem meune, &c. Per quanto si rivolgerà tutta la sacra storia, non si ritroverrà mai aver Lamecco ucciso alcun uomo, o alcun giovanetto, e son tutte favole de' Rabbini quelle, che narrano della morte data a Caino, ed a Tubalcaim, non parlandone il facro testo. Si schiarirà ogni dubbio, se il quoniam si traducerà numquid: Numquid occidi virum in vulnus meum, aut adolescentulum in livorem meum? septuplum ultio dabitur de Cain, de Lamech vero septuagies septies. E il senso si è questo: Ditemi di grazia, perchè tutti contro di me? ho ucciso io forse qualche uomo? Di chi uccide Caino, se bene avesse agli prima ucciso il fratello, pure minaccia Ide CAP. V. DELLA POESIA

dio di pigliarne rigorosa vendetta: quanto più di chi voglia a me dar la morte, che altro già non ho fatto, che prendermi due mogli? E in vero offerva il dottiffimo Mazzocchi, che la particella : chi fia quì la stessa, che הכי achi nel suo spicilegio al Genesi c. 4. v. 23. ove con molta saviezza illustra un tal passo. E chi vuole confermarsi delle varie significazioni delle particelle spesso non ben tradotte, legga il Saggio de la Scene su la nuova versione p.

11. c. 5.

VIII. Or queste varie significazioni, che spesso ha una medesima voce, rendono oscure, ed inette le traduzioni degli antichi scrittori. Così in occasione, che io spiegava l' intricatissima iscrizione della colonna di Melo nella prima delle mie Esercitazioni per saturam stampate in Napoli il 1759. sosteneva francamente, che il culto di Bacco, de' Satiri, e de' Sileni venuto alla Grecia dall'Egitto, sia stato molto posteriore ad Omero, in cui non ci è vestigio dell'Egiziana mitologia, e però non si fa menzione nè d'Iside, nè di Osiride, nè di Serapide, nè di altri: parve ad alcuni, che poco riflettono, questa mia proposizione salsa, ed audace, e per farmi ricredere dell'errore, raccolfero luoghi di Omero, dove il poeta nomina Dionisio, o sia Bacco, e pubblicarono alla luce un piccol foglio di critiche offervazioni sulle mie Esercitazioni, onorando così quell' opera scritta da me in età di anni sedici in diciassette. Ma ecco l'inganno di chi si fida alle traduzioni: io non dissi, che in Omero non ci sia la parola Dionysius, dissi, che non ci era a' tempi di Omero il Bacco ubbriaco, e i Satiri, e i Sileni, essendo il Dionisio di Omero diverso dal Dionisio, e dal Bacco de' Greci posteriori. Prevennero quefle

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 105 ste distinction i faccenti critici, e ne addussero i versi di Omero dell'Odissea 24. v. 72. ove si nomina il bicchiero di Dionisso, e conseguentemente par, che il poeta ne avesse avuta l'istessa idea, che gli altri di questo nume ubbriaco:

Χρυσεον αμφιφορηα, Διωνυσοιο δε δωρον Φασκ' εμεναι

Qui maggiormente apparisce quanto spesso oscuri le traduzioni l'interpetrazione de' vocaboli non adattata al luogo, che si traduce. Quel χρυσεου αμφιφορρα, auream amphoram, o aureum poculum, che si legge nelle Omeriche traduzioni, è stato cagione, che pensassero, che Dionisio sosse lo stesso, che il Bacco ubbriaco, mentre a Tetide aveva egli dato in dono un bicchiero. Ma quantunque avesse la Greca voce una tal significazione, è certo però, che nel passo di Omero dinota un vaso per altro uso, che per bere, e lietamente passare il tempo, soggiungendo il poeta, che in quel vaso di Dionisio ci eran le ceneri di Achille, e di Patroclo, come potrà ognuno osservare facilmente leggendo i versi, che sieguono:

Εν τω τοι πειται λευκ'ος εα φαιδιμ' Αχιλλευ Μιγδα δε Πατροκλοιο Μενοιτιαδαο Βανοντ ...

In ipso erant ossa illustris Acbillis

Mixta cum illis Patrocli Menœtiadæ mortui. Non era dunque un bicchiero, o un' anfora piena di generoso vino, ma una qualche urna degna da riporvi le ossa di quei due valorosi guerrieri.

IX. Il più dotto de' Padri Latini' S. Girolamo

# 106 CAP. V. DELLA POESIA

nell' Epistola a Sunia, e Fretella ci potrebbe somministrare moltissimi esempi a questo proposito tratti dall'antica versione Volgata, ch' era in uso nella Chiesa Latina, fatta da quella de' Settanta: ma esfendo quegli oggigiorno troppo noti anche a' poco dotti, e riferiti comunemente in tutte le prefazioni de' comentatori della Bibbia, volentieri ce ne asterremo, contenti di solamente rapportare due esempi, ne' quai si ofserva una tal ambiguità, che non sono ancora sì divolgati, e sparsi da per tutto, come quei, che ci rapporta il Santo Dottore. Il primo e nel c. 25. v. 20. de' Proverbj : Acetum in nitro, qui cantat carmina cordi pessimo. Non è qui nostro proposito l'esaminare tal versione, o illustrarla: il dubbio si è, che i Settanta vecchi tradussero così: ώσπερ οξος έλκει ασυμφορον, quemadmodum acetum trabit inutile. Chi difende, chi oppugna tal versione, chi dice esser oscura, chi tenta di spiegarla; ma tutto è contrasto vano, e per qualunque spiegazione si voglia addurre, non può mai capirsi, che voglia dire, l' aceto trae le cose inutili, ancorche ammettessimo l'opinion di coloro, fra quali è il Calmet, che s'intenda, che l'aceto netta l'immondezze, e le macchie, ciò che ancora è falso, ed inconveniente.

Il Calmet, e gli altri non han ben tradotto la voce έλκει, essa può dinotare trabit da έλκω, trabo, e non se ne può dubitare, ma quì non è a proposito tal significato. Questo έλκει può esser dativo del nome έλκω, ulcus, e tale è la significazione propria di questo passo, quemadmodum acetum ulceri inutile: ciò ch' esprime una sentenza molto sana, e si conferma dalle parole, che sieguono ne' Settanta, και καπνω ομμασιν, ω fumus oculis, e si sa che il

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 107 fumo agli occhi è d'ugual incomodo, che l'aceto ad una ferita. Ammiro, come neffuno abbia fatta una tal riflessione finora non dissicile a pensarsi, e credo, che non l'abbia alcun fatta dal vedere, che il Calmet, che scriffe dopo tutti, è nel comune errore, e non s'avvide d'una cosa sì chiara, ed evidente ad ognuno, che ha leggierissima tintura di

lingua Greca.

X. Di maggior conseguenza è l'altro esempio, che addurremo, per far vedere le ambiguità delle varie fignificazioni de' vocaboli, quanto ofcurino fovente le traduzioni anche in luoghi molto importanti. S. Matteo nel c. 21. v. 17. ci racconta la maledizione data alla ficaja dal nostro Salvator Gesù Cristo con questi termini: Mane autem revertens in civitatem esurit; & videns fici arborem unam secus viam venit ad eam, & nibil invenit in ea, nisi folia tantum, & ait illi: nunquam ex te ficus nascantur in sempiternum; & arefacta est continuo ficulnea: Origine, S. Ilario, S. Girolamo, S. Agostino, e quasi tutti i Padri convengono, che ci sta quì un mistero, e che la maledizione sia caduta sopra l'Ebraica finagoga, la quale effendo stata visitata da Gesù Cristo, su ritrovata senza frutti, e perciò su ragionevolmente maledetta. Non v' ha chi ardifca metter in dubbio una spiegazione fatta di comun consenso, e quasi da tutti i Padri. La difficoltà si è, che S. Marco c. XI. v. 13. raccontando il medesimo fatto aggiunge, che non trovò altro, che frondi nella ficaja, perchè non era tempo di fichi, non enim erat tempus ficorum. Se non era tempo di fichi, perchè la maledisse? qual colpa avea un arboscello in non aver prodotti frutti in tempo, che non doveva aver altro, che frondi?

Gli

### 108 CAP. V. DELLA POESIA

Gli antichi Padri poco curando dell'apparente ingiustizia del fatto, si fermano sul mistero. La sinagoga avea frondi solamente, e non frutti: superba per gli fuoi riti, per le fue leggi, e tradizioni contentava delle sole esterne operazioni senza vera pietà, e virtù, come la ficaja vestita d'inutili frondi, e giustamente maledetta. Ma questo ci dimostra, che cosa avesse voluto significar Gesù Cristo fotto tal figura, non già come mai possa difendersi la giustizia del fatto. E poi, che vuol mai dinotare per la sinagoga quel non erat tempus ficorum ? forse ci era tempo, in cui la sinagoga non dovea produrre i frutti richiesti ? o se ci era, può dirsi, che la visita fatta dal Salvatore alla sinagoga non fia stata a tempo? Mancavano forse altre figure, per esprimere la riprovazione de' Giudei senza sceglier questa, che in apparenza pare lontana da ogni equità? Ed infatti mi ricordo aver inteso da un indiscreto oratore, che debbonsi sempre temere le maledizioni, le censure, le scomuniche de' superiori, ancorche non giuste, e contro ad un innocente, non altrimenti che la maledizione data alla ficaja, la quale, se bene non avea colpa alcuna, non esfendo in obbligo di produrre frutti fuor di tempo, con tutto ciò maledetta inaridì, come narra S.Marco. Ecco dove giunge il desiderio di provare le proprie opinioni coll' autorità della Bibbia non ben intesa! Si vuol paragonare il Figliuol di Dio ad un ingiusto, e indiscreto superiore, che fulmina anatemi a capriccio, e contro a non ben difesi innocenti! quis talia fando temperet a lacrymis? Altri più accorti, e più religiosi han pensato, che se bene non era tempo de' fichi maturi, poteansi però ritrovare i fichi immaturi nella maniera che nella Cantica 2.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 109
13. si dice, che in tempo di primavera ficus edidite grossos suos; e non avendone Gesù Cristo ritrovati la maledisse, come non più capace di poterne produrre. Questa spiegazione è apertamente salsa; poichè dicesi, che il Redentore avea same, ed andò,

per mangiar fichi, esuriit, cumque vidisset a longe sicum babentem folia, venit, si quid forte inveniret in ea.

In somma è riuscito così difficile, anzi impossibile a tutti gli antichi, e moderni comentatori il giustificare quest' azione, che finalmente alcuni han pensato, che avesse a bella posta ciò fatto, per far comprendere ad ognuno, ch'egli non intendeva veramente sdegnarsi colla ficaja, ma colla sinagoga: ciò che fu il sospetto di Beda fra' nostri, e di Grozio fra gli eterodossi, e prima di ambedue, di S. Paolino, che nell' epistola 33. ci lasciò queste parole: Sine causa videtur arbor accepisse maledictionem, quæ culpa sterilitatis carebat, si adbuc per anni tempus alienum fructus non habebat paratos. Sed numquid de arboribus cura est Deo? Propter nos utique scriptum est, in quibus Deus escam suam semper vult invenire: itaque în illa arbore salutem bominis esuricbat, & ab homine debitum sibi fructum petebat.

XI. Il P. Simon, Le Clerc, ed Ammond penfano, che le parole ου γαρ ην καιρ συκων, debbano tradurs, non enim erat annus ficorum, cioè che in quell'anno non ci erano fichi. Ma oltrechè i fichi nen soglion mai dell'intutto mancare, come gli ulivi, consessano gli stessi autori, che tal significazione attribuita alla voce καιρ è nuova, e senza esempio, o nell'Evangelio, o ne' Proseti, o in altri libri della Bibbia; e resterebbe ancor in piedi la difficoltà, nè conviene co' frutti, di cui dovea

abbondare la finagoga.

**E**insio

#### TIO CAP. V. DELLA POESIA

Einsio exerc. facr. l. 2. c. 6. dottamente, e felicemente tratta questo argomento. La particella ou in Greco ha molti significati; dinota cujus, dinota non, dinota ubi, che si distinguono con varj segni d'aspirazioni; quì s'è tradotta non, e dovea rendersi ubi : cioè, ubi enim erat, erat tempus ficorum. (\*) Ecco cessata ogni difficoltà. Questo fatto avvenne nel mese di Marzo, come convengono tutti gli espositori : strano sembrerebbe a chi nacque in Italia, che Gesù Cristo andasse, per ritrovar frutti nella ficaja il mese di Marzo: e però S. Marco, che scrisse nel suo Evangelio più d'ogni altro particolarmente per gli Romani, aggiunse, che ne' luoghi, ov' era il Redentore, nel mele di Marzo era tempo di fichi, per togliere il dubbio di chi si maravigliasse, che avesse maledetta la ficaja in un tempo, che non era proporzionato per la produzione de' frutti, ch' egli cercava: ciò che non avvertì S. Matteo, che scrisse particolarmente per gli orientali, non istimando necessario il notare una cosa, che ognun sapeva, e vedeva ne suoi paesi.

Chi crederebbe, che un'emendazione si felice del dotto Einsio non avesse recato piacere al giudiziosissimo Calmet? Egli la ripruova senz'alcun sondamento, sol per proporre la sua opinione, che la crede più selice delle altre. Pensa dunque, che nella Palesina sossero i sichi di primavera (ciò che non può negare per le autorità della stessa Scrittura) e ci sossero ancora i sichi di autunno: e che giustamen-

te

<sup>(\*)</sup> Questo u de' Greci si conserva da' Francesi, da' Provenzali, ed è passato a' nostri poeti Italiani, che usano ogni, ed usarono moltissimo i più antichi, presso a' quali in ogni verso s'incontra v' per ove.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. III

te andò il Salvatore a visitar la ficaja nel mese di Marzo, potendo avere anche allora i suoi frutti; ma che S. Marco con quell'aggiunta, non enim erat tempus ficorum, intendesse, che non era l'autunno vero tempo de' fichi. Non può pensarsi un'opinione più strana, più importuna, e che lascia sospesi i lettori senza poter capire quel che intendesse il Cal-

met stesso, che la propone.

Primieramente questo non è un nuovo pensiero del Calmet, come ei par, che ci volesse insinuare, essendo prima assai di lui venuto in mente ad Alberto Magno riferito dal Silveira tom. 6. additamen. in S. Matthaum c. 21. q. 3. In secondo luogo chiunque propose mai il primo una sentenza non degna da feguirsi dal dottissimo Calmet, dovea penfare, che la ficaja o era di quelle, che maturano i frutti nella primavera, o di quelle, che, come le nostre, gli maturano nell'autunno: s' era delle prime, non dovea dirsi, che non erat tempus ficorum, perchè quello era anzi il tempo di quella forte di fichi; s' era delle seconde, e veramente non erat tempus ficorum, non potendo aver frutti nella primavera un albero folito ad avergli nell' autunno, e conseguentemente resta sempre da sgombrarsi il dubbio, come mai sine causa acceperit maledictionem arbor, come dice S. Paolino, que culpa sterilitatis carebat, si adbuc per anni tempus alienum fructus non babebat paratos.

XII. L'interpetrazione di Einsio è, che accorda ogni litigio su questo passo, ου γαρ ην, ην καιρωσυκων, ubi enim erat, erat tempus ficorum · e mi maraviglio, che il Calmet stima questa spiegazione alquanto ricercata per motivo, che non sogliono i facri scrittori esse sì accurati, ed attenti nello scri-

La versione Gotica satta da Ulsia Vescovo de' Goti l'anno 360. ha della stessa maniera coll'affermativa, ch'era tempo di sichi: e se bene Ulsia sosse stato Atriano, essa è però così esatta questa versione, e specialmente ne' luoghi stessi, da' quali s' impugna quell'eresia', che tutti pensano averla satta prima di sollemente dividersi dalla cattolica Chiesa. E sanno i critici di lui questo elogio riserito, ed approvato ancora dal religiossissimo Calmet ne' suoi prolegomeni a' libri del nuovo Testamento: Ulphias sidem secutus est veteris, & probatissimi Gracci cujus dam codicis, cujus ille sinceritati sinceritate sua adeo respondit, ut periisse veliqua bujus pretiossissimi monumenti agre seramus.

Non dovrà poi alcuno maravigliarsi d' aver noi lasciate da parte le opinioni tutte de' nostri, e l'aver posto in campo quella d'un eterodosso, qualora rissetterà, che i Padri non han trattato questo argomento, credendo, che comunque s' intenda, non possa pregiudicare o alla morale, o alla fede il senso letterale di un tal passo, conoscendos certamente, che questo satto era figura d'un più gran mistero, il quale solamente si è cercato da loro adatta-

tamen-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 113
tamente spiegare: Neque enim. de arboribus cura est
Deo, come dice S. Paolino. E sappiamo all' incontro, che la santa Chiesa ama il vero per qualunque strada si giunga a scoprire, recitando tutto
giorno il cantico de' tre sanciulli, il quale comechè a noi pervenuto dalla versione di Teodozione,
da cui il tradusse S. Girolamo, non riconoscendosi
dagli Ebrei, su nondimeno dalla Chiesa approvato,
ed ammesso fra le scritture canoniche, e riconosciuto per vero, quantunque serbatoci da un uomo
troppo sospetto. E ci basterà per iscusa, quella,
che sovente adduce S. Girolamo nel servirsi dell'autorità di Origine: Non ideo sequor blasphemias, quod
laudo destrinam.

## CAPITOLO VI.

Bassezza di Omero ripresa a torto da' critici. Esame di alcune voci non usate mai da Virgilio . Asini antichi degli orientali quali fossero. Ciceone di che composto. Cipolla degli orientali qual sosse. Manna di che sapore, e se contenea veramente tutti i sapori. Della cipolla desiderata dagli Ebrei. Vitto degli antediluviani qual fosse. Si spiega un passo contrastato del Genesi c. 8. Sistema di Burnet lodato. Si oppugna l'opinione di Coccejo. Contro al Bocarth, ed al Calmet si difende il testo originale, e della Volgata c. XI. de' Num. S' illustra il v. 30. del c. 16. del l. 1. de' Re. Luogo del Salmo 105. non corrotto nel testo Ebreo contro al Calmet. Aforismo d'Ippocrate mal inteso. Si conciliano due testi di Mosè, e di Davide creduti contrari dal Calmet. Gli Ebrei di che morbo morissero nel deserto dopo mangiate le carni. Errore degl' interpetri. Eccesso nel cibarsi degli antichi. Gusto de Giapponesi in alcune cose vili presso di noi. Sospetti di un consimil gusto negli eroi Omevici . Considerazioni su di tali fatti .

I. D'Al principio di questa dissertazione finora abbiam dato qualche saggio delle obbligazioni, che ha un traduttore nell'esprimere le frasi, ed i concetti collo stesso stile, e coll'aria stessa, che si osserva nell'originale, e si sono esaminati vari luoghi di antichi autori sacri, e profani, ne' quali per colpa degl'interpetri il sentimento comparisce alquan-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 115 alquanto in diversa figura nella traduzione. Ora è necessario avvertire, che i traduttori non han colpa alcuna, qualora non piacciono alcuni fatti, o azioni, che s'incontrano ne' libri antichi, e si tratta di esaminar le cose, e non le parole. Egli è certo, che le parole, colle quali è un' azione riferita, ed espressa, possono tal volta di maniera variarla, che spesso un fatto, una storia, una comparazione croica e sublime, comparisce umile, e basfa. Ma è certo ancora, che fovente ciò, che non piace ne' libri antichi, è per mancanza delle notizie necessarie ad ognuno, per aver gusto delle stefse traduzioni, le quali comechè eccellentemente satte, non possono dar piacere a chi è avvezzo solamente a' nostri costumi, e regola le azioni degli antichi co' tempi nostri. Gli autori antichi profani ci daranno materia, e ci somministreranno esempj per questo argomento, da' quali si vengono ad illustrare infiniti luoghi degli orientali scrittori nella Bibbia, il cui gusto è molto simile a quello degli antichi Greci poeti.

Esca dunque in iscena di nuovo Omero, in cui alcuni moderni critici di poco giudizio non possono tollerare alcune credute bassezze non degne dell'Iliade, e dell'Odissea. Tal è il paragone delle mosche intorno al latte nel 2. dell'Iliade, il paragone dell'asino, a cui sa simile il grand'Ajace, il ciceone, o sia il bel sorbetto, che nell'Iliade XI. si prepara nel padiglione di Achille, e si dà a Macaone ferito, per ristorarlo, composto di mele, vino, farina, cacio caprino, e prima di gustarlo s'appresta la cipolla, che con particolar aggiunto dissingue, e loda, προμμυνον ποτώ οψον, la cipolla ottima per bere. Tal'è il ricevimento degli ospiti così nell'Ilia-

H 2

de

#### 116 CAP, VI. DELLA POESIA

de, come nell' Odissea, che sempre si riduce in un porco intero subito ucciso, e preparato in arrosto, o bollito spesso per mano dello stesso padrone, ancorchè sosse un principe, o un regnante; ed altre cose simili, delle quali son pieni i due poemi di Omero.

Ora è d'avvertirsi ( per rispondere ordinatamente agli esempj addotti) che, come ben discorre Marco Tullio nella lettera ultima a Papirio Peto, si dee rissettere, se la turpitudine consista nelle cose, o nelle parole. Quì non è luogo di esaminar l'opinione Zenoniana: potrà vederla esaminata ognuno da Cicerone nella lettera riferita. Certo è però, che molte cose, benchè o poco decorose, o vili, o basse dette in termini diversi dagli ordinarj, non folo par, che mutano sembianza, ma non fi disconvengono alle più gravi, ed eroiche scritture. Così noi diciam meretrice, e diciamo druda una donna, che con altro nome non chiameremo in componimento di grave stile. E questa è una cosa molto chiara, e non ci è bisogno di esempi, per confermarla, potendone liberamente ritrovare ognuno in qualunque lingua; e deesi aver per certo, che in un componimento grave, ed eroico può farsi parola di qualunque cosa si voglia, purchè facciasi bene, e con gravità, e che questa dipende dalla scelta delle parole, e non delle cose, potendo in una lingua sonar un termine molto differentemente, che in un' altra, come abbiam veduto già fopra, quando nello stesso idioma una cosa detta con diversi vocaboli cambia tosto di aspetto. Così Virgilio non mai ne' fuoi versi nomina la voce panis, anche dove n'abbia necessità, nè mai triticum, o frumentum; e pure chi dirà, che disconvenga in una grave scrit-

tura

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 117
tura nominar il pane, ed il grano, quando si sa parola dell' avena, dell' orzo, del loglio, del sarro, ed
altre cose simili spesso replicate in Virgilio? Nelle
stesse Georgiche, ove insegna i precetti di coltivar
la terra, e di seminare, non ritroverrete mai sarsi
menzione del grano: ma quando ci è necessità, il
copre sotto il nome di Cerere, di spighe, d'arisse:
e nel quarto dell' Eneide parlando delle sormiche,
che a torma provveggonsi di grano nella state, dice, populant ingentem sarris acervum, guardandosi di

dir frumentum, o triticum.

II. In vano studierebbesi di render ragione di tali cose: altro non può dirsi, che nell' uso della lingua Latina quell' infelix lolium, steriles avenæ, bordea mandata sulcis non suona niente di basso, ed il frumentum, e triticum sente alquanto di vile. Questo è il motivo, per cui Virgilio servesi del paragone della formica, e non della mosca: la voce formica è grave, ma non la voce musca: dico voce, perchè quanto alla formica, ed alla mosca, io non veggo, perchè sia l'un animale più felice dell'altro. Or i nostri critici, per far una giusta censura dell' Omerica comparazione, dovrebbero prima farci vedere, che la voce una, musea all' orecchio de' Greci rendesse un suono sì basso, come musca a' Latini, e mosca agl' Italiani: ma questo è impossibile a dimostrarsi, specialmente che ne' tempi posteriori anche all' Omerica stagione ebbe luogo una tal voce nelle severe tragedie, come può ciascuno riscontrarlo nel lepido panegirico della mosca fatto da Luciano. Così ci spiace introdursi nell'Odissea a trattar spesso con Ulisse il porcajo Eumeo; ma all'incontro stimiamo amenissimo, ed elegantissimo l'episodio del Tasso nel c. vII. ove Erminia tratta con  $H_3$ 

#### 118 CAP. VI. DELLA POESIA

quel vecchio pastore nelle sue mandre, nè ciò perchè in noi destano un' idea diversa gli animali pasciuti da Eumeo, che le pecorelle di questo, poichè se dicesi il pecorajo, il caprajo ci spiace ugualmente, che il porcajo Eumeo, ed all' incontro il vecchio pastore, l'innocente pastorello con affettazione spesso s'introducono ne' versi, come i più belli ornamenti della poetica amenità: quantunque noi per pastore intendiamo lo stesso caprajo, e pecorajo. Onde io non avrei mai tradotto in Omero quel porcajo, e molto meno, come il Salvini, il divino porcajo, ma il buon pastore, il buon villano, o in altra maniera consimile. Nella lingua Francese osfervar si possono gli uguali esempi, un mouton, une chevre, une brebis, sono voci da potersene valere anche in componimenti eroici, une veaux, une truje, une cochon son termini adattabili solo a stile basso, quantunque Virgilio in un poema si valga liberamente della voce sus, e porca. Così genisse, pasteur, berger si dice liberamente, e non già vacche, guardeur de pourceaux, o guardeur de bonfs, ed altri esempi, che i dotti hanno offervato.

Quindi non fono affatto degni di scusa alcuni de' nostri poeti Italiani, e specialmente il Trissino, che spesso usano quelle stesse comparazioni, che incontransi in Omero, credendo esser ciò maggior naturalezza, e disendendonsi coll'autorità di sì gran poeta. Poichè la semplicità, e naturalezza non dee mai esser in guisa che il poeta si renda ridicolo; nè lo stile Omerico è capace di tal disetto, siccome scorgesi chiaramente da' critici antichi, i quali tentano di scoprir disetti in Omero, e intanto nessuno o de' Greci, o de' Latini ardì mai di dire, che siavi qualche bassezza in quel poeta: la quale

ficco-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 119

siccome a torto gli s'imputa da taluni, che non san diffinguere il luogo, il tempo, il genio de' diversi linguaggi, così troppo scioccamente s'imita da' pregiudicati, che credono effer irreprensibile una cosa. che abbia detta Omero; sapendosi poi, ch' egli, o non l'abbia detta, o non fa in quella lingua quel suono, che ora sa mella nostra. E in ciò debbe ammirarfi il fapere, e la prudenza del gran Virgilio, il quale ha saputo maestrevolmente imitare Omero, Eiodo, e Teocrito fin dove il genio della sua lingua il soffriva: ciò che talora non han saputo fare i nostri due gran poeti Dante, e Ariosto, ma che egregiamente ha adempiuto il Tasso, benchè da taluni si creda incorso nell'opposta affettazione di soverchia, e continua gravità, e sostenutezza di stile, che stanca un poco nell'epopeja, difetto per altro, se pur è vero, molto più tollerabile del primo.

Lo stesso dee dirsi dell'asino, a cui paragonasi Ajace nell'Iliade XI. ritrovandosi nel cap. 49. del Genesi v. 14. la medesima comparazione usata da Giacobbe parlando del suo figliuolo: Isachar asinus fortis, ove a proposito il dotto P. Calmet avvertisce i lettori, che tal comparazione non ha niente di umile, o di baffo, trovandosi in Omero consimili esempi: e la stessa osservazione dottamente sa in quel passo, equitatui meo in curribus Pharaonis assimilavi te, amica mea nella Cantic. c.1. v.8. che fecondo leggesi nell' Ebreo, vuol dire, mi sembri la mia giumenta, quando tira il cocchio di Salomone, fapendosi, che gli antichi per l'uso de' cocchi valeansi delle giumente, come spesso in Omero, piut-tosto che de cavalli, i quali Assalone il primo introdusse in Gerusalemme; ed ammonisce gl'incauti, che il paragone non è umite, o ingiuriolo, addu-HA

cendo molti esempj di tal sorte di altri autori intichi, che scriveano col medesimo gusto. E che i nomi degli animali, siccome l'uso di essi, spesso cambiano sortuna, secondo il vario gusto delle singue, e delle nazioni: ben lo conobbe il Sudcrio nella sua traduzione di Pindaro nell'ode quinta dell'Olimpiadi scritta in lode di Agesia: Qui mulari vebiculo, com' ei dice nell'argomento, vistoriam in udis Olympicis adeptus est: sed quoniam boc mulire certamen Romanis auribus insolens visum suisset, tos illud in equestrem cursum convertimus: onde in tutta l'ode, ovunque il Greco nomina le mule, egli all'incontro ci pone i cavalli.

Quanto all'asino, come si può ricavare dalle sacre carte, e specialmente dal libro de' Giudici c. ;.
v.10.c.10.v.4.c.12.v.14. uomini di tutta qualità servivansi di tal sorte d'animali, che reggeano col seno, e col morso ad uso de' nostri cavalli, come si
vede dal v. 3. del c. 26. de' Proverbj: Camus asmo,
O' virga in dorso imprudentium, ove l'Ebraica voce
sino meteg non può interpetrarsi in altro senso, come in Isaia 37. v. 29. IV. Reg. 19.28. A' di nonostri gli Arabi, e molti orientali ne sanno l'uso
stesso, e bisogna dire col Calmet, che tal razza d'
asini non sia, come quella de' nostri paesi, ove sono questi animali di misera comparsa, e di tardo
passo, ma per contrario agili, belli, e non inseriori a' cavalli.

III. Intorno poi a' fatti, ed alle azioni, ch' egli attribuisce a' suoi Eroi, bramerei, che ognun leggesse attentamente la bella operetta de' costumi, e dell' antica vita degl' Israeliti del dotto Claudio Fleury, ove con poca fatica si apprenderà, qual era la vita di quegli antichi Regoli delle sacre carte, a'

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 121 quali fimili, ed uguali di tempo, e di costumi surono gli Omerici Eroi dell'età favolosa. Poichè è cosa di poco accorto il giudicar sulle azioni civili di quegli uomini fecondo la vita, che al prefente si mena da' nostri Principi, e il voler accomodar il gusto di quei secoli, e di quelle nazioni a questo de' nostri. La libertà non ancora perduta di poter fare quel che si vuole, l'arte del fingere non ancora inventata facea, che tra loro potessero eccedere e nelle ingiurie, quando contrastassero, e nelle dimostrazioni del dolore, e del lutto, quando erano afflitti, e nel giubilo, e nell'allegrezza, quando e-rano contenti, e lieti per qualunque cosa di non molto rilievo; siccome il fa senz'ammirazione qualunque villano, o pastore. Onde non manca al decoro il poeta, che attribuisce a' suoi finti Eroi quei costumi, che in quel tempo vedesi aver avuto i veri Eroi nelle sacre carte.

Or ficcome in queste cose, così molto più variabile è il gusto nel vestire, nel mangiare, e nel bere; di tal maniera che nè a' nostri occhi, nè al nostro palato darebbero alcun piacimento quegli ornamenti delle loro vesti, e quei manicaretti delle loro tavole, ficcome forse loro ugualmente averebbero fatte le cose nostre. E che in fatti il ciceone di Achille sia stata una cosa molto delicata, e principesca, più che i nostri frutti gelati, e gli squisiti sorbetti, ben ce lo dimostra il poeta con dirci, che fu preparato da Ecamede da Tenedo, che apposta manteneva Achille nella fua corte, in un vaso tutto ornato di bollette di oro, con quattro maniche, su ciascuna delle quali ci eran due colombe di oro in atto di pascere. Non pare, che Omero possa incolparsi di bassezza, quando sa, che Achille trat-

#### 122 CAP. VI. DELLA POESIA

ti in questo modo gli amici, e bisogna anzi credere, che quella pozione sia stata allora di sommo gusto, benchè noi non sappiamo comprendere, come cacio, farina, vino, e mele potessero fare una grata bevanda. E di simili composizioni se ne incontrano a dovizia gli esempi in tutti i libri del Dipnosossista Ateneo, che debbono leggersi da chi vuole avere distinte notizie del gusto degli antichi nel mangiare, e nel bere: e oltre tante opere di valenti scrittori moderni, è degno specialmente, quanto appartiene agli Ebrei, di ben considerassi, quanto dottamente al solito scrisse il Calmet nella dis-

sertazione su di questo argomento.

IV. Per la cipolla poi, che s'apparecchiò nella medesima tavola, egli è da pensarsi, che dovette effere tutta diffimile dalla nostra, e tale in vero, che potesse accompagnarsi con una pozione sì delicata. Ed in fatti lo Spon ne' suoi viaggi ci assicura, che le cipolle nelle isole dell' Arcipelago sieno e di grato odore, e di dolcissimo sapore, e che corrispondano presso a poco alle nostre pera; e che di miglior qualità ve ne sieno nell'Egitto, come lo attestarono altri viaggiatori. E se così non fosse, com' era possibile, che gli Ebrei nel deserto c. XI. de' Numer, annojati dall' uso continuo della manna desiderassero le cipolle d' Egitto? Comunque sciocchi mai fossero nel nausearsi del divin cibo miracolosamente somministrato, non avrebbero però in nesfun conto in cambio della manna desiderata una cofa di sì poco gusto, come la cipolla, tanto maggiormente, che desideravano insieme le belle carni, ed i pesci di quel paese: onde vedesi, che il desiderio era di cibi scelti, e di ottima qualità, e perciò le cipolle, gli agli, i porri, i peponi, ed i COCO-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 123 cocomeri ( delle quali due ultime voci ci è un contrasto grande tra' critici, che cosa mai dinotassero, essendo gli Ebraici vocaboli d'incerta significazione) è da credersi, ch'eran frutti diversissimi da' nostri. come saggiamente dopo i migliori critici ha pensato il dotto P. Calmet . Nè giova l'opporre le parole della Sapienza c. 16. v. 21. dove attestasi, che la manna cambiavasi, o prendeva il sapore di qualunque cibo desiderato, e perciò anche de' frutti più scelti, e rari, ed era ugual follia degli Ebrei il cercare cibi buoni, che mali, giacchè in verità nella manna aveano qualunque sapore. Poichè i più favi interpetri niegano un tal fatto, e intendono diversamente le parole della Sapienza; e vogliono alcuni, che siccome iperbolicamente s' è detto, che nella terra promessa scorreano rivi di latte, e mele, e la stessa manna si è chiamata pane degli Angioli, così si è detto, che aveva ogni sapore, ogni soavità, quasi per esprimere, ch' essa sola conteneva, e vinceva tutte le foavità di qualunque cibo più delicato. Altri poi per non dipartirsi dall' antica tradizione della Cattolica Chiesa, e dal chiaro testo del v. 22. che siegue nello stesso c. XI. Sapient. ammettendo il cambiamento de' fapori, vogliono, che ciò era solo comune a' giusti, ed a' buoni, o sia per usar la frase scritturale, a' figliuoli di Dio, e non a tutto il popolo d' Ifraello; altrimenti, come ben dice S. Agostino 1. 2. retract. c. 20. e S. Girola. mo nel Salmo 147. farebbe stato ridicolo il desiderio del popolo, e troppo sciocca la querela d'un

Or secondo un tal sistema abbracciato da' Padri più savj antichi, e da' moderni più accurati, gode-

cibo, che conteneva il sapore, anche di quelle stes-

se carni desiderate.

124 CAP. VI. DELLA POESIA

vano i buoni della varietà de' fapori nella manna, ma tutto il resto del popolo continuamente sentiva il solo sapore naturale della manna, il quale era velut similæ junctæ cum melle, come dice il facro scrittore, e però desideravano la carne, il pesce, e i belli frutti di Egitto, tra' quali la cipolla, che a parer mio uguagliava qualunque frutto de' nostri i più dolci, e i più delicati. Ed in vero dice il poeta, che quella cipolla era ο JO ποτω, ottima per bere, ed atta a render grata la pozione, che preparavasi. Or questa non era già il solo vino, ma una bevanda molto dolce forse più delle nostre, specialmente che in vece del nostro zucchero, usavasi il mele in troppa abbondanza. Dovea dunque la cipolla aver un grazioso, e gentil saporetto, atto a render più grata una pozione da per tutto raddolcita dal mele, e non potea già esser sì fetida, sì di mal gusto, com'e' a' nostri tempi, ed in questi luoghi, ove fiamo.

V. Del refto egli era diversissimo il mangiare, che faceano quegli antichi, come potrà sincerarsi chi vuol leggere gli scrittori di quei tempi, usando solo cibi sorti, e di grandissimo nutrimento adatti allo stomaco proporzionato, che aveano, per cui non è d'ammirarsi, se eran quasi voraci. Onde ridicola sempre m'è sembrata la ragion di coloro, che pretendono persuaderci, che gli antichi antediluviani si cibassero di sole erbe, e frutti, e perciò vivessero giorni sì lunghi, quando a giusto pensare si dovrebbe credere, ch'essendo gli uomini di quell'età di più robusto temperamento usassero cibi più sorti. E la permissione di mangiar carne data a Noè è troppo debole argomento a provare esservi stato da prima il divieto. Che anzi con qualche dotto mo-

derna

derno critico è da pensarsi, che una delle cagioni del viver lungo di quegli uomini era il costume di cibarsi di carne cruda, i cui spiriti più valevoli, ed atti a nutrire svaniscono, ove la carne si voglia cotta, o arrostita. In fatti quelle parole: Omne, quod movetur, & vivit, erit vobis in cibum: quasi olera virentia tradidi vobis omnia, excepto quod carnem cum sanguine non comedetis: non voglion dirci, che allora Dio avesse permesso il mangiar carne, ma che allora avesse vietato il mangiar carne cruda, potendosi la permissione riferire sino al principio del mondo, ed il senso è questo: so vi ho permesso di mangiar ogni sorte di carne sinora, al presente vi eccettuo solamente la carne cruda, grondante an-

cora di sangue.

Ed in vero non era dal diluvio in poi questo cibo proporzionato per gli uomini rendutifi più fiacchi, ed indeboliti per lo notabile cambiamento della terra, e dell'aere. E specialmente ove ammettesi il sistema di Burnet, che in questa parte non è contrario ad alcun testo del Genesi, o d'altro libro canonico, cioè, che la terra avesse da principio il suo asse parallelo all'asse del mondo, e che acquistando poi per lo diluvio quell'obbliqua positura, in cui di presente si ritrova, non potè più godere di quel perpetuo equinozio, ma per contrario dovette soffrire l' inuguaglianza delle varie stagioni. Ora la terra, e l'aere dovette corrompersi in maniera, che, a cagione dell' inegual sito, ne surse un disuguale temperamento nell' aere dell' esalazioni, de' tuoni, delle meteore, delle nevi, delle piogge, de' venti, ed altri effetti dannoso, che di molto infiacchirono la falute degli uomini, ed induffero un notabile scadimento in tutte le cose.

Quin-

#### 126 CAP. VI. DELLA POESIA

Quindi fu necessario, che si vietasse loro la carne cruda, che non era atta più, come prima allo stomaco degli uomini già indeboliti, lasciandogli però in libertà di mangiarne preparata nel fuoco. Questo debbe effere a mio parere il vero senso delle parole di Mosè, poco movendomi gli argomenti in contrario di Samuele Coccejo nell' introduzione al Grozio differt. proæmial. III. fect. 2. de jure divino voluntario, ove sostiene, che la proibizione di mangiar carne con sangue s'intenda delle vittime offerte agl'idoli, fembrando a Coccejo improporzionata la pena di stabilirsi a' trasgressori la morte, qualora questo mangiar carne con sangue non fosse atto d' idolatria. Ma egli vuol distruggere il jus divino volontario, ed ogni cofa riduce a precetti naturali, efigendo ragione della divina volontà, di cui noi ignoriamo gli arcani, e dimostrandosi assai più audace del Grozio, il quale 1. 1. c. 1.6. riferisce questo precetto al jus divino volontario, tanto maggiormente, che il precetto di non mangiar la carne delle vittime offerte agl' idoli viene inculcato da altra legge a parte in più luoghi.

Forse più opportunamente altrove esamineremo tutte le varie interpetrazioni su di tal passo; per ora basta dire, che la più naturale è questa da noi seguita, da cui ricavasi, che gli antichi diluviani sormati di sì sorte complessione, che viveano molti secoli, non solo non cibavansi di soli frutti, ed erbe, come pensa la volgare schiera degl' interpetri, ma mangiavano liberamente carne, e carne ancor cruda, e grondante sangue. Nè credo, che altri, se non che qualche inselice medicastro possa pensare, che ad un corpo sorte, sano, e di buona temperatura diano maggior nutrimento, e più proporazionato

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 127 zionato alla falute l'erbe, ed i frutti parcamente, e fobriamente gustati, che la carne, e gli altri cibi consimili.

VI. Se così fosse, certo è, che noi dovremmo e menar più lunga vita, ed esser più robusti degli Eroi Omerici, e de' Patriarchi della Bibbia, che vissero dopo il diluvio, essendo noi di molto più astinenti di loro, e più sobri. Pur quanto erano più sorti, e viveano più lunga età di noi quegli antichi; e quanto all' incontro eccedevano in quei tempi ne' cibi! La giusta provvisione di manna assegnata dallo stesso Dio per ogni giorno a ciascuno Israelita era un gomor, la qual misura, secondo il calcolo de' dotti giungeva ad otto libbre, che sarebbe lo stesso, che assegnar di presente presso a cento once di farina il giorno, qualora supponessimo, che sosse la manna di ugual leggerezza del grano, che

forse di gran lunga avanzava.

Ouindi nel c. XI. de' Numeri narra Mosè, che avendo Dio fatto piovere uccelli in luogo della manna già fastidita, ciascuno ne raccolse quanto potè, e gli seccarono facendosi la provvista per un mese, e dice, che questa consisteva almeno in diece homer com'è nell' Ebreo, e nella nostra Volgata, ut minimum decem coros. Era l' bomer misura, che comprendea dieci epha, e l'epha dieci gomer, e il gomer giusta il calcolo più accurato comprendea tre pinte Parigine de' nostri tempi, e la pinta di Parigi contiene due libre, e mezza d'acqua comune, e proporzionatamente varia, quando ferve per misura di cose aride. Onde se ogni Israelita avesse raccolto un folo homer di uccelli, avrebbe avuto cento gomer, o sieno trecento pinte: or che saranno dieci homer, o sieno mille gomer, o tremila pinte? Quin-

# CAP. VI. DELLA POESIA

Quindi il dotto Bochart nel suo Jerozoico 1. 1. p. 2. c. 15. e dopo lui il Calmet van cercando a tutto studio altre interpetrazioni, non parendo loro affatto verifimile; e vogliono, che leggafi bamor, acerous, nell' Ebreo, per homer, essendo le medesime lettere pon variandosi la Rabbinica punteggiatu. ra. Un consimile scambiamento occorre nel c. 16. 1. 1. de' Re, ove dicesi, che Isaia tulit asinum plenum panibus, nel qual passo più verisimilmente dee tradursi, tulit homer plenum panibus, ed è la stessa voce חמר che dinota l' asino, e questa misura, sol che i Rabbini proferiscono diversamente le vocali dicendo hamor, o chamor nel primo fignificato, e bomer, o chomer nel fecondo.

VII. A me però non reca alcuna maraviglia tal prodigiosa raccolta di uccelli, in considerare la voracità degli nomini di quei tempi, l'ingordigia degli Ebrei in quell'occasione per lo desiderio di carne, non mangiando altro, che manna, e la frase, di cui servesi la Scrittura, così in descriverci l'abbondanza degli uccelli mandati nel Salmo 77. O pluit illis, sicut pulverem, carnes, & sicut arenam maris, volatilia pennata, come nell'esprimerci la voracità nel mangiargli, fino a dovergli nauseare, come nel Salmo 105. misit saturitatem in animas eorum, che debbe intenderh in significato di sazietà, e di nausea di cibo, in maniera che l' Ebreo legge più caricato רסוד rason, maciene, tali divenendo col vomitar le

L' ambiguità nasce dalla voce πλεσμονη usata quì da' Settanta, la quale, siccome dinota replezione, abbondanza, così dinota ancora nausea, fastidio, come in Isaia 1. 14. in Isocrate ad Demonic. πλεσμονη απαντων, una nau sea di tutte le cose; ciò che fa

carni mangiate.

paffa-

passare in diverso senso presso i volgari medici l'aforismo d' Ippocrate, omnis repletio mala, panis autem pessima. Concedendo perciò agli ammalati il
mangiare qualunque cosa, anzi che pane; quando
il buon vecchio intendeva tutto altro, dovendosi tradurre nausea quel πλεσμονη, e non repletio. Ed il
senso s'è, che cattivo segno è per gli ammalati il
nauseare qualunque cibo, ma molto più cattivo è
il nauseare il pane; omnis nauseatio mala, panis autem pessima, come consentiranno i più dotti.

Penía però il P. Calmet, che dovesse nel luogo del Salmo leggersi Top sara, nauseam, in vece di rason, maciem, e che così avessero ancora letto i Settanta, che tradussero πλεσμονην. Ma non è necessaria alcuna novità, specialmente ove si rifletta alla libertà, con cui i Settanta vecchi traducono non astretti alla letteral versione. Ne' Numeri c. 11. v. 20. si dice, che gli Ebrei morirono col vomito, quì nel Salmo ci si dimostrano tormentati dalla macie, e da' Settanta, e dalla Volgata dalla nausea. Ognuno, a cui non è nome ignoto la medicina, ben conosce, che non c'è contraddizione alcuna in dirsi, che gli Ebrei morirono per la macie, o per lo vomito, o per la nausea. Poichè la nausea, e il vomito al dir del celebre Van-Swieten in comment. ad aphor. 642. Boer. gradu tantum differre videntur; ed altro non è la nausea, che irritus vomendi conatus, o che preceda il vomito, come ordinariamente succede, o che lo siegua, come spesso dopo un lungo vomito continuato.

VIII. Or si sa di certo, che per un effetto inevitabile della vita, e della sanità, cioè a dire per quella scambievole azione, e reazione delle parti solide, e sluide del corpo umano, ogni momento dal-

Tom.I. I

120 CAP. VI. DELLA POESIA

le parti stesse si dissipano, e per dir così, sen volano infinite particelle, delle quali se non si procura l'intera restituzione per mezzo d'un nuovo chilo, ben presto impoverendosi la machina del suo necessario alimento, e i pochi liquori, che restano, in cachessia alcalina degenerando, ne succede quel male, che dicesi originato ex macie, & ατροφια. Ma una tal restituzione s'impedisce certamente, e dal vomito, e dalla nausea; dal vomito primieramente, perchè si ributta ciò che si mangia, dalla nausea poi, perchè ogni cibo si abborrisce, da cui per mezzo delle machine, e degli strumenti chilopoetici ottener si deve il ristoro. Onde il Boerhave aphor. 656. tra gli effetti del vomito dà il primo luogo all' atrofia : si permanet, producit atrophiam, e nell' aphor. 643. parlando della nausea, si diu permanet, producit inediam, abstinentiam, Oc. e perciò anche l'impedimento della nutrizione, la macie, e la morte.

Che se così va la cosa, se il vomito continuato dee per necessità produrre la nausea, e indi la macie, la quale anche dalla sola nausea partorir si potrebbe, chiaramente si vede, che Davide non è contrario a Mosè, ma che abbiano con ugual verità amendue descritto lo stesso morbo: con questa sola disserenza, che Mosè guardò la causa principale, che su il vomito, e la nausea; Davide ebbe piuttosto riguardo all'effetto, che su la macie. Descrisse perciò l'uno i principi, l'altro gli ultimi periodi del male, il quale senza dubbio cominciò col vomito, seguì, debilitata la natura, colla nausea, e colla macie, e terminò finalmente colla morte.

IX. Da ciò ricavasi che van lontani dal vero coloro, che pensano, che gli Ebrei sossero tutti morti improvvisamente appena gustate le carni, ingan-

nati

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. nati dal v. 33. c. 11. de' Numeri, ove dicesi: Albuc carnes erant in dentibus corum, nec desecerat bujusmodi cibus, & ecce suror Domini concitatus in populum percussit eum plaga magna nimis. Poiche altro non può da questo dedursi, che prima che compissero di mangiare tutti gli uccelli raccolti, cioè prima del mese, Dio mandò loro un gran morbo, non già che morirono subito nell' atto stesso. Ecco la minaccia fatta da Dio v. 19. Ut comedatis non uno die, nec duobus, vel quinque, vel decem, nec viginti quidem , sed usque ad mensem dierum , donec exeat per nares vestras (ecco il vomito) & vertatur in nauseam, ecco la nausea, la quale gli fece morire miseramente, come nota il Salmista: misit maciem in animas eorum ; il qual luogo è ben sano, nè dee correggersi, quantunque i Settanta, e la Volgata avessero voluto tradurre nauseam, conforme al passo de' Numeri. Del resto, per qualunque morbo morissero, è certo, che gli Ebrei eccedettero in maniera nel mangiare in quella occasione, che Dio ne fece morire tanti, che quel luogo si chiamò sepulchrum concupiscentia. Onde maggiormente si conferma ciò che di sopra diceasi, che non è da mettersi in dubbio col Bochart, e col Calmet quella sterminata quantità di uccelli raccolti, posto che la stessa Bibbia ci accerta, che avessero troppo ecceduto nel mangiare un cibo tanto desiderato.

Or l'eccesso del mangiare degli Ebrei, che giunse a muovere lo sdegno divino, dee misurarii dal lor ordinario, e giusto costume di mangiare, e non dal nostro. Osserviamo di passaggio qual era la loro parca tavola in quei tempi felici. Già s' è detto, che lo stesso Dio, che assegnò una giusta porzione, quanta era bastevole a mantenergii senza dar

loro motivo di eccedere, concedeva presso a cento once di manna il giorno, nel mentre erravano nel deserto. Or aggiungiamo, che nel c.18. del Genesi Abramo oltre il latte, ed il butirro, all'infretta preparò, ed appose un intero vitello per soli tre ospiti, che ricevè: e Samuele a Saulle giunto verso la fine del convito pure assegnò una quarta parte d'un vitello; siccome Giacobbe al moribondo Isacco, per fargli una delicata vivanda, non volle meno di due capretti, i quali il vecchio mangiò, e poi bevve del vino. Qual maraviglia è dunque, se l'onore, che sacevasi ad un ospite degno a' tempi d'Omero, tutto riducevasi in uccidere, preparare, e mangiarsi

quasi un intero porco?

X. Noi, che viviamo in secoli di gusto sì delicato, vorremmo, che Omero avesse detto, che ovunque fosse giunto Ulisse, gli si avesse data una tazza di ottimo cioccolatte, o di caffè, o di the, come noi fogliam fare. Ma fingiamo, che togliendosi, e dismettendosi un tal costume, in appresso i nostri posteri da quì a cento, o mille anni leggesfero un componimento, o una storia scritta in questi tempi, in cui trattandosi di qualche ricevimento di gran personaggio, si dicesse, che in giungere subito si pose al fuoco un po' di acqua calda, in cui vi s'infusero quattro frondi di erba secca, chiamata the ed empitane di essa una tazza, si porse a bere all' ospite con un poco di zucchero, per renderla alquanto grata, credereste mai, che non comincerebbero ben tosto a ridere affai peggio di noi, quando leggiamo in Omero, che la bella ceremonia consisteva in prepararsi colle lor mani, e mangiarsi un porco?

E di fatti noi stessi non possiamo non ammirare quel che ci narra fedelmente il P. Crasset nella prefazio-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 133 fazione alla sua storia della Chiesa del Giappone che tutti quei nobili Giapponesi fanno a tempo gran provvisione del cha, ch'è il the de' Cinesi, e lo conservano, come prezioso tesoro: che i padroni senza fidarsi dell' opera de' loro servi preparano questa bevanda: che i vasi, ne' quali la prendono, benchè di terra, o legno, o ferro, sono in grandissima stima, in maniera che il Re di Bungo l'anno 1586. fece vedere al P. Alessandro Valignac visitatore de' PP. Gesuiti un vaso di creta atto per l' uso di tal bevanda, comperato collo sborso di quattordici mila ducati. E foggiugne: Come noi abbiamo degli orefici, che giudicano della bontà dell'oro, e dell'argento, eglino banno de capimastri, che giudicano del prezzo di questi vasi, avendo riguardo alla loro antichità, e alla riputazione di colui, che l' ha fatti: e ne fanno tanto caso, allorchè hanno servito gran tempo a quest'uso, e sono d'un artefice eccellente, quanto noi facciamo in Francia delle perle, e de' diamanti.

E nella città di Sacay lo stesso P. Valignac in casa di un gentiluomo Cristiano vide un treppiede, che serviva a cuocere quell'acqua preziosa, e lo avea pagato mille, e quattrocento scudi. E quello, che saceva osservare, come cosa di sommo pregio (osserva il P. Crasset) era, che vedeasi saldato in due, o tre luoghi, ch' era un contrassegno di sua antichità,

ed una prova di fua eccellenza.

Chi si meraviglierà poi, che i premj de' forti atleti spesso non erano altro presso i Greci, che treppiedi, e caldaje di rame ne' tempi antichi, e che prometteansi anche in dote alle donne di reale, e nobile stirpe, come al presente si sa de' più belli donneschi ornamenti di scelte pietre, di raro, ed ammirabil lavoro? Anche il P. Valignac domandò

I 3 al

al Giapponese con meraviglia, come fossero sì prodighi in barattar tanto denajo, per aver sì vili, e meccanici stromenti. Ma il Giapponese in risposta gli disse, che lo facevano per la stessa ragione, per cui i nostri mercadanti Europei comperavano a sì alto prezzo i loro diamanti, e rubini, e smeraldi, aggiungendo, che noi siamo assai più prodighi di essi, perchè queste pietre ad altro non servono, che a contentar la vista, e per conservarle, si dura sì gran fatica; ma i loro vasi, i lor treppiedi, le loro caldaje, le tazze, i cucchiai fervono ad effi, per preparare una bevanda, che loro conserva la vita, e gli preserva da ogni sorta d' infermità, specialmente, ove si cuoce, e si prende in vasi antichi, che sono imbevuti, e penetrati di sua virtù. Lo stesso ci conferma il Massei nel l.XII. della storia dell' India: Hospitibus in digressu contemplandam offerunt gazam, que apud ipsos maximi fit, & ferme funt illius, quam dixi, potionis instrumenta, focus, O patella cum tripode, figlini calyces, cochlearia, & vascula cum berbæ ipsi, tum pulveri, qui ex ea conficitur, adservando. Hæc utique haud inferiori apud Japonias habentur loco, quam apud Europæos annuli gemmati, & bacchata monilia. Non potevano già gli antichi eroi (e forse più ragionevolmente) aver lo stesso gusto de' Giapponesi per tal sorte di vasi, che servivano a preparare gli agnelli, i porci, i vitelli, e gli altri animali? Non potevano aver lo stesso pregiudizio intorno alle caldaje, ed a' treppiedi? Non potevano finalmente aver piacere di prepararli colle proprie mani la carne nel fuoco fenza vergogna, come fanno i Giapponesi col loro the? Circa eam potionem ( dice il Maffei nel luogo citato ) diligentissimi sunt, ac principes viri suis maniDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 135

bus eidem temperandæ, ac miscendæ amicorum honoris causa dant operam. Il grand'onore, che si sa all'ofpite, è il preparargli la bevanda colle mani del padrone: perchè non potea ciò farsi ne' tempi savolosi di Omero in quelle bevande, o per dir meglio,

nelle vivande, che allora erano in uso?

Abramo, e Sara aveano una grandissima famiglia, e servi, e serve in tal numero, che una corte reale forse non ne contiene a' di nostri; e pure nel c. 18. del Genesi Sara ci si dipinge in atto di arrostir le socacce, e Abramo in atto di scegliere nelle mandre il miglior vitello, per onorare i tre ospiti, che comparvero loro nella valle di Mambre. Ecco come variano i gusti delle nazioni: ecco come una cosa onesta in un paese, in un tempo, sarà inonesta, e vile in un altro. Quante notizie perciò son necessarie de' riti, de' costumi degli antichi fecoli, prima di dar giudizio de' componimenti scritti in quei tempi! e quanto per contrario sono sciocchi, e follemente audaci coloro, che senza tali notizie spesso cercano di scoprir difetti nelle opere di que grandi uomini, che sono stati sempre, e saranno i primi modelli della perfetta poesia! Modeste, & circumspecto judicio de tantis viris judicandum est; ne, quod plerisque accidit, damnent quod non intelligunt, ci avvertisce saviamente Quintiliano l. X. c. 1.

Guardinsi però d'altra parte i troppo pregiudicati di non imitare alcuni passi di Omero, o degli orientali scrittori nella Bibbia, che nelle loro opere non son degni di censura, e lo sarebbero nelle nostre: dovendo l'imitazione non esser già servile in accomodare ciascuna parte del componimento al loro gusto; ma libera, e signorile nel renderci si-

[4 mi

nili a quelli nel tutto, con istudiarci di esprimere esattamente i nostri costumi ne' componimenti con quella stessa arte, e naturalezza, con cui hanno esfi fedelmente espresso il genio, ed il gusto degli uomini di quel tempo.

### CAPITOLO VII.

Sieguono le notizie del vitto degli Ebrei. S' illustra un luogo del c. 6. l.IV. de' Re. Si spiega il verso 23. del Salmo 108. Contro al Calmet si difende, che agli Ebrei non era permesso l'uso del grasso. Si spiega il verso 25. c. 7. del Levit. Del butirro degli Orientali . S' illustra il verso 25. c. 5. de' Giudici. Gusto de' Romani nel mangiare quanto vario in varie età. Esempj di parsimonia, e di lusso. Notizie del gusto degli Ebrei nel vestire . Degli ornamenti donneschi. Riflessioni sul tratto di Rebecca, ed Eliezzer. Si spiega il v. 5. c. 2. dell' Esodo con un consimil luogo di Omero. S' illustra un lungo passo del c.10. di Giuditta. S' esaminano gli ornamenti di Giuditta, e quei di Giunone in un luogo di Omero dell' Iliade XIV. che si traduce. S' illustra un passo del c. 3. d'Isaia. Esame di alcune voci Ebraiche in tal passo. Lungo discorso del credemno Omerico, e del velo delle donne Ebree. Si spiega il v. 5. del c. 7. della Cantica, e il v.II. del c. 5. e il v. 6. del c. 1. e tre altri luogbi del Genesi. Si tratta del comando di andare colla testa coperta dato da S. Paolo alle donne. Si spiega il v.8. c. 14. dell'Esodo. Nomi, e gusto de' colori presso gli Ebrei. Cosa dinotasse il bianco, ed il purpureo. Si discorre della veste, con cui Erode sece vestir Gesù Cristo. S' illustra il v. 25. del Salmo 27. e si fanno varie riflessioni su' colori delle vesti presso gli Ebrei, necessarie per ben tradurre gli Ebraici componimenti.

I. MA queste cose sieno dette di passaggio. Il nostro

nostro proposito qui non è di difendere le antiche poesie, o insegnarne il vero modo di comporre. Ci è solo a cuore di scoprire i disetti de' traduttori. e di mostrar chiaramente, come sia impossibile il farsi un'esatta versione senza l'ajuto delle notizie de' costumi di quei paesi, in cui vissero gli autori, che si traducono. Quindi su necessario ancora di esaminare qualche particolarità, che ignorata da' critici, è stata cagione, che non ben s'intendesse ciò, che dir volevano quegli antichi, benchè non ci sia colpa de'traduttori: e l'argomento invero per maggior chiarezza richiedeva, che dove trattavali de' difetti de' traduttori, si trattasse ancora di alcune cose, che falsamente s' attribuiscono a loro colpa, quando la mancanza deriva dalla fcarfezza delle cognizioni, che non ha chi legge gl'interpetri, sì che non può dar giudizio degli antichi componimenti.

Per non dipartirci dallo stesso argomento intorno alle notizie del vitto degli Ebrei, nel c. 5. del 1. IV. de' Re si dice, che facta est sames magna in Samaria, & tamdiu obsessa est, donec . . . . venumdaretur pars cabi stercoris columbarum quinque argenteis. Ecco divisi in due schiere i comentatori: ci è chi tenta oppugnare sfrontatamente la versione di S. Girolamo sul motivo, che per qualunque same mai vi fosse in Samaria, non era possibile, che si vendessero cinque sicli sette once, e mezza di sterco di colomba, e ciò non tanto riguardo al prezzo, quanto al cibo stesso, di cui non poteasi fare uso alcuno : per qual ragione altri più importunamente pensano, che di quello se ne valessero per fale nelle vivande, ed altri per istabbiar le campagne. Ci è per lo contrario chi sostiene la versione della Volgata, volendo con esempi di altre caDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 139 restie, e di same persuaderci, che veramente si comperava per mangiarsi a sì caro prezzo lo sterco delle colombe, ciò che a' più savj riesce dell' intutto impossibile a credersi per molte ragioni, che quì lungo sarebbe il riserirle, e può riscontrarle ne' comentatori chiunque da se stesso non è abile a pensarle.

Comunque sia, quì l'interprete non ha colpa: e le voci dell' Ebraico originale non possono rendersi altrimenti, che sterco di colomba, non potendo aver luogo affatto il sospetto di Giunio, e di Fullero, che vogliono, che s' intenda essessi venduto a tal prezzo il segato', il ventre, e le altre interiora, o l'uova delle colombe: che in tempo di carestia non

si pensava certamente a cibi sì delicati.

La difficoltà si raggira in saper, che cosa gli Ebrei avessero chiamato sterco di colomba, o uova di colomba, e l'ignoranza di tal notizia è tutta colpa de' critici, e comentatori, poichè chi il tradusse forse il sapeva. Il gran Bochart de animal. sacr. t. 2. l. 1. c. 7. c' insegna con molta erudizione, che fotto un tal nome s' intenda una forte di legume non disfimile a' nostri ceci, e che forse sia la stesfa pianta, onde si fa il sal alkali presso gli Arabi (\*). Veggansi nel citato autore gli argomenti, che a me basta, che si rissetta, che questa interpetrazione è naturalissima, e scioglie ogni disficoltà, che si fa da coloro, che imprendono a leggere i facri libri fenza il necessario ajuto dell' erudizione, e incolpano sovente, o difendono l' interpetre senza saper, che cosa abbia inteso l' interpetre stesfo nella traduzione.

<sup>(\*)</sup> Presso noi c'è una sorte di legume, chiamato uova di trotta dalla somiglianza, che ha coll'uova di quel pesce. Perchè non potè chiamatsi un' altro legume uova di colomba?

II. Non si maravigli però alcuno, che in questa dissertazione, ove cerchiamo di facilitare la lettura de' libri poetici della Bibbia, facciamo uso spesso di esempi tratti da' libri storici in prosa: poichè quantunque di presente abbiamo sol per le mani la traduzione dell' Ebraiche poesie; pure ci lufinghiamo ( ove incontri il pubblico ricevimento la nostra edizione ) di seguir l'impresa, e dar al mondo la versione, e i comenti su gli storici, profetici, e tutti in fomma i libri della facra Scrittura. Quindi nelle cose, che sono comuni tanto alle traduzioni degli autori in verso, quanto a quelle de' profatori, abbiamo stimato conveniente l'addurre esempj anche di questi ultimi; acciocchè proseguendo , come speriamo , l' incominciata fatica , serva questa dissertazione per una generale introduzione a tutta l'opera, che daremo partitamente alla luce. (\*)

Con tutto ciò, ecco un altro esempio a tal proposito tratto da' libri poetici della Bibbia. Nel Salmo 108. v. 23. si ha: Genua mea infirmata sunt a jejunio, & caro mea immutata est propter oleum. Comunemente si crede, che voglia dirci il Profeta, che l'uso dell'olio ne' digiuni l'avea indebolito, ed estenuato. Altri pensano, che voglia dire, che la sua carne s' era inaridita per la mancanza dell'olio, cioè per l'astinenza de' bagni, e degli unguenti, co' quali era più tempo, che non s' ungeva. Comunque sia, il passo è ben tradotto secondo l' E-

braico

<sup>(\*)—</sup>Nell' ozio della casa paterna mi sembravan facili queste promesse: oggi le applicazioni del soro non so come m' abbian fatto reggere a terminar quest' opera, che dubitava ancora di lasciare incompita. Resteranno dunque blattarum, ac tinearum epulæ tante osservazioni, e nuove scoverte da me fatte su gli altri libri? Così Dio ha disposto, che sorse non vuole altro da me.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 141 braico originale, e non è colpa della traduzione qualora anche nel testo Ebreo può esservi l'ambiguità, e forse i traduttori l'intesero bene, e non fon degni di biasimo. Qual delle due interpetrazioni debba effer la vera, possiamo ricavarlo dalle sincere notizie dell' uso de cibi presso gli Ebrei, di che abbiamo finora lungamente discorso, per dimostrare la necessità di saper tali cose, quando si vogliono ben intendere gli antichi scrittori. I moderni critici comunemente lasciano in libertà i lettori di feguir l'una, o l'altra delle riferite opinioni; ed il Calmet benchè volentieri abbraccia la feconda . pure non per altro motivo fi dichiara di feguitarla, se non che gli sembra più semplice, e naturale, chiamando la prima alquanto più del convenevole ricercata. Se la ragione addotta dal Calmet avesse luogo, dovrebbe per contrario feguirsi la prima, la quale è affai più semplice della seconda, cioè, le mie ginocchia si sono indebolite per gli digiuni, e per l'uso dell'olio. Non è dunque da rigettarsi questa opinione, come meno semplice, e più ricercata; esfendo forse tutto vero l' opposto: ma dee in ogni conto, non ostante che sembri semplice, e naturale, rifiutarsi, come apertamente falsa, ed insuffistente per più forti motivi, che da noi s' addurranno, e che non vide il Calmet, e l'altra schiera de sacri comentatori, che pensarono potersi ugualmente sostenere tutte e due l'opinioni.

III. E' da sapersi, che gli Ebrei non usavano di condir le vivande con grasso, e suor dell'olio non avevano altra cosa atta al condimento, come noi proveremo. Eccone il divieto nel Levitico c. 3. v. 17. Omnis adeps Domini erit jure perpetuo in generationibus, & cunstis habitaculis vestris, nec san-

guinem, nec adipem omnino comedetis. Il Calmet dopo altri critici cerca in questo luogo di fostenere . che la proibizione del graffo si restringeva agli animali, che si offerivano in sacrificio, in cui si riserbava sempre per Dio, ma non già in altri casi. Ma questa è una delle conghietture, che non han fondamento. Il passo del Levitico è troppo chiaro: primieramente, omnis adeps, non è solo quello delle vittime: in secondo luogo, in cunctis habitaculis vestris, non si tratta di tabernacolo, o di tempio, o di altari, ma ovunque s' uccidesse in propria cafa: in terzo, nec sanguinem, nec adipem omnino comedetis: l'unione di due precetti ci fa credere, che richiedesse un' eguale osservanza; e siccome il sangue non potea gustarsi in nessuna occasione. così dee pensarsi ancora del grasso.

Il versetto 25. del c. 7. del Levitico, ch' egli adduce in disesa, gli è apertamente contrario: Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo. Poichè non vuol già dire, che se alcuno gusterà di quel grasso, che dee offerirsi al Signore, perirà, come pensa il Calmet; ma assolutamente s'ordina, e si minaccia, che se alcuno mangerà grasso, il quale grasso dee offerirsi al Signore, sertamente morirà. E questo è il natural senso conforme in tutto all'altro passo addotto del c.3.

Nè giova, che nel c. 17. permette il Legislatore di mangiare uccelli, e gli animali non impuri presi nella caccia, colla sola riserba del sangue, non facendo menzione del grasso. Che io dirò, che appunto questa eccezione conferma lo stabilimento generale di non mangiar grasso, altrimenti non era necessaria tal permissione; e questo forse, perchè la carne degli uccelli, e di altri animali selvaggi non

era

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 143 era così graffa, che si dovesse far tal divieto. Specialmente, ch' io non voglio sostenere, che gli Ebrei non potessero mangiar carne graffa, ma che non potessero riserbar il grafso per condimento, perchè quella parte, che propriamente chiamiamo grasso, at-

to a tal uso, doveva offerirsi al Signore.

Nel c. 7. v. 23. più chiaramente ripete: Adipena ovis, bovis, & capra non comedetis: adipem cadaveris morticini habebitis in varios usus. Ecco, che qui specificatamente ordina, che non potessero mangiar il graffo della pecora, della capra, e del bue, perchè si doveva a lui offerire, eccettuandone de' morticci, de' quali, come impuri, non potea farsi offerta al Signore. Ma non già per mangiarne, che farebbe cosa ridicola il pensare, che gli Ebrei, a' quali era vietata ogni forte di graffo, si servissero di quello delle pecore, e delle capre morticine nelle loro vivande. Habebitis in varios usus, cioè per ungere, per uso delle candele, o per altro mestiere, per cui servisse, tanto maggiormente, che nel testo Ebreo, nella version de' Settanta, ed in altre versioni si aggiunge, babebitis in varios usus, sed in esca non edetur.

Oltrechè non potendosi in conto alcuno sar uso del porco presso quella nazione, ancorchè non avessimo si speciali divieti, pure dovrebbe credersi, che s'astenessero dal grasso, il quale non è ugualmente atto degli altri animali, come del porco. Che sarà poi, se specificatamente Giosesso IIII.c.10. ed i più de' Rabbini ci attestano, che non gustavano asfatto del grasso della pecora, della capra, e del bue per l'espressa probizione satta nel luogo addotto del Levitico? Conchiudiamo il discorso. E' suori d'ogni contrasso, che gli Ebrei non potessero valersi del grasso del porco: è certissimo ancora, che non v'

ha luogo nella Bibbia, che potrà addursi, onde apparisse, esservi stato costume in quei tempi di usar il grasso per condimento: e che all'incontro ci sono tanti luoghi, che dimostrano il contrario, che senza molta violenza non possono ritorcersi in altro senso.

IV. Quanto al butirro, di cui potevano valersi in cambio dell' olio, noi non fappiamo affatto, che fosse simile al nostro, nè ci è esempio, che mai ne avessero fatto uso per condimento. La voce Ebrea המארת bemat, con cui s'esprime in quel linguaggio il butirro, dinota una cofa liquida, e piuttosto atta a forbirsi, che a mangiarsi. Il Chardin Voyage de Perse t. III. p. 105. e t. II. p. 63. ci attesta, che in tutti i paesi orientali si conserva ne' vasi il butirro liquido, per sorbirsi, d'un sapore, ed odore molto piacevole. Tale forse ancor era l'uso de' tempi antichi in quei luoghi. Nel c. 5. v. 25. de' Giudici, parlandosi di Jaele, che ingannò Sisara, si dice : Aquam petenti lac dedit, & in phiala principum obtulit butyrum. La voce Do sephel, o sepel, che qui traducesi phiala, secondo l'avviso del saggio Grozio, denotat veterem Lydiorum, Etruscorum, & Romanorum sympulam, anzi è lo stesso vocabolo alterato secondo il genio delle altre lingue; e comunque sia, era certamente un vaso per bere. Nel precedente capitolo si dice, che Sisara avea gran sete, e non fame: da mihi paululum aqua, quia sitio valde. Jaele stimò di dargli un rinfresco, ed un sorbetto di quei tempi, e gli diede un bicchiere di butirro per maggiormente foddisfarlo. Nel c. 20. v.27. di Giob non si parla altrimenti del butirro. che di cosa liquida, rivulos, & torrentes mellis, & butyri. Lo stesso si osserverà negli altri luoghi, oyunque nella Bibbia s' incontrerà una tal voce : ed

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 145 era folo de' fanciulli il cominciarsi a cibare di butirro, e di mele, che serviva in vece del latte, che già lasciavano, ciò che piuttosto conserma, che de-

bilita la nostra opinione.

Certo è dunque, che presso gli Ebrei non ci era altro condimento, che l'olio, e perciò non potea Davide lamentarsi, che l'uso di esso carnem immutaverat: poichè i buoni medici non ancora avevano infegnato a' delicati il danno di quel semplice condimento. Questa interpetrazione su introdotta da coloro, che ignoranti degli Ebraici costumi in leggere, che genua mea infirmata sunt a jejunio, credettero subito, che l' olio ne fosse stata la cagione, quasi i lor digiuni fossero simili a' nostri. Deesi dunque neceffariamente intendere dell' uso de' bagni intermesso, e delle unzioni non praticate, che comprende la voce oleum, perchè con esso solo ungevafi ful principio, prima d'inventarsi gli unguenti più sontuosi. Onde Virgilio II. Georg. v. 246. parlando della semplice vita de' rustici dice tra le altre cofe, che nelle felve

Non easia liquidi corrumpitur usus olivi: ma resto poi la voce oleum a dinotare anche gli al-

tri unguenti di maggior pregio.

All'incontro è noto, che ne' giorni di digiuno, e di penitenza s'astenevano e dalle lavande, e dalle unzioni; come chiaramente apparisce, se non da altro, dal precetto datoci dal nostro Salvator Gesù Cristo: il quale avvertendoci di fuggir l'ippocrissa, con cui sogliono esser accompagnate queste esterne mortificazioni, e proibendoci d'imitare gli Ebrei, i quali in tali giorni non usavano di ungersi, o di lavarsi, soggiunge: Tu autem, cum jejunas, unge caput tuum, or saciem tuam lava. Ecco dunque la Tom.I.

natural interpetrazione delle parole di Davide: Le mie ginocchia si sono indebolite per gli digiuni; e la mia carne si è inasprita, e quasi cambiata per l'asti-

nenza degli unguenti, e de' bagni.

V. Potrebbero in verità scriversi interi volumi intorno alle notizie della vita degli antichi Greci, ed Ebrei; ma si sono a bella posta scelte sol quelle cose, che non corrispondono al nostro gusto, e possono ingannare gl'incauti lettori, lasciando di discorrere delle altre simili alle nostre, che da tutti è facile il potersi capire. Quindi prima di passare avanti, vogliamo, che si rissetta, che da Davide in poi cominciò a cambiarsi l'antico gusto, e sotto i Re successori s' offerva una corte regolata quasi alla maniera de' nostri tempi. E perciò queste notizie tanto intorno al mangiare, quanto alle altre cose non possono servire per tutti i libri della sacra Bibbia, i quali sono scritti in diversi tempi. Nè presso i Greci posteriori si osserva l'Omerica semplicità nel preparar le vivande, come sopra diffusamente si è detto: e resta alla considerazione de' prudenti lettori il distinguere i diversi secoli, de' quali si parla.

Così son pieni i libri della frugalità de' Romani, e ne son testimoni le leggi dette sumptuaria, e specialmente la Fannia, che non permette di spendere ne' giorni sestivi per la tavola più di cento assi, o sien dieci de' nostri carlini. E pure poi ci su tempo, che una sola vivanda superò i venticinque mila scudi in un desinare dato da Vitellio al riserir di Plinio, e di Svetonio secondo il calcolo del Lipsio l.IV. de magnitudine Roman. imper. mescolandoci segati di pesci scari, o sarghi, e cervella picciole di fagiani, e di pavoni, e lingue di senicopteri, o borossoli, e latte di murene portate dal mar Car-

pazio,

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 147 pazio, dalla Parzia, dallo stretto di Gibilterra, e da altri luoghi rimoti: ed una consimil vivanda costò quindici mila scudi ad Esopo rappresentator di tragedie, per tacere delle altre persone di miglior qualità. Si lagnava Catone, che non potea durar in piedi una città, dove si vendeva più un pesce di un bue; ed intanto il Lipsio c. q. del citato libro ci fa vedere, che poco prima dell' età di Catone un bue si vendea non più di sei, o sette de' nostri carlini, comperandosi a tempo di Metello dodici libre di carne un bajocco de' nostri per l'autorità di Plinio I. XVIII. c. 3. La qual abbondanza di quei tempi ci conferma Polibio 1. II. che narra a' fuoi giorni effersi venduto spesso un medimmo di grano di Sicilia non più di quattro oboli ; cioè sei moggia di 26. libbre l'uno, al prezzo circa di due bajocchi: ed una metreta di vino, cioè dodici congj, o sien 120. libbre, non passava i quattro bajocchi. Ma che diremo poi dell'effersi un mullo, o sia una triglia di quattro libbre, e mezza pagata fin a centoventicinque scudi da P. Ottavio al riferir di Seneca epist. 96. e d'altri esempi consimili in Plinio, e Svetonio?

Che non si racconta della semplicità del vestire de' Romani? Il portar più di mezz' oncia di oro sopra di se era un gran delitto alle matrone in alcuni tempi: ed in altri poi Lollia Paolina comparve in un convito coperta di smeraldi, e di perle a più ordini sulla testa, e con vaghissime collane, smaniglie, ed anelli, che avanzavano i quattrocento maggiori sesterzi, che al calcolo del Lipsio giungevano a un milione de' nostri scudi. Questo è il comune inganno nella lettura, e interpetrazione de' libri antichi. S' apprende una notizia intorno al

mangiare, al vestire di una nazione, di un secolo a' tempi di Omero, e si vorrebbe poi adattare a tutti gli altri libri di qualunque nazione, e di qualunque secolo, basta che sieno di autori antichi. Quando noi sappiamo, che in una stessa città col variar de' governi si cambia in poco tempo il gusto di tutte le cose: e gli Ebrei sotto Mosè, e Giosuè eran diversissimi da quei del tempo di Salomone: ed i Greci dell'età di Agamennone disserntissimi da coloro, che gemeano sotto il giogo di Pisistrato in Atene; ed i Romani dominati da' Re, altri uomini da' cittadini liberi nella Repubblica, e questi di un carattere del tutto opposto a quel de' nipoti, e de' posteri di nuovo oppressi dagl' Imperatori.

Egli è dunque necessario per l'interpetrazione degli antichi autori il sapere distintamente le notizie de' tempi, ne' quali visse l'autore, che scrive, o la persona, di cui egli parla nel corso dell'opera coll'ajuto di un' esatta cronologia; e non basta l'aver una scarsa cognizione, e consusa degli antichi riti senza distinguere nè l'età, nè le genti. Questo maggiormente si manisesterà da quel che ora cominceremo a trattare, cioè del gusto degli Ebrei, e degli antichi Greci intorno al vestire, dalla qual cosa s'apprenderanno molte notizie necessarie, per ben tradurre i loro libri, ed intender le stesse traduzioni.

VI. E' questa una materia molto occupata da' dotti, e la dissertazione su di tal argomento scritta dal P. Calmet merita di esser letta con attenzione. Nostro proposito non è stato qui di trattare di tutti i riti, e costumi degli antichi Ebrei, e Greci; ma solo, con proporre alcuni luoghi dissicili a ben capirsi, di chiaramente dimostrare la necessità di ben

inten-

DEGLI EBREI, O DE' GRECI. 149

intendergli prima d'intraprendere una traduzione, o la lettura dell'opera già tradotta. Secondo il nostro costume parleremo delle cose men osservate, e nuove, con proporre alcune rissessimi, che già non fecero tanti illustri critici, che scrissero interi volu-

mi su di tali argomenti.

Non ci è cosa, di cui si faccia più frequente memoria ne' facri libri, che degli abbigliamenti donneschi. Son questi quasi di non minore antichità, che le donne stesse, e fin ne' tempi più semplici s'incontrano esempi del lusso troppo avanzato. Eliezzer inviato da Abramo a dimandar per moglie d' Isacco la figlia di Batuele, incontratosi con Rebecca in un fonte, per un complimento di acqua frefca da lei ricevuto le regalò un par di orecchini, ed un pajo di smaniglie di molto valore. E quantunque non sia ciò da maravigliarsi per parte di Eliezzer, che pensava di cercarla per isposa del suo padrone; è però da stupirsi, che una giovinetta, che affatto non sapea la pretensione di Eliezzer, fenza alcun contegno, nè ammirazione, si ricevè da un forastiero un si ricco dono, come fossero cose da nulla, senza che neppure lo ringraziasse.

Ma molto più è d'ammirarsi, che una persona di tal qualità, a cui si faceano sì preziosi donativi, andasse sola col vaso in testa ad attigner acqua dalla sontana. A' dotti ciò non riesce nuovo, che sanno, che Nausicaa figlia di Alcinoo Re de' Fenici andava a lavare i panni nel siume. E quel ch'è da notarsi, Minerva, che le comparisce in sogno nell'Odissea VI. v. 36. la rampogna, come pigra, ch'essendo vicino il tempo delle sue nozze, non curava di fare un buon bucato delle sue robe,

e poi foggiunge:

**Κ** 3 Αλλ'

Αλλ' αγ' εποτρυνον παπερα κλυτον ηωθι προ, Η μιονους, η αμαξαν εφοπλισα...

Και δε σοι ώδ' αυτη πολυ καλλιον, ηε ποδεσσιν Εογεσθοι

che si solleciti di sar apprestar il cocchio, per andar al siume, non convenendole affatto di andar a piedi. Onde si vede, ch'era in quei tempi più vergogna l'andar a piedi, che il fare il bucato. Da ciò si conferma la vera interpetrazione del versetto 5. c. 2. dell'Esod. Ecce autem descendebat filia Pharaonis, ut lavaretur in flumine. L'Ebreo dice più propriamente מרווץ על היאר descendebat ad lavandum ad flumen; e l'esempio di Nausicaa non ci permette d'intenderlo altrimenti, dovendosi credere, che la figlia di Faraone sosse andara ancora per tal mestiere.

VII. Or se in quei primi tempi di tanta semplicità s' erano già inventati gli ornamenti donneschi, che sarà ne' secoli posteriori, quando gli Ebrei menavano una vita più culta, e più delicata fotto i Giudici, e sotto i Re? Ecco come s' abbiglia la gran donna di Betulia, per andare ad Oloferne nel c. 10. di Giuditta : Lavit corpus suum, & unxit fe myre optimo, & discriminavit crinem capitls sui , O imposuit mitram super caput suum, O induit se vestimentis jucunditatis sua, induitque sandalia pedibus suis, assumsitque dextraliola, & lilia, & inaures, O annulos, O omnibus ornamentis suis ornavit se. Il testo Ebreo già disperso di questo libro non ci permette di gustare la bellezza originale di questa descrizione. Anzi nelle varie opinioni degl'interpetri, e nelle discordie della Greca, e della Latina versione non han saputo i critici qual via dovessero tenere. A me sembra, che gran luce può darsi ad

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 15t un tal passo da una consimile descrizione, che sa Omero nell' Iliade XIV. 170. della maniera, con cui s'adorno Giunone nel suo gabinetto:

Αμβροτιη μεν πρωτον απο χρο τίμεροεντ Αυρίατα παντα καθηρεν, αλεί ματο δε λιπ' ελαιφ Αμβροσιφ, έδανφ, το ρα οί τεθυωμενον νεν Τε κ, κινυμενοιο Δι προτι χαλκοβατες δω, Εμπης ες γαιαν τε, κ, ερανον ίκετ' αυτμη Τφ ρ ήγε χροα καλον αλεί μαμενη, ιδε χαιτας Πιξαμενη, χερτι πλοκαμες επλίξε φαείνας, Καλες, αμβροσίες, εκ κραατος αθανατοιο Αμφι δ' αρ αμβροσίον έανον έσαθ', όν οι Αθηνη Εξεσ', ασκησασα, τίθει δ' ενι δαιδαλα πολλα χρυταίης δ' ενετητί κατα τηθ περονατο . Ζωσατο δε ζωνην έκατον θυσανοίς αραρυίαν Εν δ' αρα έρματα ηκεν ευτρητοίσει λοβοίσει, Τριγληνα, μοροηντα, χαρίς δ' απελαμπετο πολλη Κρηδημνώ δ' εφυπερθε καλυ ματο δια θεαών, Καλφ, νηγωτεφ ' λευκον δ' ην ηελί σος.

Ποσσι δ' ύπαι λιπαροισιν εδησαπο καλα πεδιλα. Di questi elegantissimi versi eccone nella miglior maniera, che abbiam potuto, la nostra traduzione:

Pria coll' ambrosia dall' amabil corpo
Ogn' immondezza allontand: più denso
Unguento soavissimo, e divino
Poi prese, e s' unse: il più odoroso scelse
Fra tanti, sì, che dell'irato Giove
Per la reggia, e per tutto il cielo allora
L'odor si sparse, e per la terra ancora.
Poichè s' unse con questo, i bei capelli
Si pettind: colle sue mani stesse
Ordina i ricci, e inanellati, e vagbi
Pender si veggon d'ogni parte, ornando
La bella testa. Indi del regio ammanto,

Opra già di Minerva, ove intessute
Vagbe immagini avea, si veste, e al petto
Lo stringe ben con fibbie di oro, e poi
Di cento frange ornata al sen si cinge
Fascia gentil: Ne' forellini allora
Delle orecchie ci pose i bei pendenti,
Ove di gemme un triplicato giro
Riluceva d'intorno, assai leggiadro
Grazioso lavoro. Al sin Giunone
Le chiome ornò di un nobil velo, allora
Che già fatto s'avea, che a par del sole
Vaga splendea. Tutto ha già pronto; e stretti
S'allaccia a' bianchi piedi i calzaretti.

Primieramente quell' unxit se myro optimo nel pas-fo del libro di Giuditta, m'è non poco sospetto. Leggevasi anticamente myrto optimo; ma nella Romana correzione si conobbe esser questo un errore de' copiatori, ed il testo Greco usa la voce stessa εχρισατο μυρφ. Non si conobbe però da alcuno, che ugualmente è error de' copiatori quell' optimo, dovendosi legger opimo. Il Greco dice μυρω παχει, myro pingui, unguento opimo, non optimo. Ci è gran differenza fra gli unguenti liquidi, e quelli più densi: dell' uno, e dell' altro servivansi per diverse ragioni. Omero ci fgombra da ogni dubbio. Giunone prima si lava con ambrosia, per pulirsi di ogni fozzura: ecco l'unguento liquido, o sia l'acqua odorosa. Poi s'unge λιπ' ελαιν, pingui oleo: ecco l' unguento denso, e grasso. Giuditta nel modo stesfo prima lavit se : ecco l'ambrosia Omerica : poi unxit se myro opimo: ecco il λιπ' ελαιω, pingui oleo, opimo unquento.

Discriminavit crinem capitis sui, l'abbiamo in Omero quasi colle stesse parole. Induit se vestimentis

jucun-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 153 jucunditatis suæ, a questo corrisponde il peplo Omerico, di cui vestissi Giunone. Induit sandalia, l'abbiamo ancora in Omero, il quale fi dilunga nella descrizione de' pendenti, che brevemente si accennano dal facro Storico, assumsit inaures. Su di che s'avverta, che la voce τριγληνα s'è da noi tradotta in Omero:

Ove di gemme un triplicato giro Riluceva d'intorno,

alludendo a' vaghi orecchini, che a' dì nostri fi fanno in forma di rosa rotondi, il qual uso io penso efferci stato anche a' tempi antichi, i quali ancora foleano far un cerchietto rotondo intorno all' orecchio, come al presente costumano molti degli orientali. Altri interpetri vogliono, che le pietre pendevano da tre parti, avendo avanti gli occhi l' altra forta di orecchini: ma effendo la voce τριγληνα d'incerta origine, e di molta generale fignificazione, potrà giustamente tradursi da chi saprà quali

erano gli orecchini a tempo di Omero.

Sulla testa Giuditta, dicesi, che imposuit mitram, e Giunone si coprì col credemno, che corrisponde allo stesso ornamento. La zona solamente è in Omero, di cui non si parla nel libro di Giuditta: e' in questo per contrario ci sono, dextraliola, lilia, & annuli, di cui non si parla in Omero. La voce lilia non ha fignificazione alcuna; e il fospetto di Grozio, che sia qualche vezzo per lo collo, non ha fondamento. Nel Greco si legge ψελια · ριιὸ effere, che avesse S. Girolamo serbato la voce stessa pselia, che i copiatori cambiarono in lilia: e penserei ancora, che fosse una ripetizione delle ultime fillabe della voce precedente dextraliola, che foglion fare spesso i copiatori. Del resto avendo il S. Dot-

tore satta la sacra traduzione dal testo Ebreo già disperso, non possiamo ben giudicare. Ci lusinghiamo però, che, se ci sosse oggidì il perduto originale, coll'ajuto di questa Omerica descrizione, avremmo ritrovato il sacro, ed il prosano scrittore del tutto simili, senza neppur queste picciole differenze.

Dopo la lunga descrizione degli ornamenti di Giuditta foggiunge il facro testo c. 10. v. 4. che Iddio le accrebbe la solita bellezza: Cui etiam Dominus contulit splendorem: quoniam omnis ista compositio non ex libidine, sed ex virtute pendehat: Di ideo Dominus hanc in illam pulchritudinem ampliavit, ut incomparabili decore omnium oculis appareret. Gli scrittori profani spesso ancora fanno, che i numi accrescano la bellezza a' loro Eroi. Minerva nell' Odissea VI. v. 230. rende Ulisse più bello, e ben composto prima di comparire avanti Nausicaa. Virgilio nel l. I. dell'Eneid. dice lo stesso di Enea per opera di Venere:

Os, humerosque Deo similis; namque ipsa decoram Cæsariem nato genitrix, lumenque juventæ Purpureum, & lætos oculis asstarat honores.

VIII. Intanto amo, che s'avverta, che questa Giuditta, la quale s'abbigliò con lusso uguale a quel di Giunone, dicesi nel c. 8. ch'era moglie di Manasse, qui mortuus est in diebus messis hordeaceæ: instabat enim super alligantes manipulos in campo, & venit estus super caput ejus, & mortuus est. Questo è tutto l'elogio, che sa il sacro scrittore del suo marito, che morì per lo troppo caldo nell'atto, che presiedeva alla mietitura. Ecco l'idea, che dobbiamo avere degli uomini di quell'età in quei paesi. Non possiamo figurarci, che sossero stato de' nostri, o che si menasse una vita rundica

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 155 stica, che ci si sa avanti Giuditta abbigliata in maniera, che niuna delle più ricche, e nobili donne, e di gusto delicato di nostra età potea meglio adornassi. Non possiamo all'incontro credere, che menassero una vita delicata, e nobile, come i principi de' nostri tempi, regolandoci dal lusso, e dagli ornamenti; perchè uomini, e donne tali le vediamo impiegati nelle rustiche saccende della campagna, in maniera che per lo caldo, e per la fatica ne morivano in modo poco onorevole, e conveniente.

Gli eroi di Omero non fono di altri costumi: e questa è quella inconstanza di caratteri ripresa da' critici di poco sapere, credendo, che appena Omero ci presenta alcuno in qualità di Re, perciò ce l'abbia a dipingere, come i nostri Monarchi: quando la grandezza, e nobiltà di quei tempi consistea nella libertà di operare, come volevano: onde, qualora era loro a grado, scendeano dagl' impieghi più nobili a' più vili, senza che la lor dignità ne patisse, siccome spesso in questa dissertazione abbiamo offervato. E quel ch' è da stupirsi, si è, come uomini, e donne tali avessero nelle occasioni poi quell' aria, che con lungo uso nelle culte città appena oggi s' acquista, sicchè sapessero ben portare quelle ricche vesti, e quegli ornamenti, che poche volte usavano, ed assai di rado: ciò che non si crederebbe, se non se ne vedessero negli scrittori stessi a favore gli esempj.

Or gli ornamenti di Giuditta eran tali, ed in valore, ed in bellezza, che i soli calzari suron capaci di sar, che Oloserne restasse stupito: Sandalia ejus rapuerunt oculos ejus. c. 14. v. 11. E quantunque i calzari specialmente delle donne in quei tempi erano e nella materia, e nel lavoro nobilis-

limi,

simi, come sostiene il Gejero de luctu Hebraorum; non è possibile però, che non sossero più d'ammirarsi ed i pendenti, e gli anelli, e gli ornamenti della testa: i quali considerino i lettori, come dovevano essere, se i calzari erano sì belli, e ricchi, come meritarono, che Oloferne con tutta attenzione gli rimirasse. E pur non era Oloserne un uomo di rozzi costumi, avvezzo solamente nelle aspre scuole di Marte, e lontano da questi vezzi, sì che la novità l'avesse sorpreso. Egli era al parer del Casaubono in Athen. l. X. c. 11. fratello di Ariarate Re della Cappadocia, ed allevato nella Corte di Nabuccodonosorre fra le delizie, e gli agi de' Medi. In maniera che nello stesso campo egli stava dentro un padiglione di porpora guarnito di oro, ed intesfuto riccamente di smeraldi, e di altre pietre preziose; dicendosi, che Giuditta lo ritrovò sedentem in conopeo, quod erat ex purpura, & auro, & smaragdo, O lapidibus pretiosis intextum. c. 10. v. 19. Quali eran dunque gli abbigliamenti della grand' Eroina di Betulia, se giunsero i soli calzari a sorprendere un generale, come Oloferne?

IX. Ma non ciè chi descrive così scolpitamente tutti gli ornamenti delle donne Ebree, come Isaia nel cap. 3. v. 18. il quale passo giova qui interamente riferire, per vedersi di quante notizie s'avrebbe bisogno per la vera interpetrazione degli antichi scrittori: In die illa auseret Dominus ornamentum calceamentorum, & lunulas, & torques, & monilia, & armillas, & mitras, & discriminalia, & periscelidas, & murenulas, & olsastoriola, & inaures, & annulos, & gemmas in fronte pendentes, & mutatoria, & palliola, & linteamina, & acus, & spectacula, & sindones, & vittas, & theristra. Ove noi fossi.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 157 fossimo certi di questa traduzione fatta da S. Girolamo, pure ognun vede, quanto studio ci sarebbe necessario, per solamente sapere, come erano questi ornamenti. Che farà poi, fe le voci Ebree השבפים hascebisim , הטרורת haretiphot , הטרורת haseroth . הרעלורת haraloth , חפארים heperim , e tutte le altre sono d'una significazione incertissima, come confessa lo stesso S. Girolamo, e tutte le versioni sono differenti, sì che bisogna in tante tenebre camminare quasi a tentone? Quantunque gli antichi, ed i moderni comentatori avessero scritto a lungo su tali voci : nondimeno chi leggerà , quanto hanno scritto, si ritroverrà nella stessa incertezza, e moltissime cose si sono da noi ofservate di nuovo, che non è quì luogo di riferire: nostra mente essendo di muover la sete, non di smorzarla in questa dissertazione, in cui ci basta il dare un faggio delle notizie, che bisognano a chi interpetra sì antichi scrittori. Ed ove più del dovere ci fermassimo in una cosa, non potremmo neppur di passaggio toccar le altre in una materia sì copiosa.

Con tutto ciò, se bene dovesse bastare, quanto sin ora si è detto, non voglio astenermi di aggiungere, che la mitra, ed il credemno di Omero, onde coprivansi il capo le antiche donne, non era già, come credesi, un velo, che avesse coperta la testa tutta, o una specie di cussia di quelle, che noi chiamiamo a seriatesta, che non si sosse veduta la stessa chioma. La proibizione fatta da S. Paolo alle donne di non andare in Chiesa colla testa scoperta, ha satto credere, che le antiche donne Ebree al contrario delle straniere, andassero col capo sempre coperto, e che sin ne' giorni di tutta gala usassero le medesime cussie, benchè ricche, e superbe. A

me sembra vero il contrario; e qualora le parole di S. Paolo dovessero intendersi in questo senso sì rigorofo, farebbero a mio parere ancora una pruova della nostra opinione. Poichè la proibizione suppone l'uso in contrario, che precede; e perciò se ne dedurrebbe, che a quei tempi non solo in altri luoghi, ma nelle Chiese ancora le donne andassero colla testa scoperta. Noi abbiam veduto di sopra, che Giuditta prima d' ogni altro accommodossi con gran cura i capelli, ed Omero ne fa una più minuta descrizione dell' aggiustamento della chioma della sua Dea, e degli unguenti sparsi su di essa. Non è da credersi, che dicendo poi ugualmente il sacro, ed il profano scrittore, che si coprisser le chiome colla mitra, e col credemmo, fossero queste cuffie tali, che impedissero, anzi guastassero, o almeno rendesfero inutile tutta la fatica impiegata a raggiustare i capelli. L'Ebraica voce usata nel libro di Giuditta ci è ignota, per la mancanza del testo; ma è da pensarsi, che sia stata la stessa, che s' incontra nel luogo addotto d'Isaia, ove tra le altre cose nomina הרעלורת baraloth, che S. Girolamo traduce mitras, come nel passo di Giuditta. Or la radice, onde deriva la voce baraloth, dinota, come il fanno i dotti, tremere, nutare, ciò che è adattato alle pietre, alle gemme, a' pennacchi, e ad altre cose fimili. Non corrispondeano dunque alle nostre cuffie; ma più tosto alle piogge, che chiamano, di pietre, alle penne, a' fiori, i quali eran composti in maniera d'una ghirlanda, che circondava forse la treccia, ma non copriva la testa. Nè la voce mitra usata da S. Girolamo può avere altro senso, e al più può dinotare una specie di veli pendenti simili alle infule, ed alle code, che usano oggidì le donne intorno alle trecce.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 159

X. Nel c. 4. v. 1. de' facri Cantici si lodano con gran particolarità i capelli della sposa, e nel c. 7. v. 5. si dice , comæ capitis tui sicut purpura Regis vincta canalibus. Qualunque interpetrazione si voglia dare a sì oscuro passo, egli è certo però, che i capelli si paragonano alla porpora, il qual co-lore non può esser mai naturale de capelli, se bene ci figuriamo la porpora la più carica, ed oscura, che mai si desse, come per altro non niegano essere stata quella degli antichi. All'incontro è noto, che folevano e gli uomini, e le donne tingersi le chiome di vari colori, ed il recare di ciò gli esempj sarebbe lo stesso, che il voler confermare una cosa certa: veggasi il Calmet nel luogo addotto, ove appruova tal fentimento. Or nè lo sposo potea vederle, nè giovava tinger le chiome, ove fosse ita coverta di custia, o di altro velo, che ne impedisse la vista. Lo sposo facea lo stesso, e nel c. 5. v. 11. la sposa lodando le sue chiome usa il medesimo pensiero, ma con maggior chiarezza, di maniera che può servir molto a spiegare quell'altro passo: Caput ejus aurum optimum, comæ capitis ejus, quasi corous. Non è possibile, che la chioma sia nel tempo stesso nera, come corvo, ed a color di oro. Qualunque interpetrazione s'è data a tal verso è fuor di proposito: i più dotti han veduto, che il senso sia: Quanto è vago quel color d' oro, che artificiosamente risplende sulle tue chiome naturalmente nere!

Lucio Vero, Commodo, e Gallieno non facevano altrimenti, come si legge in Lampridio, in Trebellio, in Sparziano. Ed Anacreonte nell' Ode 24. volea, che il pittore dipingesse il suo Batillo colle chiome nere, e auree nello stesso tempo. Giosesso

( per non dipartirci dagli Ebrei) l.VIII. Antiq.c.7. così ci attesta de' custodi di Salomone: Costoro, ci dice, eran tutti vestiti di porpora di Tiro, ed avevano una lunga, e ben pettinata chioma, sulla quale spargevano ogni giorno degli unguenti, e della polvere di oro, di maniera che la testa tutta ssavillava per la ripercussione de' raggi solari sulla polvere di oro. Posto dunque che con tal cura odornassero i lor capelli, chi crederà poi, che le donne si coprissero in maniera, che non si potesse ammirare il più vago de' loro ornamenti?

All' incontro noi non abbiamo esempj nell' antico testamento, che le donne andassero colla testa coperta, anzi par, che le meretrici sole avessero il costume di coprirsi la testa, come si pruova dal c.38. Genes. ove si dice, che Giuda s' ingannò in credere Tamar una meretrice dal velo, che la copriva: Suspicatus est esse meretricem; operuerat enim vultum suum. Ond' è, che in quel passo Cant. c. 1. v. 7. Indica mihi, quem diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in meridie, ne vagari incipiam post greges sodalium tuorum, quel, che si tradusse vagari incipiam, è nell'Ebreo בעטיה cheotejab, ne sim quasi velata; ed i Settanta opportunamente: περιβαλλομενη, cooperta. E il senso è questo: la sposa vuol sapere, ove dimora il giorno lo sposo, per andare a ritrovarlo a dirittura, acciocche non sia costretta di andar come una meretrice girando per le mandre degli altri pastori.

XI. Io ben so, che si ritroverranno esempi in contrario: poichè nel c. 24. Genes. Rebecca, che veniva con Eliezzer, appena veduto da lontano lo sposo, tollens cito pallium operuit se; e nel c. 20. Abimelecco in restituir Sara ad Abramo aggiunge

mille >

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 161 mille sicli, acciocchè si comperasse un velo, per non sembrare più verginella, ma maritata. (\*) Da quali luoghi si ricava un altro costume, che le donne, prima di maritarsi, andassero liberamente scoverte in quei tempi, e che dopo maritate si coprivano; ciò che su in uso ancora presso altre nazioni: onde ci è venuta la voce nubere, com'è noto a' fanciulli.

Ma tre cose si debbono avvertire su tal proposito. La prima si è, che nella Bibbia si raccontano i fatti

di molte nazioni

Varie di lingue, e varie di paesi, ove non erano in uso gli stessi costumi, e perciò sovente par, che s' incontrino riti contrari, perchè una cosa, che si stima onesta in un luogo, non è tale in un altro; di che elegantemente adduce molti esempi Cornelio Nipote nella presazione alle vite degli uomini illustri. (\*\*) La seconda, che nella Bibbia si registra la storia di tanti secoli: e in due, tre mila anni, quante cose si cambiavano, e come mutava il gusto, e nel mangiare, e nel vestire, ed in tutto! Noi consessiamo, che non avessero quei popoli il genio incostante degli Europei;

(\*) Quanto è stato vario il gusto delle nazioni circa le vesti, e il rapporto di esse alla maggior, o minor onestà! Noi se vediamo una donna vestita con soverchio lusso, diciamo, pare una Cantatrice, una donna di teatro. Eppure Teodosio, ed Arcadio vietarono alle Comiche l'usar vesti di seta, o di drappi in oro, o di portar gemme, come cose riserbate alle donne oneste: Nulla mina gemanis, nulla sigillatis sericis, aut textis utatur auratis, l.11. C. Theodos des series. Vedi le note di Gotostedo.

(\*\*) Chi legge la costituzione di Teodosso, Valentiniano, ed Arcadio registrata nel C. Teodossano de Episc. l. 27. s' ammirerà per l'orrore, con cui si parla contro alle sémmine, che sotto specie di devozione si recidon la chioma: Femine, que crinens summo summo contra divinas, humanasque leges, instinctu persusse prosessionis absiciderint, ab Ecclesse soribus arceantur: non illis sas sacra adire

ma con tutto ciò sempre in sì varj stati, i costumi,

ed i riti s'alteravano di giorno in giorno.

Così S. Paolo stesso, siccome vorrebbe, che le donne orassero colla testa coperta, così per lo contrario ordina, che gli uomini la tenessero scoverta per riverenza. Pure, chi volesse, ritroverebbe nella Bibbia esempi contrari, ed osserverebbe, che ci su tempo, in cui la riverenza consisteva nello scoprirsi i piedi, e coprirsi la testa. Ed in fatti Mosè dovendosi accostare al roveto si coprì la testa tutta, ed il volto col pallio, e si cacciò da' piedi le scarpe. Quindi il parassaste Caldeo nell'Esodo c.14. v.8. ove l'Ebreo, e la Volgata dicono, che Ægyptii egressi sunt in manu excelsa, traduce, sono usciti colla testa scoverta, cioè superbamente, con audacia, e disprezzo.

La terza cosa da offervarsi si è, che la lingua Ebrea è molto povera di vocaboli, ma qualora sosse copiosa ancora al par della Greca; pur è certo, che in tutte le lingue i nomi delle vesti sono le stesse, benchè si cambia la moda; e perciò noi non sappiame, se in vari luoghi, ove incontrasi quel vocabolo, si debba ugualmente intendere, ed interpetrare. La voce cussia presso noi Italiani quanto tempo è mai ch'è in uso? e di quante maniere all' incontro si son fatte le cussie d'allora in poi? Nel-

mysteria, neque ullis supplicationibus mercantur veneranda omnibus altaria frequentare. Che si sarebbe ordinato dippiù contro ad una donna adultera? Nè questo basta: si minaccia la detronizzazione al Vescovo, se permetta questo scandalo, asteo ut Episcopus, tonso capitos, si framinam introire permiseris, dejestus loco etiam ipse arceatur. Co. Veramente S. Paolo così diceva: pure i costumi si son cambiati, ed oggi le declamazioni de' nostri Padri son contro a' capelli, non a favore: il fine buono, o cattivo rende buone, o ree queste esteriori azioni, che secondo i costumi possono indisferentemente cambiassi.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 163

lo stesso a' di nostri sotto tal voce s' intende una cussia, che copre la testa tutta: un' altra, che copre solamente il tuppè: un'altra, che a guisa di ghirlanda circonda le chiome, e poi scende ad uso delle antiche mitre, e diconsi comunemente code, o codette, e cento altre. Or uno scrittore de' nostri tempi descrivendo una donna ben abbigliata in tempo di nozze, se finalmente dice, che abbia in capo una cussia di preziosi, e stranieri merletti, perciò s' ha da pensare, che a' nostri tempi le donne nel giorno delle nozze vadano colla testa coperta?

Quindi non è da credersi, che si contraddicano i sacri, ed i profani autori di quell' età: ma dobbiamo pensare, che aveano le antiche donne i loro veli, le loro cussie secondo l'uso di quei tempi di varie sogge, quantunque tutte si comprendessero sotto lo stesso vocabolo, come abbiamo osservato. Ed a tal proposito osserva il Balduino nel trattato de calceis veterum, che questi erano di ventisette maniere tutte differenti e nella materia, e nel lavoro, comechè si chiamassero sempre di un nome, e chi vorrà leggerlo, sinceramente dovrà consessare, che senza tali notizie è quasi impossibile il ben intendere molti passi di antichi autori.

XII. Che diremo del lor gusto intorno a' colori nelle vesti, molto diverso dal nostro, e da cui spesso dipende il vero senso di alcuni luoghi dissicili? Sarebbe una materia in vero degna d'una dissertazione il ridurre in sistema i vari nomi de' colori, de' quali, comechè molte cose siensi dette dagli eruditi, siamo tuttavia ancora nell' ignoranza; specialmente ove si ponga cura, che il color rosso, ed il bianco dinotava presso loro ogni colore bello, qualunque si sosse e non temeano di dire il purpu-

L 2

164 CAP. VII. DELLA POESIA reo cigno, cioè bianco, e la purpurea neve in quell' antico pentametro:

Brachia purpurea candidiora nive.

Quindi è nato il contrasto fra' critici, se la veste, onde per ischerno su coperto nostro Signor Gesù Cristo da Erode, sia stata veramente bianca; poichè da tal nome di colore altro non può dedursi, che sia stata una bella sontuosa veste, come in S. Giacomo, vir in veste candida, cioè vestito riccamente. Ed in fatti il Greco ha solamente λαμπραν, fulgentem: e tanto è dubbio il colore, che il Siro interpetre ha tradotto coccinea, purpurea; ciò ch' è piaciuto a Stuchio antiq. conv. l.II. c. 26. ed a Montacuto Origin. Eccles. t. I. p. 2. pag. 387. ful motivo, che questo era il solito colore de' Re, nè altra era l'intenzione di Erode, che vestirlo da Re, come pazzo. La veste bianca è nata dal vedersi, che tal abito s'adatta a' nostri tempi a' pazzi; ma dovrebbe provarsi prima, che i pazzi in quei secoli solevansi vestire della stessa maniera: la qual rissesfione ammiro non aver fatta il Baronio, il Casaubono, l'Einsio, Ludovico de Dieu, ed altri, che lungamente scriffero su di tal argomento.

Serviva talora il colore stesso a dinotare diverse cose; onde il parpureo, o coccineo, siccome era segno di Re in tutte quasi le nazioni, e presso ancora gli Ebrei, così nel tempo medesimo era simbolo del peccato, e del peccatore, ed il bianco dell'innocenza. Ecco il bel passo d'Isaia: Si suerint peccata vestra, ut coccinum, quasi nix dealbabuntur, or si suerint rubra, quasi vermiculus, velut lana alba erunt. Le due voci Ebree vo schenim, e tholabat, dinotano la stessa cosa: e la prima

pro-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 165 propriamente è il color coccineo, e la seconda è il

verme, donde si sa quel colore.

Non farei quì pompa di questi gramaticali avvertimenti, se da essi non s'illustrasse un celebre pasfo del Salmo ventesimo settimo, ove in bocca del nostro Salvator Gesù Cristo si mettono quelle parole: Ego autem sum vermis, & non homo. Tutti pensano, che queste parole altro non dinotano, che lo stato misero, abjetto, ed umile, che elesse in questo mondo, con essere stato così maltrattato, e Schernito da tutti, che potea ben dire, ch'egli non

era già uomo, ma un vilissimo verme.

Gli antichi Padri poi s'avanzano troppo con pretendere, che il paragone del verme s'adduca per dinotare, che Gesù Cristo siccome su vile, come il verme, così come il verme non nacque ex concubitu, ciò che ognuno stupirà, come sia scappato a S. Agostino, ad Eusebio, ed a Teodoreto. Questa opinione non solo è falsa per la ragione, che gl'insetti tutti, secondo i savj, nascono dalla scambievole generazione, e dall'uovo, ma è ancora poco seria, per motivo, che, eziandio secondo l'antico sistema, il verme, se non nascea ex ovo, nascea ex corruptione, ciò ch' è indegno d'adattarsi a materia sì grande. Il dotto Calmet giustamente esclama contro ad una opinione sì strana di paragonare la nascita di Gesù Cristo a quella del verme; e si contiene nel semplice sentimento, che vermis, & non homo, voglia dire, ch'era tanto abjetto, che non sembrava più uomo, ma un verme.

Pur ci è qualche cosa di più recondito, ch' eglì non vide. Quel vermis nel testo Ebreo si legge חלערת tolahat, ch'è il verme, onde si fa il coccino, e lo scarlatto, e vuol dire, io non sembro più uomo,

L 3

ma un verme di scarlatto. La frase è elegantissima: e secondo il genio dell' oriental linguaggio molto caricata: un peccatore diceasi tinto di scarlatto: i peccati, e le iniquità nostre, onde era coperto il nostro Redentore, eran tante, ch'ei non potea dirsi uomo tinto di scarlatto, ma era lo stesso scarlatto, era lo stesso verme, onde si sa la porpora, e lo scarlatto.

### CAPITOLO VIII.

Cognizione delle scienze quanto necessaria per la vera interpetrazione degli scrittori antichi. Progressi degli Ebrei nelle scienze. Si dimostra, che bisogna saper a fondo gli antichi sistemi, e non regolarci solo colle notizie de' nostri tempi. S' adducono esempj di componimenti poetici sacri, e profani, che non possono spiegarsi senza una gran cognizione della moderna, e dell'antica astronomia. Si propongono alcuni dubbj sul verso 31. e 32. del c.38. di Giob. S'illustra l' ultimo distico dell' elegia di Callimaco sulla Chioma di Berenice. Contrasto di Manuzio. Mureto, Scaligero, Grevio sulle varie lezioni. Errore notabile di Grevio in astronomia. Si propongono nuove emendazioni. Situazione della Chioma in cielo. A stabilire la vera lezione non giova l' autorità di Omero. S'esamina la descrizione degli astri scolpiti da Volcano nello scudo di Achille. Errore imputato ad Omero dal Terrasson. Argomenti a sua difesa troppo deboli di Ernesto, e di Clarch. Se ne propongono nuovi più verisimili. Il Zodiaco ne' tempi Omerici qual fosse? Qual è la situazione presente di Arturo, della Chioma, della Vergine, e qual era a' tempi di Tolomeo? Errore d' Ipparco. Si stabilisce la vera lezione dell' ultimo distico. Nuovo rischiaramento da tali esempi di scrittori profani nel c. 28. di Giob . Esame delle versioni delle voci Ebraiche, colle quali s'esprimono alcune costellazioni in tal passo. Cosa sia mazuroth nel testo Ebreo? Si contrasta l'opinione del Calmet. Opi-L 4 nione

nione degli antichi intorno al polo antartico. Si spiega il v. 9. c. 37. di Giob. Quali venti sieno piovosi nella Giudea? Opinione del Calmet senza sondamento. Si disende la versione della Volgata del v.23. c. 25. de' Proverbj. Si spiega un luogo difficile del c. 23. v. 5. IV. de' Re. S' esamina la versione di S. Girolamo. Notizia del Zodiaco quando cominciò? Si dà una nuova interpetrazione alla voce mazuroth. Si discorre de' pianeti secondo gli antichi Ebrei, e Greci, e s' illustra un luogo dello scudo Omerico, ed un altro dell'elegia della Chioma di Berenice. Si spiega in una nuova muniera il luogo contrastato di Giob, e seriamente si consuta l' interpetrazione del Calmet.

I. QUI ognuno giustamente forse si maraviglierà, come ci siamo sinora trattenuti in esaminare i riti, ed i costumi degli antichi intorno al vestire, al mangiare, ed alle altre ordinarie, e giornaliere azioni, senza che s'imprendesse a parlare del lor gusto nelle scienze, come nella Fisica, Astronomia, Matematica, e conseguentemente nella civile, e militare Architettura : le quali cognizioni sono altrettanto, e forse più necessarie, per ben intendere gli antichi libri, e specialmente i sacri Ebraici scrittori. Ma queste sarebbero materie di molti, e groffi volumi: nostro intendimento qui semplicemente si su di dimostrare, che non si dee giudicare dalle traduzioni intorno al gusto della poesia degli Ebrei, e degli antichi Greci; e di dare brevemente un faggio delle notizie, che son necessarie ad ognuno, prima che imprenda, o a tradurre, o a spiegare quei libri antichi.

Or per buona, o trista sorte dal felice ristoramen-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 169 to delle lettere in quà, siccome non ci è stata parte di Ebraica, o Greca erudizione, che non sia stata in cento trattati ben esaminata dagli eruditi; così i fastidiosi lettori non ugualmente hanno a grado di leggere quelle, com'essi dicono, meschine seccature, e si ridono nel veder, che il Bochart impiega due ben groffi volumi nel trattare degli animali, che si nominano nella Bibbia. All' incontro quei libri, che vantano titoli speciosi, ove trattasi di materie più grandi, avidamente rivolgono; credendosi di poter effere poi i primi interpetri della sacra Scrittura. Quindi si è stimato necessario di recare non pochi esempi delle notizie di cose le più familiari, per far vedere in quanti confiderevoli errori, senza il soccorso di esse, sieno inciampati coloro, che disprezzano stoltamente ciò, che non sanno, & crassam rusticitatem pro sanctitate habent, quast ideo sancti sint, quia nibil scierint, come esclama il più dotto de' Padri S. Girolamo nell' epistola ad' Marcellam .

Or per lasciare costoro nella superba ignoranza, in cui vivono, brevemente aggiungo, che da quanto si è discorso sinora, ben ognuno può comprendere, quanto necessaria da me si stimi la cognizione delle scienze, e delle materie più sublimi, se abbiamo fatto toccar con mani, che sino ad un'esatta notizia delle cose più samiliari dee giustamente aversi da chi pretende interpetrare quegli antichi scrittori. La difficoltà però, quanto alle scienze, si riduce, che non basta effer un grand' Astronomo, o Fissico, o Architetto a ben intendere quei passi difficili, ne' quali si crede necessaria la notizia di tali cose. Bisogna vestirsi del gusto di quei tempi, e considerare quel che da lor si sapeva, e non giudicar

di quei fecoli colle nostre cognizioni. Dopo l' ultimo ristoramento della buona Filosofia ognuno ha l'impegno di dimostrarci, che il suo sistema, benchè nuovo, era noto a' più antichi Ebrei, e Greci; volendo con un bel paradosso farci credere antica, e nuova una cosa stessa. Ed è ordinaria fatica de' dotti il farci vedere Mosè Cartesiano, o Neutoniano, e l'attribuire, non dico agli antichi Greci Filosofi, ma ad Omero, ed a qualche poco sicuro frammento di Orseo, e di Museo i sentimenti de' nostri ultimi accreditati scrittori. Le famose teorie della terra de' dotti Ingless Burnet, e Wiston ben ci possono servir di esempio, per conoscere, ove può giungere la pregiudicata opinione di accreditare un sistema coll' autorità della Bibbia.

Persuadiamoci pure: i sacri scrittori non pensarono mai di volerci insegnare in quei santi libri l'Astronomia, la Fisica, o altra scienza: ma un' esatta morale, ma una giusta maniera di ben vivere,
come si dee. Quel che di passaggio han detto di
tali cose, è da credersi, che il dicevano secondo le
scarse notizie ch'erano in quei tempi, e colle stesse
frasi, che usava il popolo, a cui si parlava; ed i
più dotti di presente consessano, che a confermare
una sentenza contrastata in tali materie poco giovano simili autorità, ch' è facile adattarle ad ogni si-

stema.

II. Deesi dunque, a ben interpetrarle, esser a pieno inteso de' loro progressi in queste scienze, e sapere anche i pregiudizi, ed errori popolari di quei tempi, de' quali spesso accade sarsi menzione nelle sacre poesie. Ma questa è la grande impresa dissicile ad eseguirsi. Molti, e molti han sudato gloriosamente in tal carriera, e le satiche di tutti uni-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 171
te alle proprie veggonsi raccolte con piacere dal dotto P. Calmet nelle sue Bibliche dissertazioni: il quale autore è forse a mio parere l'unico fra' nostri,
che possiamo opporre a molti savj interpetri Protestanti.

Con tutte però queste satiche degli antichi, e moderni autori, ed i molti, e varj volumi scritti su di tali materie da' critici più eruditi, egli è certo, che resta ancor molto da scoprire, e si scoprirà, ove si voglia sanamente rissettere, che gli Ebrei, non men che gli antichi Greci, sapeano pur troppo poco di queste cose: e che, tranne la musica, e la poesia, tutte le altre arti, e scienze non erano presso loro in quella persezione, che si videro poi nella Grecia, ed appresso nelle altre nazioni. Le quali, siccome non giunsero ad uguagliare la musica, e poesia Ebrea, e l'antica Greca di Omero, così superano quei popoli intorno al gusto di tutte le altre cose, nelle quali le migliori scoverte si secero ne' secoli a noi vicini.

L'Architettura stessa, in cui si crede comunemente essere stati eccellentissimi gli Ebrei, o non era di quella persezione, in cui si vede ne' tempi posteriori della Grecia, o almeno, a dirla modestamente, era d' un gusto molto diverso. Di fatti, chi ben istruito della storia dell' antica Architettura volesse esaminare quasi tutti i piani, che gli scrittori ci han dato del tempio di Salomone, dovrebbe mal grado ogni pregiudizio alfin consessare, che nessuno ancora ha potuto dal lungo racconto, che ce ne sa la sacra Scrittura, ricavarne una veridica relazione. Quasi tutti gli ornamenti di quella grand' opera si espongono, come fatti secondo il gusto più sino degli ultimi Greci, quando in quei tempi si pensava altri-

altrimenti, e non si erano ancora inventate molte cose, le quali falsamente s'attribuiscono a quell' edificio, per renderlo più magnifico, e vago; come se non potesse farsi un' opera vaga, e magnifica, se non alla foggia Greca. Ciò che pretendon gl' interpetri ingannati da' racconti di Gioseffo Ebreo, i quali non corrispondono al primo tempio, ch' egli non vide; ma all'ultimo ristorato, in cui poteanci essere quegli ornamenti lavorati secondo il gusto. che allor correa. Lo stesso potrà dirsi della struttura del Tabernacolo, dell'Arca di Noè, e di molte altre opere celebri, nelle quali han voluto mostrare il loro sapere tanti nostri eruditi. Ma non è qui luogo di tali dispute, le quali siccome giovano per la certezza della storia, così non han che fare colle traduzioni delle poesie, bastando a questo proposito la cognizione di tali scienze, per quanto giova a ben intendere le frasi, e locuzioni, che usano i poetici scrittori, ed a tradurre alcuni oscuri termini, ne' quali invano han sudato i più dotti comentatori.

Non è nostro costume il valerci delle altrui fatiche, ed il recar in mezzo esempi di passi dissicili, ed oscuri ben dichiarati, e spianati colle notizie, che ci han dato tanti illustri scrittori. Prendiamo un luogo, che non è ancora appieno illustrato, e merita, che ci sermiamo alquanto, e sperimentiamo le nostre forze. Nel c. 38. v. 31. e 32. di Giob rinsacciando Iddio l'audacia di chi voleva entrare a parte de' consigli divini, comincia a narrare le sue grandi opere nella costruzione dell'universo, domandando a Giob, se sorse si fidava di fare una cosa simile? E dopo molte interrogazioni finalmente gli dice: Nunquid conjungere valebis micantes stellas Pleja-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 173 das, aut gyrum Arcturi poteris dissipare? Nunquid producis Luciferum in tempore suo, & Vesperum super filios terræ consurgere facis? Questo è il passo, che imprenderemo ad illustrare. Ma poichè sempre abbiamo in questa differtazione uniti a'facri i profani autori, quì ancora dovrem fare lo stesso; e prima di sciogliere i molti dubbj, che si muovono da' dotti su di tali parole, ci sforzeremo di dar luce ad un distico della famosa elegia di Callimaco sulla Chioma di Berenice, e conseguentemente a molti altri passi difficili di Omero, e di altri antichi autori, i quali fenza un' efatta cognizione dell'antica astronomia non possono in conto alcuno assatto spiegarsi . E poichè degli autori profani ci siamo sempre valuti unicamente, per illustrare i facri, perciò prima d'ogni altro ci fermeremo fulle opere di costoro, dalle quali ricaveremo grandissimi ajuti, per iscoprire il vero sentimento del passo contrastato di Giobbe.

III. Appese Berenice nel tempio di Venere in voto la sua Chioma per lo felice ritorno del suo Tolommeo, ma il giorno appresso non videsi più la Chioma nel luogo folito, perduta forse per negligenza de' custodi del tempio. A placar l' ira del Re, e della Regina, finse Conone famoso matematico, che sia stata trasferita in Cielo, e collocata tra gli astri. Callimaco di Cirene scrisse su tal proposito una bellissima elegia, che per trista sorte ora più non abbiamo. V' ha però la traduzione di essa fatta dal poeta Catullo; ma così corrotta, e malmenata dagl' infelici copiatori, che in novantacinque versi, quanti ne contiene l' elegia, ci sono da cento varie lezioni. Noi abbiamo restituito l' originale all'antica fua luce con un lungo comento, e traduzione Italiana; dalla quale nostra operetta,

poichè non si è ancora pubblicata, prenderemo quasi ad impronto le seguenti offervazioni.

Nell'ultimo distico parlando la Chioma stessa al-

la Regina Berenice, dice così:

Sidera cur retinent? utinam coma Regia fiam! Proximus Arcturus fulgeat Erigona.

Leggesi in altre edizioni:

Sidera cur iterent? utinam coma Regia fiam!

Proximus Hydrochoo fulgeret Oarion.

Il Mureto ci attesta, che la vera, ed incontrastabile lettura è la prima, e che così s'osserva costantemente ne' manoscritti; e ci assicura, che il Portano pensò di emendare il primo in tal maniera strana un verso, che non intendea: riserendoci a proposito alcuni versi del poeta Marullo, che scherzando dice:

Fecisti Oariona ex Erigone, ex Arcturo

Hydrochoum: jam quod monstrum erit ipsa coma? All'incontro lo Scaligero fostiene a spada tratta la feconda, e Grevio francamente ci afferma, che non ci sia manoscritto, ove non leggasi in questo modo. Quì siamo nel bivio di Ercole, e non sappiamo, qual sia il giusto sentiero. Noi non ci ritroviamo in istato di consultar manoscritti; e qualora per avventura ci ritrovassimo, non potremmo forse osservarne quanti ne potè offervare Mureto, Scaligero, e Grevio, i quali citando ognun per se i manoscritti, è necessario, che tal variazione non si sia introdotta dal Pontano, nè d'alcuno de' nostri; ma riconosca l'origine dagli antichi critici dopo perduta l'elegia di Callimaco, se pure nel testo Greco non era tal differenza: essendo facile, o dell' una, o dell'altra maniera accommodare il fentimento in quel linguaggio. Qualunque mai sia stata la principal

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 175 cipal cagione di sì diversa lettura, certo si è, che non giova a terminar la contesa l'autorità de' manoscritti, nè delle stampe. Dee tenersi altra regola, a cui non han badato uomini sì dotti, che han cercato disendere le proprie ragioni con pruove esterne, che si contrastano. Ecco il modo di sciorre un nodo creduto finora consimile al Gordiano.

E' necessario prima d'ogni altro, che mi si conceda, che Callimaco non poteva affatto errare in queste astronomiche notizie, perchè qualora ne sosse stato imperito (ciò che in un Greco poeta è delitto il sospettare) ei era insieme con lui nella corte di Tolomeo il samoso matematico Conone inventore della savoletta, e da cui l'apprese Callimaco, e potea consultarlo. E si sarebbe in caso contrario scoperto subito, e notato l'errore, che avrebbe oscurata la sama di sì vago, e gradito componimento. Ciò posto, la vera lezione debbe esser quella, che s'accorda colla buona astronomia, per quanti manoscritti, e codici si opponessero in contrario, e chi ne dubitasse, mostrerebbe non aver criterio alcuno in queste cose.

Grevio, che sostiene la prima lettura:

Sidera cur iterent? utinam coma Regia fiam! Proximus Hydrocoo fulgeret Garion,

spiega il distico in questa maniera: Che giova in cielo il moltiplicarsi inutilmente tante costellazioni, quando ciascuna può far l'usicio di molte? Io vorrei ritornarmene sul capo della Regina, ed a bastanza supplirebbe per tutte il luminosissimo Orione, che risplende vicino ad Aquario, sulgeret, (dall'antico sulgo per sulgeo) Oarion, o sia, Orion pro me, Orion, qui proximus est Hydrochoo, idest Aquario.

Se vera fosse la lettura, che si contrasta, e reg-

gesse questa interpetrazione di Grevio, non ci sarebbe pensiero più ameno, vago, e sodo di questo in tutto il componimento, e potrebbe al certo chiamarsi una chiusa molto elegante. Ma chi non si maraviglierà del dotto Grevio, e di altri dello stesso sentimento, in veder, che francamente ci san quì comparire Orione vicino ad Aquario, quando egli è in Gemini, e n'è lontano d'Aquario non men che sei segni? Non ci è quì bisogno d'un grand' astronomo a scoprir tal errore: basterebbe sorse un villanello, ch'è solito offervare il ciel sereno, per regolare le rustiche saccende della campagna. Qualora volea introdurre nel poeta un tal sentimento, potea molto più selicemente emendare il verso così:

Proximus Eridano fulgeret Oarion,

essendo l'Eridano almeno vicino ad Orione.

Molto più accorti a mio parere furon coloro, i quali feguendo questa lettura sostenuta da buoni manoscritti, spiegarono i versi del Poeta in un senso tutto contrario, fra' quali è il dotto Martorelli nel suo Catullo ripurgato ad uso dell'onesta gioventù. Voglion dunque, che s' intendano in questo modo: Io vorrei ritornarmene sul capo della Regina, e non curerei , che si scomponesse l'ordine delle stelle . eziandio se Orione risplendesse vicino ad Aquario. Ecco la scena già cambiata in un punto : il Poeta stesso, che collocava Orione vicino ad Aquario, ora il situa in luogo sì opposto, che per esempio del maggior disordine della celeste armonia ci adduce Aquario, ed Orione tra lor vicini. Questa interpetrazione, ficcome non incontrerebbe difficoltà veruna in quanto ad Orione, ed Aquario; così non può sostenersi in quanto alla Chioma di Berenice.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 177

Il dire, che vuol ritornarsene, non curando, che per la sua assenza Orione risplendesse vicino ad Aquario, dinoterebbe, ch' essa fosse situata in mezzo a queste due costellazioni, ciò ch' è un errore non meno scusabile dell' altro. La Chioma di Berenice, costellazione allora non più di sette stelle, accresciuta di altre sei presso il Keplero, ed altri moderni, è situata da Tolomeo, e da Igino extra Leonis assum versus septemtrionem in gradi ventiquattro, e minuti cinquanta di Leone, ed in gradi trenta, e minuti quattro di latitudine boreale. Le costellazioni vicine ad essa ci si descrivono esattamente nella stessa elegia:

Virginis, & sævi contingens namque Leonis Lumina, Callisto juncta Lycaonidi

Vertor in occasum, tardum dux ante Bootem. E' dunque vicino alla Vergine, al Leone, all' Or-sa, ed al Boote; e togliendosi la Chioma dal cielo, si potrebbero, per dir così, più avvicinare queste costellazioni, e non già Orione, ed Aquario, che non son vicini alla Chioma.

Ben potrebbesi dire, he non s'intenda, che la sua assenza sia cagione dell' approssimamento di Orione ad Aquario; ma che questo sia un esempio, che adduce la Chioma, per sar conoscere il suo desiderio di ritornarsene. Io non curerò, che si scomponga il cielo, ancorchè Orione sen vada vicino ad Aquario. Ma comunque sia, è inetto, e languido il sentimento per un esempio ricercato troppo da lungi: e dovea parlar piuttosto di costellazioni vicine con dire: Vada eziandio Arturo a risplendere nell' altro polo, o pure, venga Orione qui vicino ad Aquario, e non che Orione s'avvicini ad Aquario, non avendo che far colla Chioma, che confina colle costel-

lazioni vicino al polo , nè Aquario , nè Orione co-

stellazione dell'equinoziale.

IV. Quì ci si oppone la grande autorità di Omero, che descrivendo lo scudo di Achille nell' Iliade XVIII. 486. ci dice, che Vulcano ci scolpì l'Orsa, che gira nello stesso luogo, che Orione, il quale unifice alle costellazioni vicino al polo:

Πληϊαδασθ', Υ'ιαδασε, το τε σθεν Θ Ωριων Θ, Αρκτον θ', ήν η Αμαξαν επικλησιν καλέκσιν, Ητ' αυτε σρεφεται, η, τ' Ωριωνα δοπευει. . Οιη δ' αμμορ σετι λοετρων Ωκεανοιο. Plejadasque, Hyadasque, roburque Orionis, Ursamque, quam & Plaustrum vulgo vocant: Que ibidem vertitur, & Orionem observat:

Sola autem exfors est lavacrorum Oceani.

Ma questo è un addurre in pruova un argomento, ch'è contrastato ugualmente, che la cosa stessa, che dee provarsi . Omero non ha sfuggito in questo luogo la censura de' critici, ed i più benigni altro non han potuto fare, che compatirlo, come poeta. Ecco come esclama il Terrason differt. sur l' Iliad. part. 4. c. 1. Qu' entend' il par l' Ourse , qui observe téujurs l' Orion? avec una costellation voisine du pole, comme l'Ourse: cela ne devroit être dit, que d' une costellation, qui si trouveroit dans le meme cercle de declinaison, que l'autre.

Con troppo disprezzo han trattata questa giusta offervazione del Terraffon i dotti critici Samuele de Clark, ed Ernesto nell' Omerica edizione di Lipsia 1769. pensando, che sia cosa ridicola l' andar crivellando l' espressioni, e le frasi poetiche coll'esatte regole dell' Astronomia, e che basta ad iscusare Omero l'offervazione dello Scoliasta di Arato, che tirandosi una retta linea dall' Orsa, viene a cadere in

Orig-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 179

Orione, ond'è, che può dirsi, che girano nel medesimo luogo. Ma chi non sa, che il tirare una retta linea da un punto all'altro è uno de' geometrici postulati, che può eseguirsi in ogni tempo, e luogo, ove diansi i due punti? Se s'ammettesse questa debole scusa, non ci sarebbe sorse più errore alcuno nella situazione degli astri, e l'Orsa così girerebbe nello stesso di Orione, volendosi produrre l'immaginata linea dello Scoliassa, e potendosi tirarne altre per altri luoghi, specialmente in queste costellazioni numerose di stelle, da ciascheduna delle quali, o nel piede, o nella testa si può tirare

una retta linea in luoghi molto diversi.

Ma per contrario chi crederà sì imperito Omero, che avesse così infelicemente confusa la situazione di questi astri così noti ancora in quei tempi? Ne' gravi dubbj è favio configlio il confultare i più dotti: e poiche qui di costoro certamente non se ne abbonda, pensai di scrivere all'eruditissimo Martorelli, il quale in questa parte di Greca, ed orientale letteratura è stato un tempo maestro, acciocchè, presone eziandio il parere de' più periti in Astronomia, mi comunicasse al fine il suo sentimento. Ma restai della speranza affatto deluso, quando sinceramente mi fu risposto, che colà si vivea nel medesimo dubbio, e che aspettava d'imparar da me qualche cosa su di questo argomento. Non possiamo non ammirare la modestia di un uomo sì grande, che quasi tutti i suoi giorni si gloria d'aver impiegato nello studio d' Omero facendoci maravigliole scoperte; e giustamente crediamo, che impedito d'altre occupazioni non abbia voluto consolarci; come potea; piacendogli così sperimentare le nostre M 2

180 CAP. VIII. DELLA POESIA forze in una materia sì difficile, ed intrigata. Comunque sia, ecco le nostre conghietture, che si sottopongono al suo savio giudizio, e degli altri eru-

topongono al suo savio giudizio, e degli altri eruditi.

Primieramente chi volesse tagliar il nodo, come Alessandro, direbbe, che quel verso:

Η τ' αυτε σρεφεται, η τ' Ωριωνα δοπευει,

Qua ibidem vertitur, & Orionem observat, dovrebbe in ogni conto cancellarsi, come tanti altri versi di Omero introdotti dagl' ignoranti, specialmente, che Achille Tazio nell' Isagoge a' senomeni di Arato stampata nell' Uranologio del Petavio p. 75. ediz. di Veron. riferendo questo luogo di Omero omette questo verso, di cui trattiamo; e Ovidio nelle Metamorfosi l.XII. non sa alcun mot-

to di tal particolarità.

. Potrebbe ancora con minor audacia affermarsi, che manca qualche verso, che precedeva, avendo forse Omero molto verisimilmente fatta menzione di altri aftri, oltre i pochi mentovati, e che il verso contrastato si riferiva a qualche costellazione vicina ad Orione, ma che come in altri luoghi, e in altri poeti, e profatori è accaduto, lasciatosi qualche verso per negligenza de' copiatori, s' è questo verso riferito all' Orsa con tanta improprietà, e di essa si è detto, che gira nello stesso luogo, che Orione, quando queste parole s' intendeano di altra costellazione ad Orione vicina. E che in fatti avesse Omero oltre le Plejadi, le Iadi, l' Orione, e l'Orsa introdotte nello scudo altre costellazioni, si potrebbe sospettare dal vedersi, che Anacreonte nell'ode 17. alludendo alle immagini formate in esso da Volcano, fa eziandio memoria di Boote, di cui non ci è in Omero vestigio alcuno in quei versi, ch'eDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 181 ch' efistono di presente. E se manca il verso, ove parlavasi di Boote, perchè non potrebbe mancare un altro verso, ove parlavasi di altre costellazioni scolpite vicino ad Orione, ad una delle quali doveva attribuirsi quel verso?

Ητ' αυτε τρεφεται, η τ' Ωριωνα δοπευει, Quæ ibidem vertitur, & Orionem observat: potendosi unire al verso, in cui parla dell' Orsa, solamente quell' altro molto opportuno:

Oin δ' αμμορώ ες ι λοετρων Ωκεανοιο, Sola autem exfors est lavacrorum Oceani.

V. Mentre io m'affatico di maggiormente confermare con altre pruove questa seconda conghiettura, ecco che mi sovviene un altro consimil luogo di Omero nell' Odissea V. v. 271. ove si vale il poeta quasi de' versi stessii parlando di Ulisse, che partito dall'isola di Calipso offervava il cielo di notte:

Πληιαδας τ' ετορωντι, να οψε δυοντα Βοωτην, Αρκτον θ', ήν η μα Αμαξαν ετικλητιν παλεετιν, Η'τ' αυτε τρεφεται, να τ' Ωριωνα δοκευει, Οιη δ' αμμορ ετι λοετρων Ωκεανοιο. Plejadas contemplanti, & fero occidentem Bootem, Urfamque, quam & Plaustrum vulgo vocant, Quæ ibidem vertitur, & Orionem observat, Sola autem exsors est lavacrorum Oceani.

Or leggendosi costantemente il verso contrastato e nell' uno, e nell' altro luogo, non giova affatto il sospettar errore, o mancanza, nè l'addurre qualunque scusa, attribuendo quell' espressioni non al verso sito degli astri in cielo, ma a quello, che aveano nello scudo, perchè seriamente quì il poeta conferma lo stesso suo sentimento. Quindi non essento il luogo a correzione, è necessario, che altrimenti M 2 ti

ti s'intendano le parole del poeta da quel che s'in-

terpetrarono falfamente finora.

E primieramente mi avanzo a dire, che quell' αυτε, non debbasi tradurre ibidem, o per meglio spiegarmi, non debbasi intender, che l'Orsa gira nello stesso di Orione, che sarebbe un ridicolo errore, che non può scusarlo nè la libertà poetica, nè la linea di Teone, ch' è una cosa ideale, nè qualunque altro pretesto. Penso dunque, che αυτε σρεφετοι, ibidem vertitur, voglia dire, che l'Orsa gira sempre nel medesimo luogo, che non tramonta mai, che non scende sotto l'orizzonte, che quassi gira intorno a se stessa, come par, che ci voglia più chiaramente spiegare coll'altro verso che siegue:

Οιη δ' αμμορ ες ι λοετρων Ωκεχνοιο,

Sola autem exfors est lavacrorum Oceani, non già che l' αυτε, e l' ibidem si riserisca ad Orione, cioè che gira nel medesimo luogo, ov' è quello; tanto maggiormente, che in questo secondo passo dell' Odissea usa Omero la frase stessa, senza che parlasse di Orione, ma dopo nominato Boote soggiunge, che l' Orsa αυτε σρεφεται, ibidem vertitur. Or comunque scusar si volesse, chi non si riderebbe di Omero, che nell'Iliade parlando dell'Orsa, e dell' Orione sì lontani, usasse la voce medessima, con cui esprime nell'Odissea la vicinanza dell' Orsa, e del Boote? Deesi dunque e nell' uno, e nell' altro passo spiegare, come da noi s' è fatto senza contrasto.

E si noti il gran sapere Omerico: comunemente i poeti di tutte le costellazioni settentrionali dicono, che non si tussano mai nell' onde di Tetide: Omero ne parla con più distinzione. Dice, che

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 183
l' Orsa sola non mai tramonta, ma che Boote tardi al fine va a tramontare, και οψε δυοντα Βοωτιν, e ne assegna il motivo, perchè quella αυτε ερεφεται, ibidem, eadem loco versitur, e non Boote. Callimaco sedelmente il seguì, poichè leggiamo nella traduzione Catulliana:

. . . . . . . ante Bootem,

Qui vix sero alto mergitur Oceano.

Resta di esaminare l'altra espressione και τ' Ωριωνα δοκευει, & Orionem observat, e questa s' ha da intendere ancora molto diversamente dall'interpetrazione comune. Omero non sa uso di quella frase, per esprimerci la vicinanza dell'Orsa, e dell'Orione; ma per distinguere l'Orsa maggiore dalla minore. Dice, che osservò le Plejadi, le Iadi, Boote, e quell'Orsa, che si chiama Plaustro, e guarda Orione, a distinzione dell'altra Orsa, che non si chiama Plaustro, e non guarda verso Orione, ma verso il polo.

Or per descrivere la situazione esatta degli astri, noi ci serviamo de' punti più celebri, ancorche lontani; e così diciamo, che una costellazione guarda verso il polo, quantunque sia da quella molto distante. Non altrimenti Virgilio parlando della si-

tuazione di Cartagine dice:

3

Urbs antiqua fuit (Tyrii tenuere coloni)

Chartago Italiam contra . . . . questo contra Italiam è lo stesso, che l'Omerico δοneves Ωριωνα, respicit Orionem, contra Orionem; contra Italiam, respicit Italiam: ma non s' inferisce già
da tal frase, che Cartagine sia vicina all' Italia,
ma ch' è città marittima dell'Affrica situata in maniera, che guarda verso l'Italia. Così diciamo, che
questa città guarda l'oriente, quella il settentrione,

M 4

nè da tali espressioni si deduce altro, che la sem-

plice notizia del fito.

Ben può dirsi dunque, che l' Orsa guarda Orione, senza che si possa quindi raccogliere, che Omero abbia unite queste costellazioni così lontane; e sorse non potea esprimersi in altra guisa, che gli astri, che si frammettono tra l' Orione, e l' Orsa, non erano ancor noti in quei tempi, o per dir meglio, non s'era loro imposto alcun nome, sicchè

potesse rammentargli Omero.

Ma quel che forse non sapea il Terrason, e gli altri poco versati nella storia dell' astronomia degli antichi, si è, che il dotto Scaligero nel c. 1. dissert. de anticipat. aquinoct. c' insegna, che la longitudine delle stelle fisse si misurava dalle rette ascensioni nell' Equinoziale, non già nel Zodiaco, come poi s' introdusse da Tolomeo. E quantunque il suo gran competitore Petavio nel l. II. c. 2. variar. obferv. ad auct. de doctr. temp. in Unarolog. con molti argomenti, ed esempi cerca secondo il suo solito di oppugnare l'insegnamento dello Scaligero, con tutto ciò ( per confessione dello stesso Petavio ) altro non può pretendersi, che non sia stato Tolomeo, che introdusse tal novità nell'astronomia, ma che sia stata ancor nota a Gemino, che visse a tempo di Cicerone, e che forse talvolta se ne servì anche Ipparco ottanta, e più anni prima di Gemino, benchè per l'ordinario si valesse della prima maniera.

Ma non può far a meno il Petavio ancora di confessare, che prima d' Ipparco non era affatto nota la misura de' gradi di longitudine col Zodiaco, e che solo avevasi in considerazione l' Equinoziale. E quel ch' è più d' ammirarsi si è, che il nome

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 185 Zodiaco fu dato la prima volta dagli antichi all' Equinoziale; ed Eudosso, ed Ipparco spesso si servono di tal voce in questo senso: ond' è molto difficile il distinguere ne' loro scritti, quando con quel nome intendano l' Equinoziale, e quando il nostro Zodiaco, ciò ch' è stato cagione di non ben capirsi alcune descrizioni di astri dateci da que' savi matematici, di che parla a lungo il Petavio nel luogo addotto. Or se questo era in quei tempi il Zodiaco, ed il famoso circolo, da cui si regolavano le situazioni degli astri tutti, quanto saviamente Omero disse, che l'Orsa maggiore guarda Orione, cioè guarda l'Equinoziale, essendo Orione la più celebre. e forse la sola nota in quei tempi costellazione dell' Equinoziale?

Non c' incolperà il lettore d'efferci troppo. dal proposito allontanati con sì lungo episodio, quando rifletterà, che dalla vera interpetrazione di questo luogo di Omero dipendea lo stabilimento della vera lezione del pentametro di Catullo; e quando vedrà ancora in appresso, che da queste rissessioni ful passo di Omero s'apporterà gran luce alla difficile questione, che dovremo esaminare sopra il verso 31. e 32. di Giobbe. Ora conoscendosi chiaramente da quanto s' è discorso finora, che Orione non ha che fare colla Chioma di Berenice, nè colle altre costellazioni, che le son vicine, cioè l' Orsa, ed il Boote, e che l'autorità di Omero non ben inteso non può affatto favorire un' opinione sì strana: si debbe in conseguenza rigettare affatto il pentametro:

Proximus Hydrochoo fulgeret Oarion .

E qualora si credesse, che il vero sentimento di Catullo fosse quello, che pretendono aver espresso

in questo pentametro, cioè, che non cura, che il cielo si scomponga tutto, eziandio se Orione risplendesse vicino ad Aquario, potrebbe più verisimilmente emendarsi l'altro pentametro:

Proximus Arcturus fulgeret Eridano;

che almeno farebbe uso d'un esempio di astro vicino, come l'Arturo, di cui a proposito direbbe la Chioma: Poco mi curo, che colla mia assenza cambii Arturo di sito, ancorchè vada vicino ad Eridano.

Ma che giovano queste conghietture, ove l'antico pentametro riconosciuto dal Manuzio, e dal Mureto, consermato dall'autorità delle prime edizioni, e de' manoscritti è tutto consorme alle più esatte regole di astronomia, ed alla situazione degli astri, che ci descrive il poeta stesso? Leggasi dunque senz'altro contrasto:

Proximus Arcturus fulgeret Erigonæ.

Ne' versi, che precedono la Chioma stessa ci afferma, ch' è vicina ad Arturo, alla Vergine, all' Orsa, ed al Leone, in maniera che è situata in cielo, come qui sta notato:



Sicchè ognun vede, che togliendosi di mezzo la Chioma, Arturo viene a risplendere vicino alla Vergine. Quì non giova l'opporci, che l'Arturo nell'ultimo esatto calcolo del Zannotti è in gradi 20. min. 45. di Libbra, e che a questo segno, non al-

la

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 187

la Vergine s'avvicinerebbe, togliendosi di mezzo la Chioma di Berenice; poichè noi non possiamo in conto alcuno regolarci colla fituazione presente delle stelle fisse, le quali han fatto da' tempi di Conone in quà un notabile cambiamento; ma chi consulterà Tolomeo, ritroverà Arturo in gradi 27. di Vergine, e chi dalle Tavole Ticoniane, che ci danno il Petavio, ed il Ricciolo vuole determinare la fituazione a tempo d' Ipparco, anzi dello stesso Callimaco, il ritroverà costantemente in Vergine colla

fola variazione de' gradi.

In oltre questa progressione delle stelle fisse è rispetto a' segni considerati, come punti immobili del Zodiaco; ma considerando questi segni, come le altre costellazioni, e perciò dando loro conseguentemente la stessa progressione, che alle altre, si vedrà, che conservano tra loro le medesime relazioni di vicinanza, e lontananza per l'ugual moto, che fanno. Ond' è, che se nel Zannotti Arturo è in gradi 20. m. 45. di Libbra, la Spiga della Vergine è ancora in gradi 20. di Libra, e sono sempre in quanto alla relazione tra loro nel medesimo stato. E perciò in Tolomeo, che la Spiga della Vergine è in gradi 26. m. 40. di Vergine, a' gradi 27. di Vergine si vede collocato ugualmente Arturo.

Chi crederebbe, che il grande Ipparco non avesse considerata questa incontrastabile verità, incolpando spesso Arato nelle note a' suoi fenomeni per la relazione creduta da Ipparco falsa, che s'osserva nella sua sfera tra gli altri, ed i segni del Zodiaco? Quando Arato parlava di questi non come segni, e punti dell' ideato Zodiaco, ma come semplici costellazioni al pari delle altre? Veggasi quanto a disesa

di Arato scriffe dottamente al solito il samoso Petavio I.II. c. 2. dissert. var. ad aust. dost. temp. che quì non è luogo di dissonderci in tali cose: dalle quali però, comechè brevemente se n'è discorso, chiaramente apparisce, che Arturo è vicino alla Vergine, e, tolta di mezzo la Chioma, maggiormente verrebbe, per dir così, ad avvicinarsi.

S'aggiunge, che, come Igino ci avverte, il Boote, di cui è stella principale l'Arturo, è Icaro padre di Erigone, o sia della Vergine, e in mezzo del padre, e della figlia è situata la Chioma, come abbiamo osservato. Quanto elegante è il pensiero, che coll' asservato della Chioma il padre viene a più avvicinarsi alla figlia! Ond' è, che con ciò pretende da questi astri il permesso di ritornarsene, lusingandosi, che per tale sine Arturo supplirebbe le sue veci cedendogli il luogo.

Ecco come necessariamente dee sostenersi il pen-

tametro:

Proximus Arcturus fulgeret Erigonæ, che ritennero il Manuzio, ed il Mureto nell' edizion di Catullo, benchè costoro il ritennero semplicemente, perchè così lo ritrovarono ne' manoscritti, senza badare a quei motivi da noi addotti per sostenerlo. Anzi l' interpetrarono troppo languidamente, in una maniera indegna della Greca santassa, credendo, che voglia dire: Ob men ritornassi sul capo della Regina, ed Arturo risplendesse vicino ad Erigone!

Sidera cur retinent? utinam Coma Regia fiam! Proximus Arcturus fulgeret Erigona!

Quasi in quella stessa del Mureto uscì in campo quest' altra emendazione:

Sidera cur retinent? utinam Coma Regia fiam!

# DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 189

Proximus Arturo sulgor & Erigona: come riferisce un tal Guicciardi in un suo ridicolo libretto di Osservazioni utili, ed ingegnose stampato in Mantova nel 1580. che lo spiega così: Ego, qui sum sulgor inter Arsturum, & Erigonem, utinam coma Regia siam! Non può pensarsi cosa più inetta. L'emendazione ebbe origine da quei, che non intesero la parola sulgeret colla penultima breve, ed il credettero corrotto, e da sulgeret ne secero sulgor

et, ma con troppo infelice evento.

Conchiudiamo il discorso. L'esametro è assai più vago, come si legge nell' edizione dello Scaligero, e di Grevio: il pentametro è solo il vero quello dell' edizione di Manuzio, e di Mureto. L'interpetrazione però di costoro è languida assai: quella di Grevio è spiritosa, amena, e degna di Callimaco. Noi abbiam pensato di approsittarci di tutti. Seguiremo nell'esametro lo Scaligero, seguiremo nel pentametro il Mureto, ed adatteremo a questo quel bel sentimento, che Grevio aveva adattato ad un salso, ed insuffissente verso, ch' era contrario alla buona astronomia. Eccone il distico ben corretto, ed insieme la nostra traduzione.

Sidera cur iterent? utinam coma Regia fiam!
Proximus Arcturus fu!geret Erigonæ.
E oh tua Chioma tornassi! in cielo, o Dei,
Che san tanti astri? Ah, se possibil sia,
Quì alla Vergin vicino io pregherei,
Che Arturo risplendesse in vece mia.

VII. A bastanza finora abbiam fatto toccar con mani, quanto sia necessaria la cognizione delle scienze per l'interpetrazione de' poeti Greci, e per ben intendere le stesse traduzioni. Or è tempo di confermar questa proposizione con esempi tratti dalla Bib-

Dia,

bia, per gli quali molto gioverà quel che finora s'è discorso su de' passi contrastati di Callimaco, e di Omero. Sia l'esempio del più oscuro tra poetici libri, cioè di quello di Giob, come sopra abbiame premesso. Nel c. 38. v. 31. e 32. Iddio s'introduce a parlare a Giobbe in questa maniera: Nunquid conjungere valebis micantes stellas Plejadas, aut gyrum Arcturi poteris dissipare? Nunquid producis Luciserum in tempore suo, & Vesperum super silios terra consurgere sacis? I nomi di queste costellazioni son troppo incerti, e S. Girolamo stesso mostro di non avergli potuto intendere colla diversa traduzione, che ne ha fatto in varj luoghi, ove occorrono.

La voce אים chimath, che qui traduce Plejadas, nel cap. 9. di Giobbe stesso si rende Hyadas, ed in Amos c. 4. v. 8. Arthurus. הסיל kessi, che qui s' interpetra Arthurus, in Amos si traduce Orion; e della stessa maniera nel c.9. di Giobbe, ed in Isaia c. 13. v. 30: col nome generale splendor. מזרור המבעריטנה, che qui pensò tradurre Luciser, nel l. IV. de' Re c. 33. v. 5. volle renderlo, duodecim signa Zodiaci. E sinalmente wy aisch, che qui veggiamo interpetrarsi Vesper, nel c. 9. di questo stesso l'osserviamo tradotto Arthurus.

Lungo sarebbe il riferire ciò, che han pensato gli altri men periti di S.Girolamo, contentandoci dire, che esaminate le diverse ragioni di tutti gl'interpetri, e comentatori finalmente il dottiss. Calmet ha deciso, che מכיכות chimac son le Plejadi, בסיל, kesil è certamente Orione, e wy aisch, l'Orsa, o Arturo, ciò ch' egli pruova con molte verisimili ragioni, alle quali rimettiamo il lettore, non avendo alcun motivo in contrario per contrastarle. Non così nell'interpetrazione della voce מזרות mazuroth, colla quale crede,

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 191 crede, che Giobbe volesse dinotare le stelle del polo antartico, o sia meridionale per gli seguenti motivi.

Prima, perchè nel c. g. v. g. occorrono i nomi stessi chimach, kesil, aisch, e non v'è mazuroth, ma in fua vece חררי חמן, che i Settanta traduffero דמμοια νοτου, e la Volgata, interiora austri, penetralia austri, e par, che questa sia una perifrasi del mazuroth. In secondo luogo nel c. 37. v. 9. occorre di bel nuovo questa voce, e s' interpetra nella Volgata Arcturus: Ab interioribus egredietur tempestas, & ab Arcturo frigus. Or egli sostiene, che il freddo, e le tempeste nella Giudea eran tutte cagionate da? venti Australi; e perciò il mazuroth non dee tradursi Arcturus, ma è un finonimo della voce interiora, siccome frigus di tempestas, cioè tempestas egredietur ab interioribus meridiei, & frigus egredietur a plaga meridionali. Ciò posto, egli dà una nuova, e vaga interpetrazione al luogo di Giobbe: Nunquid producis mazuroth in tempore suo, aut aisch quiescere facis cum filiabus suis? Puoi tu forse far comparire le stelle del polo antartico, o per contrario far, che tramonti Arturo colle altre stelle del polo artico?

Questa spiegazione, comechè contiene un sentimento vago, ed ameno, dimostreremo chiaramente esser salsa, dopochè avremo esaminato il passo del l. IV. de' Re c. 33. v. 5. ove occorre la stessa voce: Qui adelebant incensum Baal: Schemesch, seu Baal: Soli, Luna, Mazuroth, atque omni militia cali. Egli è certo per consessione dello stesso P. Calmet, che questa voce debbe interpetrarsi ugualmente in tutti i luoghi, ove s'incontra, non recando alcuna dissernaza lo scambiamento del lamed, e del resch, leggendosi alcune volte mazuroth, ed altre mazuloth. E

perciò, s'è vero com' egli sostiene a tutto ssorzo, che sotto nome di mazuroth in Giobbe s' intendano le stelle incognite del polo antartico, mi dica di grazia, che vuol qui dinotarci il sacro Storico, con riserirci, che s' adoravano il Sole, la Luna, e le

Stelle ignote del polo meridionale?

Fra tutte le superstizioni degli antichi popoli io non ritruovo ancora efferci stato mai questo culto: anzi è sì lontano, che mai si avesse potuto pensare a tal cosa, che non solo i poeti tutti; ma buoni filosofi ancora tra gli antichi credettero, che nel polo antartico non ci fossero affatto stelle. Ma che dico fol tra gli antichi? Giuseppe Moleto, che ferivea nel fecolo XVI. fulla geografia di Tolomeo nel cap. 3. de' suoi discorsi stampati nel Tolomeo del Ruscelli non ebbe riparo di scrivere queste parole: Nel polo antartico, per quanto le nuove navigazioni c'insegnano, non v'è stella alcuna: perciocche quando stella alcuna vi fosse, senza molta satica, con qualsivoglia istrumento, che dimostrasse l'altezza delle stelle, avremmo l'elevazione sua sopra l'orizzonte. Così si scrivea nel secolo XVI. da alcuni con tutto l'ajuto delle nuove navigazioni : e poi il P. Calmet ci vorrebbe persuadere, ch'a tempi non folo di Giosia, ma fin dall'autore del libro di Giobbe si sapea, che nel polo antartico ci erano stelle, ed in maniera che il popolo avesse eretti tempi in onore di queste stelle, che poi Giosia fu costretto di distruggere, come dicesi nel libro de' Re?

VIII. Nè giova l'altro passo di Giobhe nel c. 9. v. 9. poichè nell' Ebraico originale non ci è la voce mazuroth, ma solamente dicesi: Qui facit Archurum, & Oriona, & Hyadas, & inte-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 193 riora Austri, o sia penetralia Austri, ταμοια νοτου. Nè mai può effer vero, che tal frase importi lo stesso, che mazuloth, nè questo passo giova all'opinione del P. Calmet, a cui anzi è tutto contrario, se vogliamo ben intendere il sentimento di Giobbe. Parla egli degli arcani incomprensibili della divina volontà, de' quali l'uomo non può render ragione, e dopo lungo discorso aggiunge, ch' egli adornò di stelle il polo artico, e tutto il nostro cielo, e lasciò tenebroso l'antartico, e la parte meridionale. Ed è noto, che il libro di Giobbe più che ogni altro è pieno di frasi adatte alle opinioni popolari che allora erano in voga. E chi non voleffe credere, che il facro Scrittore, o chi s'introduce a parlare, avesse avuta tal opinione, ben potrebbe intendersi in giusto senso rispetto alla nostra veduta; se bene non sosse così in verità rispetto al cielo: cioè, che Dio ci fa vedere il polo artico adorno di luminosissime stelle, e c' impedisce poi di vedere quelle del polo antartico, che perciò ben si direbbe oscuro rispetto a noi, e la frase Ebrea, e la traduzione della Volgata, e de' Settanta ci perfuadono lo stesso. Ed è certissimo, che allora si credea, che nel polo meridionale non vi fossero stelle, e tutti i poeti antichi parlano colle medesime frasi; afficurandoci, come Giobbe, che la diversità de' due poli consiste in esser l'uno adorno di astri, e l'altro oscuro, e senza luce. Virgilio Georg. 1. I. v. 242.

Hic vertex nobis semper sublimis: at illum
Sub pedibus styx atra videt, manesque prosundis
Maximus hic stexu sinuoso elabitur anguis
Circum, perque duas in morem stuminis Arctos,
Arctos Oceani metuentes aquore tingi:
Tom.I.

N Illic,

Illic, ut perbibent, aut intempesta silet nox Semper. O obtenta densantur nocte tenebræ. Oc.

IX. Molto meno può fostenessi la sua interpetrazione del v. 9. c. 37. Ab interioribus egredietur tempestas, & ab Arcturo frigus; ch' egli pensa, essere lo stesso, de a plaga meridionali. Poichè nel testo Ebreo non ci è neppure la voce mazuroth, seu a plaga meridionali. Poichè nel testo Ebreo non ci è neppure la voce mazuroth, o mazuloth, ma solo masuroth, che non è già lo stesso, com' egli pensa, nè può esser nome proprio di stella, sicchè possa tradursi o Arturo, come da S. Girolamo, o le stella del polo antartico, come dal Calmet. Egli non vuol dir altro, che dispergentes, ed i più accurati critici, ed i Rabbini Levi, e David presso il Vatablo ci attestano, che sia un epiteto de' venti Aquilonari, sicchè voglia dinotare, frigus oritur a ventis dispergentibus.

In vano egli si sforza a sostenere, che le tempeste nella Giudea eran mosse da' venti Australi , e non da' Settentrionali. Tutti i luoghi, che adduce della Bibbia altro non possono provare, che l' Austro sia piovoso nella Giudea; ma non che sia freddo. Gli è contrario apertamente il verso 17. di questo stesso capitolo: Nonne vestimenta tua calida funt, cum perflata fuerit terra Austro? Nel qual pasfo egli dimenticatosi, di quanto ci avea insegnato, scriffe : Constat in Idumaa, & Judaa ventos Jeptentrionales esse frigidos, & siccos, calidos meridionales. Gli osta il verso 23. del c. 25. de' Proverbj: Ventus Aquilo dissipat pluvias; il qual luogo benchè da' Settanta vecchi sia stato tradotto in senso tutto contrario, ed alcuni de' moderni tentano di sostenere tal versione; con tutto ciò i più savi difendono l'interpetrazione della Volgata, essendo che S. GirolaDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 195 mo col suo lungo trattenimento nella Palestina ben sapea, quali venti eran secchi, e freddi, e quali caldi, e piovosi. E tutti coloro, che si son voluti dipartire dalla Volgata, non han potuto ritrovare ancora una ragione, che possa aver luogo, o un' autorità a lor savore; anzi si sono contraddetti in vari passi, come ha satto lo stesso Calmet, che in Giobbe sostiene un' opinione contraria a quella, che

difende ne' Proverbi.

Inoltre non possono affatto, come stranamente ha detto il Calmet, aversi per sinonimi frigus, & tempestas, quando Giobbe apertamente parla di due cose contrarie: Ab interioribus (idest a ventis Australibus) egredietur tempestas, & a dispergentibus (idest ab Aquilonaribus) frigus. Giobbe stesso spiega più chiaramente questa sentenza nel versetto seguente: Flante Deo concrescit gelu, & rursus latissima sunduntur aqua. Ecco gli effetti contrari di due venti opposti in agghiacciare, e sciogliere il ghiaccio. Flante Deo concrescit gelu, ecco a dispergentibus frigus. Siegue poi, & rursus latissima funduntur aqua, ed ecco ab interioribus tempestas, cioe, pluvia a ventis sustralibus, come il veggono i ciechi.

Resta dunque la voce mazuroth nel solo verso 32. del c. 38. di Giobbe, e nel verso 5. del c. 23. del IV. libro de' Re: e si dee ritrovare un' interpetrazione, che s'adatti all' uno, ed all' altro passo. Poichè chi approverà la varietà di S. Girolamo, il quale in un luogo il traduce Lucisero, ed in un altro i segni del Zodiaco? Troppo son lontane tra loro queste significazioni, sicchè possano comprendersi sotto una voce, per quanto scarso mai sosse, o povero l'Ebraico idioma. E gli altri interpetri sono stati assai più incostanti, eccetto i Settanta vec-

N 2 chi,

chi, che ci han serbato l'original voce mazulot, per non tradurla sconciamente, come han satto i più

audaci.

Quanto a' fegni del Zodiaco, io confesso, che incontro qualche difficoltà a credere, che agli Ebrei fosse noto il Zodiaco in quell' età. I profani tempj, che il religioso Giosia distrusse in Gerusalemme, eretti in onore del Sole, della Luna, e de' Mazuroth, erano stati certamente fabbricati circa il tempo dell'idolatria di Salomone. Questa cominciò dal 3013. e può prolungarsi al più al 3029. quando egli si morì. All' incontro s'ha per certo, che il primo, che tra' Greci scoverse il Zodiaco su Anassimandro Milesio nell' Olimpiade cinquantesima ottava. Qualora il tempio in onore de' segni del Zodiaco si volesse eretto anche nell' ultimo anno della vita di Salomone nel 3029, pure si avrebbe a confiderare, che l'epoca dell'Olimpiadi comincia nel 3228. ed il Zodiaco si seppe in Grecia nell' Olimpiade cinquantesima ottava. Ed intanto la distruzione de' tempj per ordine di Giosia, quando si volesse situare il più tardi, non può passare il 3390. molto tempo prima di Anassimandro.

Io ben so, che i Caldei scoversero molti secoli avanti quelle cose, delle quali poi i Greci si gloriarono d'essere stati inventori; e perciò prima assai de' Greci poterono gli Ebrei saperle da' sonti stessi. Con tutto ciò, è certo, che agli Ebrei queste notizie giungevano troppo tardi, come quei, che non coltivavano altre scienze, che la musica, e la poessia, ed erano anzi nemici dell' astronomia riguarda-

ta da loro tutta come superstiziosa.

Nè si sa in che tempo cominciasse la notizia del Zodiaco presso gli orientali; essendo certo, che tutDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 197
ta l'antichità non conosceva altro, che l' Equinoziale, come a disteso si è da noi discorso più sopra. E la cognizione del Zodiaco, che avevano i
Caldei, era molto scarsa, ed impersetta, nè mai ci
furono presso loro i segni, che introdussero i Greci,

come può vedersi nel Petavio variar. dissert. l.II. c. 1.

Comunque sia, se nel libro de' Re si potesse softenere una tale interpetrazione, che diremo nel libro di Giob, il cui autore, comechè incerto, vien creduto comunemente sì antico, che alcuni lo attribuiscono allo stesso Mosè? E qualora si volesse, ch' era noto il Zodiaco in que' tempi, anch' è certo, che non era ancor sì samoso, che s' avesse potuto cominciare a render culto a' suoi segni; tanto maggiormente, che neppure ne' secoli posteriori ci è memoria di essersi adorati i segni del Zodiaco, o essersi loro tempi, nè dagli orientali, nè da' Greci, nè d'altra nazione.

Ciò posto dobbiamo sotto al nome di mazuroth intendere altre stelle: ma la difficoltà si è, che suori dell' Orsa, del Boote, dell' Orione, delle Plejadi, e delle Iadi non ci erano in quel tempo altre costellazioni, che avessero nome, come si pruova coll' autorità di Omero, che in tutti i suoi libri non sa menzione di altre. E nello scudo di Achille descrivendo il globo celeste scolpito da Volcano non parla, che di esse sole scon passare dall'Orsa all'Orione per motivo, che le altre di mezzo non eran note, e non aveano nome a' suoi giorni, di che a lungo si è di sopra parlato. Qual altra cosa dunque può dinotare la voce mazuroth nel sistema celeste, che sosse celebre, anche in quell' età, in cui siorirono quei sacri scrittori?

y XI.

XI. Non altro a parer mio, che i pianeti. Questi e furono offervati prima d'ogni altra cosa, ed eran noti presso tutte le più antiche nazioni, ed il loro culto su celebre al mondo quasi dal principio dell'idolatria. Ecco come a proposito si può intendere il passo del c. 23. del l. IV. de' Re: Qui adolebant incensum Soli, Lunæ, Planetis, atque omni militiæ cæli. Nè dee muovere alcuna difficoltà il dirsi, Soli, Lunæ, Planetis, quasi Pianeti non sossero il Sole, e la Luna; essendo questa espressione similissima a quella del nuovo Testamento: Dicite discipulis ejus, & Petro, specificandosi questo, come capo de' dodici, e quelli, come principi de' Pianeti. Un ugual passo occorre in Omero nella descrizione dello scudo di Achille Iliad.XVIII.v.483.

Εν μεν γαιαν επυξ', εν δ' ουρανον, εν δε θα-

λασσαν,

Ηελιοντ' ακαμαντα, Σελήννηντε πληθεσαν. Εν δε τα Τειρεά πεντε τα τ' ουραν. ες εφανωσται.

Ivi scolpì la terra, il cielo, il mare, E il mai non stanco Sole, e il pieno globo Della candida Luna, ed ivi i cinque : Pianeti, onde d'intorno è ornato il cielo.

Così l'erudito Martorelli corregge felicemente questi versi p. 772. de Theca calamaria, leggendosi prima Τειρεα παντα tutte le stelle, ed era cosa impropria, che Volcano avesse scolpite tutte le stelle nello scudo, come troppo prudentemente rissette. Egli dunque cambia senza stento il παντα, omnia in πεντε, quinque, e conchiude, che il sentimento del poeta si è, che Volcano scolpì il Sole, e la Luna, e gli altri cinque Pianeti: ed osserva, che la voce sidus deriva certamente dal Greco τειρω, di cui si vale

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 199 vale Omero, che dinota nel suo primo significato un Pianeta con altre pellegrine, e nuove notizie, che dottamente c' insegna.

In conferma di ciò io ci aggiungo il principio dell'elegia fulla Chioma di Berenice, ove offervali

la stessa espressione:

Omnia qui magni dispexit lumina mundi,
Qui stellarum ortus comperit, atque obitus:
Flammeus ut rapidi Solis nitor obscuretur,
Ut cedant certis sidera temporibus:
Ut Triviam surtim sub Latmia saxa relegans

Dulcis amor gyro devocet aërio.

Sarebbe ridicolo il pensare, che lumina, stella, sidera sieno qui sinonimi denotanti una stessa cosa: poichè per sidera intende Catullo i soli pianeti, e per stella tutte le costellazioni, e stelle sisse, e lumina poi nel primo verso è un termine generale, che comprende ogni cosa. Dicesi dunque, che Conone sapea tutti i lumi del cielo, cioè le stelle sisse, comperit, atque obitus: il corso de Pianeti compreso nell'altro, Ut cadant certis sidera temporibus; e sia questi specifica solamente il Sole, e la Luna, Flammeus ut Solis nitor, Oc., ut Triviam, Oc. come se dicesse: Sapeva il corso del Sole, e della Luna, e degli altri cinque Pianeti.

Oltrechè giustamente io penso, che Omero, Callimaco, e l'autor del libro de' Re sacessero a parte menzione del Sole, e della Luna, perchè non aveano, che sar co' Pianeti, i quali presso gli antichi astronomi non numeravansi più di cinque, e lungo tempo dopo si comprese sotto il nome de' Pianeti il Sole, e la Luna: ciò che ammiro non aver considerato tanti valenti uomini prima di noi, quan-

N 4 tunq

tunque avessero scritti tanti libri intorno a' Pianeti. Mi muove a pensar così l' autorità d' Igino, che nella prefazione del fuo poetico Astronomico proponendo ciò; che farebbe per trattare dice, che vuol esaminare la questione : Quantum intervallum habent quinque stella, & utrum quinque, an septem sint, & utrum quinque errent, an omnes, & quinque quomodo currant? Dal vedersi, che a tempo d' Igino si questionava, se i Pianeti eran cinque, o sette, può dedursi, che l'opinione de' sette Pianeti non era una di quelle ricevute universalmente fin da' tempi più antichi. Ed in fatti in fine del libro trattando de' Pianeti dice: Nonnulli septem stellas erraticas finxerunt adjungentes Solem, & Lunam, quod cum quinque stellis feruntur. Quindi Arato, come avverte Achille Tazio nella Isagoge a' suoi fenomeni c. 18. se bene si era protestato, che non voleva affatto parlare de' Pianeti nella sua ssera, con tutto ciò tratta in fine del Sole, e della Luna, perchè questi non eran Pianeti secondo Arato.

E si noti la maniera, con cui s'esprime il Tazio; Ο΄ δε Αρατ σερι των πεντε λεγειν παρατησαμενως, μετα την των φανομενων δείξειν περι Ηλιε, και Σελενης λεγει Aratus porro, cum de quinque scribere renuisset, postquam de apparentibus carmen absolvit, agit de Sole, σ Luna. Ed in fatti in un libro a parte, come lo stesso Tazio ci asserma c.15. trattò poi de' Pianeti, senza che parlasse del Sole, e della Luna. Queste cose non ci sanno punto dubitare della vera interpetrazione del luogo della Bibbia: Qui adolebant incensum Soli, Lunæ, Mazuloth (idest Planetis) atque omni militiæ cæli. Il passo è del tutto simile al principio dell' Elegia di Callimaco riserito: Flammeus Solis nitor, ecco Soli: ut

#### DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 201

Triviam devocet dulcis amor, ecco Lunæ: ut cedant fidera, ecco Planetis: omnia magni lumina mundi, ecco omni militiæ cæli. Non si ritroverà forse inter-

petrazione più semplice, e naturale.

XII. Resta questa voce Mazuroth solamente nel verso 32. del c. 38. di Giobbe, ch'è il principal luogo, che s'è impreso a spiegare; e dovendosi ritenere la stessa significazione di Pianeti sotto un tal nome, non è così facile ripescare il vero sentimento dello scrittore: Nunquid producis Mazuroth in tenspore suo, aut Aisch quiescere facis cum filiabus suis? Ma ove si voglia attentamente considerare tutto ciò. di che s'è discorso in questo capitolo, non può adattarsi altra spiegazione più propria, e più adequata di questa, cioè che Mazuroth sieno i Pianeti; e siam certi, che in proporla sembrerà così semplice, e naturale, che ognuno giurerebbe di averla saputo anche pensare nella stessa maniera. Per questo motivo noi, benchè avessimo da principio mosso il dubbio su questi versi, a bella posta, per tener sospesi i lettori, l'abbiam poi riserbato nel fine del capitolo, e della differtazione.

Primieramente confessiamo col P. Calmet, che le parole Aisch cum filiabus suis secondo il genio dell' Ebraica favella voglian dire l'Orsa colle altre stelle vicine, che le sono intorno: ma la voce prins, siccome è ben tradotta quiescere facis, così si dee altrimenti intendere di quel ch'egli ha pensato. Si sa bene, che il quiescere vuol dinotare il dessiste da un'azione, che si fa; e conseguentemente le stelle quiescant, quando più non risplendono in cielo, e tramontano, e si nascondono. Ma quando però si tratta di cose, che non si muovono, e non fanno, per dir così, alcun'azione, non ha da cercarsi, che

desistano, e cessino, per dirsi, che quiescunt, essendo naturalmente nello stato di quiete. Le stelle fisse tutte possono ben dirsi, che non si muovono, e quiescunt ( che che sia dell'insensibil moto, che fanno, che non è offervabile da' nostri occhi ) non altrimenti, che chiamano fisse, cioè che non camminano, come i Pianeti. Il quiescere, lo star cheto, lo star in silenzio, non vuol dire sempre risplendere, parlandosi di astri, come dice il Calmer, ma vuol dire non muoversi. Così è noto, che Giosuè disse al Sole, non movearis, cioè sile, com' è nell'Ebreo; e Sol file non vuol dire già tramonta, e non risplendi, ma tutto l'opposto, non muoverti dal luogo, ove sei, e siegui a risplendere. La stessa frase occorre nell' Esodo XV. 16. Fiant immobiles, quasi lapis, avendo l' Ebreo, sileant, quasi lapis: onde tanto è dire fiant immobiles, quanto fileant. Ciò che conferma, che stella silent, stella quiescunt non vuol dinotare, che le stelle non risplendono, ma che stanno immobili, e non camminano.

Ora fra le stelle fisse nomino le più celebri, qual era l'Orsa colle altre costellazioni vicine al polo, tanto maggiormente, che queste poteano ben dirsi, che quiescunt, non solamente come le altre stelle sisse, ma ancora perchè non tramontano mai, e sempre sono sull'orizzonte, come abbiam di sopra veduto. E siccome Sol sile vuol dire, Sole non tramontare; così l'Orsa, che silet, o quiescit, vuol dire, che non tramonta, che sta quieta, che non si

muove dal nostro orizzonte.

Ecco dunque il vero sentimento del luogo di Giobbe: Nunquid producis Planetas in tempore suo? aut Ursam semper eodem loco quiescere sacis, cioè secondo la stase Omerica auto sepen, ibidem semper verti

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 203 verti facis? L'interpetrazione del P. Calmet è contraria all'argomento, che si tratta in quel capitolo. Ivi Dio domanda a Giobbe, s'ei fapeva, e si fidava di fare ciò, ch'egli avea fatto, di far piovere, tonare, gelare, ornare il cielo di stelle, ec. Fra le altre cose gli dice: Nunquid producis Mazuroth in tempore suo, & Aisch quiescere facis? Il Calmet pensa, che voglia dire: Sei tu, che fai, che sorgano, e compariscano le stelle del polo antartico, e che tramontino quelle del polo artico? Ma questa era un' ardita domanda, la quale, siccome non potea far Giobbe, così non potea fare lo stesso Dio, senza guastare il bell'ordine stabilito dalla sua eterna sapienza, e non corrisponde colle altre cose naturali del piovere, del tonare, e simili.

Per contrario, quanto è vaga, e semplice la sentenza secondo la nostra interpetrazione! Forse sei tu, o Giobbe, che sai camminare ciascun Pianeta secondo il suo tempo, e sai star immobile l'Orsa coll'altre stelle nel polo? Si noti quell' in tempore suo, che non può attribuirsi ad altro, che a' Pianeti. Ecco la stessa frase nel luogo addotto dell'elegia della Chioma

di Berenice:

Ut cedant certis sidera temporibus.

Producis Planetas in tempore suo: far uscire i Pianeti ognuno a suo tempo, è lo stesso che far, che i Pianeti cedant certis temporibus, come abbiam veduto di sopra. Non è facile il ritrovare una interpetrazione più amena, più soda, più verisimile di questa, che noi i primi abbiamo proposta, e che non han pensata coloro, che si credono di poter interpetrare gli antichi scrittori colla sola cognizione de' sistemi delle scienze, che sono in voga in questo secolo, in cui viviamo.

#### CAPITOLO IX.

Della musica antica. Quanto sia necessaria, per ben intendere le poesse antiche, e per ben tradurle. Notizie intorno a' progressi della musica presso gli Ebrei, ed i Greci. Stabilimenti di Davide per la musica sacra. Moltitudine di professori a' tempi di Davide, e di Salomone. Catalogo de' più celebri maestri di quella età, e delle classi, o cori, che presiedevano. Titoli de' Salmi se sieno di canonica autorità. Perchè tanto oscuri nella Volgata, e ne' Settanta. Si spiegano le frasi, che occorrono in esse titoli . Cofa fia il שענים shoshanim nel titolo del Salmo 44. Contrasto fra critici, se la musica antica sosse migliore della nostra? S' esamina il sistema del Kirchero, del Perrault, del Calmet, ec. intorno alla musica antica. Si dimostra esser un' impostura, quante ci è stato insegnato da' critici su tal argomento. Si propone un nuovo sistema sulla musica antica. Riflessioni sul tempo della musica, e sulle vocali lunghe, brevi, e brevissime degli Ebrei. Alleluja, nota di tempo nella musica. השמינים. haseminit nel titolo del Salmo 6. cosa importi? Si confuta l'opinione del Calmet. Si spiega il pro o-Etava nella Volgata. Riflessioni sul tuono musico, e sull' armonia dell' unione di varie voci. Si spiega un luogo di Seneca non inteso da' critici. Difetti attribuiti alla nostra musica dal Calmet, e dal Muratori, o non son tali, o son comuni all' antica. L'uso delle gorghe s' è antico nel canto. Si appruova il sentimento del Facciolati. Dell' uso della musica

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 205 musica ne' morbi, e specialmente in quello della Tarantola. Ragioni del Mead verisimili. Musica de teatri è simile a quella de' teatri Greci, e Romani. Esempi di voci Ebraiche non adattabili alla musica . Varie lezioni ne' Salmi, e nelle poesse Greche, e Latine cagionate dalla musica. Tavola degli strumenti mufici degli Ebrei. Cofa fia ונינורם il neghinoth , רנחילור annechiloth , שניון il figaion , ed הגיוך il higaion? Si spiegano molti titoli de' Salmi in nuove maniere. Cosa importi ים il selah nel testo Ebreo, ed il diapsalma ne' Settanta, e nelle antiche versioni? Opinione degli antichi, e de' moderni quanto varie! Se ne propone una nuova. S' esamina il titolo del cantico di Davide fasto in morte di Saulle. Opinione di Grozio importuna. Pensiero nuovo di Cornelio a Lapide senza ragione. Sfuggita del Calmet, per non saper determinare la contesa: si propone una nuova spiega, e coll' ajuto delle notizie della musica si scioglie il nodo intricato.

I. Non meno, che delle altre arti, e scienze è necessaria la cognizione della musica, per intendere gli antichi poetici componimenti. La musica, e la poesia erano indivisibili ne' primi tempi: nè ci era sorte di verso, che non s'adattava bene alla musica, consistendo anzi in questo la disferenza del verso, e della prosa, come ci attesta Plutarco de musica. La nostra poesia Italiana è mancante per tal disetto. Tranne quello stile, che s'usa oggidì nel teatro, le altre sorti di poesia non sono adattabili alla musica. Un sonetto, una canzone, una tirata di ottave, un capitolo di terzetti non possono cantarsi in regolata maniera. O debba per

tal motivo dirsi difettuosa la musica, che si riduce ad un sol genere di componimenti, o difettuose tutte le altre poesse, che non si adattano alla musica, io non so deciderlo in questo punto. Penso nondimeno, che in quei secoli, che s'introdussero la prima volta i sonetti, le canzoni, ec. si cantavano comodamente, e ci era un gusto di musica corrispondente alla poesia, come almeno possiamo certamente affermare delle ballate, che cantavansi, e ballavansi fenza dubbio; benchè non potesse ciò farsi al prefente con gusto nella musica Italiana. Altrimenti ne feguirebbe, che il mondo, dopo la perdita della Latina poesia, sia restato per molti secoli senza musica, finche s' introdussero le nostre ariette; ciò che farebbe, dirò così, quasi un assurdo, non essendoci stata mai nazione alcuna, che non avesse avuta la sua musica, o buona, o mala per ogni tempo.

Al presente sembrano a me troppo ridicoli coloro, che ne' componimenti, ove la musica è necessaria, come ne' teatri, cercano di comporre in versit, ed in istile non adattabile alla musica, citandoci gli esempi de' Greci, e de' Latini, quasi noi avessimo la loro musica, e quasi l'imitazione di quei grandi uomini dovesse consistere nel misurare i versi col compasso, per rendergli uguali, o in altre consimili seccature, nelle quali impiegano tutto lo studio gl'ingegni infelici. Finchè dunque non s' introdurrà un altro gusto di musica, è necessario comporre in quella maniera, che può adattarsi alla musica, che noi abbiamo; la quale, qualora sosse eziandio disettuosa, è meglio sempre averla così, che assattato non averla.

Potrebbe dubitarsi, se i Latini avessero qualche poesia non adattabile alla musica, e se l'elegantissi-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 207 me satire di Orazio potessero in verità mai cantarsi? Ma ci sarebbe un altro dubbio, se i Latini, ed Orazio stesso mettessero nel numero delle poesie tal forte di componimenti bastevoli ad insegnare, e non a dilettare, tranne quel diletto, che desta in noi lo scoprimento del vero, ed una savia massima ben esposta, ch'è diletto, dirò così, intrinseco del componimento, e non proviene già da' versi, sicchè si formi la musica armonia.

II. Quanto agli Ebrei, de' quali specialmente trattiamo, la lor poesía non si dividea dalla musica; e dell' una, e dell'altra ci sono degli antichismi esempj. Jubal nel Genesi 4. 21. ci si propone qual pater canentium cithara, O' organo: e chi sa la proprietà delle frasi delle lingue orientali, ben conosce, che ciò non dinota, che ne sia stato Jubal l'inventore, ma che fosse egli un eccellente sonatore, e maestro di tali strumenti. Qualora s' interpetrasse ancora nel primo senso, non sarebbe picciola l'antichità della musica riferendosi a Jubal: e quasi in quei tempi stessi Lamecco padre di Jubal ci dà un esempio di poesia nelle parole dette alle sue mogli nel Genesi c.4. 23. e da noi spiegate di sopra c. 5. n. 7.

Da Jubal in poi seguì a persezionarsi la musica presso gli Ebrei per lo corso in circa di due mila anni, finchè Davide gran Profeta, eccellente poeta, e peritissimo di musica la ridusse all'ultima perfezione, ed introdusse quella incredibile moltitudine di professori, de' quali parleremo in appresso, facendola servire all'uso delle sacre funzioni, alle quali giustamente pensò, che la musica sarebbe giovata ad accrescere il decoro, ed a conciliare una venerazione dovuta alla loro misteriosissima liturgia. Ed il

giu-

giudizio di Davide inspirato in ciò dallo stesso Dio, che ordinò la musica, è da stimarsi più sano di quello di qualche inselice moderno scrittore, che per piccioli abusi di essa la vorrebbe sbandita da sacri tempi: quasi non vi sossero stati sempre gli abusi non solo nella musica, ma nelle cose più sante.

Or la nostra musica cominciò dal monaco Guido, e per lo spazio di pochi secoli è giunta a quella persezione, in cui ora si vede. Che dovrà pensarsi della musica Ebrea, che sempre continuò in quella nazione quasi dal principio del mondo? Quindi non è da maravigliarsi, se una grave sonata fatta da eccellente maestro rimetteva in calma gli animi agitati de' Proseti, e gli rendeva atti a ricevere le divine impressioni dello Spirito Santo: e una soave cantata unita ad un dolce toccar di corde del peritissimo Davide placava lo sdegno del furibondo Saulle.

La musica è capace di produrre in noi sì considerabili effetti: dolcemente s'intromette nell'animo, nel sangue, negli spiriti, e con una soave agitazione ammollisce, e dissipa gli umori maligni, e l'atra bile, per la quale (siccome per la frenesia, e per morbi consimili) non si stimava esserci più salutevole rimedio della musica da' medici antichi. I Greci ci somministrano infiniti esempj di morbi curati coll'uso della musica, ed il dubitarne è solo di chi non ha cognizione della buona filososia.

Giunse in verità presso i Greci, non meno che presso gli Ebrei, la musica a gran persezione, e fin dall'età degli eroi Omerici, i quali eran tutti peritissimi di musica, sino agli ultimi tempi sempre su la musica tenuta in grandissimo onore, e credevasi quella repubblica meglio regolata, come ci at-

testa

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 209 testa Plutarco, in cui si avesse gran cura della mufica più che d'ogni altro. Amantissimi n' erano i lor filosofi, amantissimi i magistrati, ed era vergogna de' più prodi, e valorosi capitani il non saperne, come in fatti si narra di Temistocle, che non avendo saputo sonar la lira in una occasione, su tenuto per uomo rozzo, habitus est indoctior, come dice Cicerone Tuscul.II. credendosi esser villanamente educato; giacchè l'educazione de' nobili fanciulli era commessa a' musici, ed a' poeti, i quali soli fon capaci d'infinuar dolcemente ne' fanciulli le buone massime, e render la virtù amabile, e non severa. In somma un uomo sciocco, un ignorante, un uomo di mal gusto si chiamava da loro auovoos, alienus a studio musices: quasi chi non sapesse di musica. fosse necessariamente un ignorante, e rozzo villano, e di pessimo gusto.

Non potea giudicarsi altrimenti presso gli Ebrei. Essi non avevano altra occupazione dopo lo studio delle loro leggi, che la musica, e la poessa. Chi non sapea di musica, e di poesia dava un certo segno di essere stato rozzamente allevato: e forse non v' era alcuno fra la gente culta, che non ne sapesse almeno quanto bastava a non chiamarsi ignorante. Crebbe questo gusto di musica a tempo di Davide, dal vedersi, che il Re voleva un numero sterminato di professori per l'uso delle sacre funzioni, e per suo trattenimento nella corte, ove, dopo gli affari interessanti della corona, si passava quasi tutto il tempo in musicali concerti. E si sa, che il vecchio Berzillai ricusò appunto di servire il Re in qualche buono impiego nella sua corte, per non aver a sentire continuamente i suoni, ed i canti, a' quali egli era infensibile per la sua avanzata età, e Tom.I.

mandò in cambio un suo figlio.

III. Quanto alla musica del Tabernacolo nel regno di Davide, e del Tempio fotto Salomone, noi possiamo soddisfare i lettori con qualche notizia sicura, e certa ricavata da' Paralipomeni, ove se ne parla diffusamente. Quattromila fra sonatori, e cantanti, e maestri erano in tutto coloro, che servivano al Tabernacolo, ed al Tempio, Paralip.I. c.23. v. 5. Fra quattromila ve n' erano ducento ottantotto maestri di cappella ( siami lecito di valermi di questo termine improprio per maggior chiarezza ) Numerus eorum , qui erudiebant canticum Domini cun-Eti doctores, cioè qui docebant alios canticum Domini, ( come ha più chiaramente l' Ebreo ) ducenti octoginta olto, Paralip. 7.25. Ventiquattro eran le clasfi, nelle quali eran divisi tutti i sonatori, e cantanti: ad ogni classe presedevano dodici maestri di cappella. Ogni classe usava i suoi strumenti particolari, e spesso gli stessi maestri di cappella eran professori di quegli strumenti, e componevano insieme. E siccome a di nostri i maestri di cappella suonan di cembalo, così allora indifferentemente chi fonava uno strumento, e chi un altro, e componevano quelle fonate, e cantate, che s'accompagnavano da quegli strumenti, che usavano le classi, delle quali erano essi presetti. Così i figliuoli d'Iditun, che si numerano tra' presetti, prophetabant in cithara ne' Paralip. 25. 3. cioè eran maestri di cappella, e fonatori di cetera.

Come le classi eran numerose, così non è da maravigliarsi, che presedevano dodici maestri, quando sotto questo titolo consideriamo, che non solo intendeasi chi componeva, ma chi insegnava agli altri di cantare, e sonare. Di questi dodici uno era

il ca-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 211

il capo, ed il vero maestro di cappella, che regolava la musica ne' di solenni, servendo gli altri piuttosto per dar lezione, e far la parte di primi sonatori, o cantanti. Eran dunque ventiquattro, ed i loro nomi ci si registrano nel cap. 25. de' Paralip. Quattro figliuoli di Asaf, sei figli d'Iditun, e quattordici figli di Eman. Chi dovea presedere alla prima classe, chi alla seconda, senz' aversi riguardo a' meriti, lo decise la sorte : e ciascuno poi scelse fra' suoi figli, e fratelli undeci altri compagni de' più abili, per presedere unitamente alle classi, dovendo esser dodici per classe i maestri. Apporremo qui una tavola delle classi, e de' maestri per curiosità de' lettori, e per maggior chiarezza, in vece di elasse, ci serviremo della voce core, più propria per la musica, chiamandosi cori presso noi le varie classi de' Conservatori di giovani addetti a tal mestiere.

I. Coro Gioseffo XIII. Coro Subaele
II. Coro Godelia XIV. Coro Matatia
III. Coro Zaccar XV. Coro Jerimot
IV. Coro Isari XVI. Coro Anania

V. Coro Natania XVII. Coro Jesbanassa VI. Coro Bocciau XVIII. Coro Anani

VII. Coro Ifreela XIX. Coeo Melloti

VIII. Coro Jesaja XX. Coro Eliata

IX. Coro Matania XXI. Coro Otir

X. Coro Semeja XXII. Coro Seddelti

XI. Coro Azzaraele XXIII. Coro Mazziot

XII. Coro Afabia XXIV. Coro Romemtierez.

Questi erano i più celebri maestri di cappella dell' età di Davide: pur ci erano i loro padri, che non presedevano a classe alcuna, ma aveano cura di tutte, e presedevano agli stessi ventiquattro presetti loro figli, e componevano, e regolavano la mu-

sica ne' di più solenni. I lor nomi erano Asaf. Eman, ed Iditun, de' quali fa la Bibbia continui elogi, e ci si rappresentano come gran maestri di musica, e gran poeti nello stesso tempo: ed in fatti i più savi interpetri gli riconoscono autori di molti Salmi. Dippiù costoro prophetabant ad manus Regis, che noi diremmo a tempi nostri, eran maestri della cappella Reale, e sonavano, componevano, e cantavano con Davide stesso, ch' era il primo maestro, e che spesso aveva il piacere di porre in mu-

fica i propri Salmi.

IV. Chiunque avesse il primo fatta la raccolta de' Salmi per uso d' introdurli ne' libri canonici, egli è certo, che gli ricavò da' libri originali del Tempio, cioè da' libri di musica, ov' erano più correttamente scritti, ed era sicura la lezione: poichè così s' eran cantati, ed intesi da Davide stesfo. Quindi copiando fedelmente i Salmi, trascrisse spesso molte parole, ch' eran poste in quei libri, per regolare la musica; ma non avean che fare co' Salmi. Tali sono i titoli, ne' quali si dice, da qual maestro di cappella eran messi in musica, e con qual accompagnamento di strumenti.

Nella nostra Volgata non appariscono ne' titoli tali notizie; ma solamente si legge in finem, pro torcularibus, pro susceptione matutina, pro occultis filii, pro iis, qui commutabuntur, e simili cose, che non intese, sono state cagione, che molti interpetri han dubitato della canonica autorità de'titoli de' Salmi, ciocchè a noi non lice dopo il Concilio di Trento, che approvando la Volgata, ebbe ancora come canonici i titoli contrastati: (\*) questi hanno impedito i

<sup>(\*)</sup> De' titoli certi, e degl' incerti si parla più distintamente nella differtazione degli autori de' Salmi.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 213 Padri antichi di non ben intendere i Salmi; comechè non contenevano alcuna chiara fentenza, cerca-

vano di ritrovar misteri, e sensi mistici nelle parole del Salmo, distruggendo spesso il senso letterale; la qual cosa ad evitare altri più arditi non han cu-

rato affatto de' titoli, come sospetti.

A nostri giorni non ci è più chi dubiti esser questi titoli appartenenti alla musica, e che i nomi Ebraici dinotano gli strumenti, che accompagnavano la cantata. Nel titolo del Salmo 87. la Volgata stessa ci ha ritenuto il nome dello strumento com'è nell'Ebreo, pro maelet, e nel Salmo 38. ci addita, che il Salmo è di Davide, ma la musica è d' Iditun, e ritrovandosi le stesse frasi in tutti gli altri titoli, bisogna seguire il medesimo cammino insegnatoci dalla stessa Volgata. Negli altri titoli la ragione, per cui non si leggono nella Volgata, siccome neppure ne' Settanta, e nelle altre antiche versioni, si è, che i religiosi interpetri vollero tradurre i nomi propri di uomini, o di strumenti, o di ufici nella lingua Greca, e Latina: la qual cosa quanto renda oscure le traduzioni abbastanza si è provato di fopra nel c. 4. n. 7.

Questo costume s' osserva continuamente nella Volgata. Nel Genesi c.26. in vece de' nomi propri de' pozzi esec, rechebot, ec. si legge, che quei pozzi si chiamarono inimicizia, calunnia, larghezza, ec. Le sigliuole di Giobbe si chiamano Dies, Cassa, Cornu stibii. La siglia di Osea c. 1. vers. 6. e 9. si chiama Absquemisericordia, ed il siglio Non-populusmeus, perchè questo è il significato de' nomi propri Lorachuma, e Leammi. In Michea c. 1. i nomi di città Asra, Sapir, Marot, e Achisib si traducono Pulvis, Pulchra, Amaritudines, Mendacium. Inva-

O<sub>3</sub> no

no si tenterebbe nell' antica geografia di ritrovare queste città, cioè la Polvere, la Bella, le Amarezze, la Menzogna. Ne' Proverbj c. 30. v. I. Verba congregantis filii vomentis, ch' è traduzione del significato de' nomi propri Agur, e Jache. I Greci nel riferire le storie degli orientali cambiavano i nomi, e gli esprimevano colla significazione de'nomi Greci, come può vedersi in Erodoto, in Sanconiatone, e Filone Biblio, ed in altri: e gli Ebrei parlando delle nazioni straniere non usavano i loro nomi, ma gli traduceano nella stessa maniera, e si sa, che invano si cercherà nelle storie profane un Alluero, non effendosi mai così chiamato alcun Re; ma è traduzione del nome Artaserse, o Dario, come altri vogliono, ciocchè reca gran confusione alla storia antica de' Medi, Persiani, Egizi, e d'altre nazioni dell'oriente.

Questa è la cagione di non ben intendersi i nomi degli strumenti. Noi, per esempio, abbiamo la viola, ed è questo uno strumento musico di quattro corde, che si suona coll'arco, e serve per lo basso. Egli è certo, che non ha che sare colla viola amenissimo siore, nè potè mai da essa trarre il suo nome. Certo è però, che viola significa siore, e la pianta così chiamata. Chi traducesse un componimento Italiano in altro linguaggio, occorrendo di parlarsi del suono della viola, osserverebbe nel vocabolario Italiano quella voce, e vedendo, ch' è il siore già detto, troverebbe nella sua lingua la voce, con cui s'esprime quel siore, ed eccone satta la traduzione. Ma come poi sarebbe possibile intenderne il vero senso?

Non altrimenti nel titolo del Salmo 44. la voce ששנים shoshanim si traduce da S. Girolamo

e da

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 215 e da Aquila pro liliis, ed è certo, che il vocabolo Ebraico ammette questa interpetrazione. Ma egli nome proprio di strumento musico chiamato sho. shanim, e non dovea tradursi. Gli Ebrei potevan chiamare giglio uno strumento di musica, siccome mi ne chiamiamo un altro viola. Non è dunque, che sieno false tali traduzioni; ma è falsa la interpetrazione, che poi si dà alle traduzioni, credendofi che nel Salmo si parli de' gigli, ove sotto queste nome s'intende uno strumento così chiamato. Noi esamineremo in appresso molti titoli de' Salmi, ove parleremo de' vari strumenti musici degli Ebrei. Per ora offerviamo, che oltre alla traduzione delle significazioni de' nomi di strumenti, spesso la Volgata interpetra la fignificazione de' nomi di ufici dò che rende ancora oscurissimi i titoli de' Salmi.

La voce למנצח Lamnazeab, che si legge sul principio quasi di tutti i titoli de' Salmi, vuol dire præfecto musices, al maestro di cappella. Il Calmet scrive un' intera dissertazione su questa voce, e non può dubitarsi di tal significazione. I Settanta colla Volgata traducono in finem, S. Girolamo, vi-Eteri. Teodozione, in victoriam, Aquila, victoriam danti, Simmaco, emivinio, o sia carmen victoria, ciò ch' è importuno, leggendost nel titolo anche de' Salmi più mesti, e lugubri. Tutte queste sono significazioni della voce mnazeah, o piuttosto gramaticali etimologie; ma non ci spiegano la cosa, che veramente dinota. Non niego, che possa significar vincitore; ma cosa è mai questo vincitore? Basta a me, che sia il prefetto, o maestro di cappella, poco curando, che siesi così chiamato, perchè vincea tutti nella perizia del comporre, o per altra cagione. E spesso de' nomi di ufici non può rendersi ra-

gione alcuna, come ognuno può offervare anche a'

tempi nostri.

Lo stesso si vede negli ufici della milizia. Fra gli altri officiali v' erano i Shalishim שלשים. Ne' Paralipomeni c. 12. si dice, che Samaja erat fortissimus inter triginta : questo è un elogio, che nor ben si capisce. Nell' Ebreo dicesi, ch' era il pii forte fra i Shalishim, ma la Volgata volle tradure la fignificazione gramaticale della voce, poco curasdo dell'oscurità. Abbiamo dunque ne' titoli de'Sami ordinariamente mnazeab, o sia il maestro di cappella, e gli strumenti, che accompagnavano la cantata. Già s'è detto di sopra, che i maestri di allera sonavano vari strumenti, e che ognuno componer le cantate d'accompagnarsi da quegli strumenti, che sonava la sua classe, o coro. Quindi ritroveremo ne' titoli, Prafecto neghinoth Psalmus David, e vuo. dire: Salmo di Davide posto in musica dal maestro de' neghinoth, cioè da quel maestro di cappella, che presiede alla classe, che sa uso de' negbinoth, ch' è lo stesso, che, Salmo di Davide co' neghinoth, posto in musica da Godolia maestro di cappella della seconda classe, o sia del secondo coro; come diciamo noi: Aria con violini, trombe, ed oboe del Jommelli. E. perchè Davide siccome componeva i nobilissimi Salmi, così avea spesso il piacere di mettergl' in mufica, quindi è, che spesso si legge ne' titoli de' Salmi, In finem ipsi David, in finem Psalmus ipsi Dnvid , cioè Psalmus Lamnazeah Davidi , præsecto musices Davidi, cioè le parole, e la musica sono di Davide, com' è il Salmo 12. 13. 14. 24. 30. ed altri in gran numero.

V. Da queste generali notizie può certamente dedursi, che gli antichi erano amantissimi della mu-

fica,

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 217 fica, che l'aveano ridotta a gran perfezione, e che specialmente presso gli Ebrei era considerata, come una necessaria occupazione di uom culto, e nobilmente educato. Ma cosa mai sia stata questa loro musica, non può certamente intendersi in modo alcuno. Io fin dalla più tenera età sono stato amantissimo della musica, ed il toccare il Salterio in qualche ora oziosa è forse in questa solitudine il mio solo divertimento. Quindi con gran desiderio ho cercato sempre di studiare a fondo gli antichi, e moderni autori, che trattan di musica, per ricavarne un' idea chiara della musica antica, e per offervare, se era diversa, o simile alla nostra, se migliore, o peggiore: ma non corrispose alle speranze il successo. Dopo molto, e molto studio ho conosciuto, che non può sapersene cosa alcuna: e che gli antichi o non parlano di musica, o non è affatto possibile intendergli, ed i nostri vogliono imposturarci, con insegnarci una cosa, che non sanno, essendo non solo ignoranti della musica antica, ma ben anche della moderna.

La musica richiede la voce del maestro, e non può impararsi su' libri, nè comunicarsi a' posteri in iscritto. Da poche lettere non ben apparenti nelle medaglie, ne' rosi marmi, e nelle consuse iscrizioni si ricavano spesso le più belle notizie dell'antica letteratura: ma sapere, come cantavasi un' Ode di Orazio, un coro nelle tragedie Greche, e Latine, un salmo nel tempio di Salomone, questo non è possibile in conto alcuno. Eppure francamente certi critici entrano nella questione, se la nostra musica sia migliore dell'antica, e non s' arrossiscono di decidere o in contrario, o in savore, quantunque non solamente non hanno alcuna cognizione della musica

musica Latina, Greca, ed Ebrea; ma sono ancora, come s'è detto, ignoranti della musica Italiana.

Replico, che affai strano parrà ad alcuni il dire, che noi affatto nulla sappiamo della musica antica, quando il folo Meibomio ha stampata una raccolta di molti Greci filosofi, che trattan di essa, a quali aggiunte le sue note, par che non resti altro d'imparare in questa materia. Che diremo del Perrault, del Wallis, del Malcolm, del Cerceau, e specialmente del Kirchero, e del suo abbreviatore Scotti nel tomo secondo della sua Magia naturale, i quali trattano con tanta libertà, e franchezza della musica antica come se fossero i primi maestri di quei tempi?

Ma bisogna pur confessare, che la teoria della musica non ha che far colla pratica: Il Descartes, il Galileo scrissero eccellentemente su di essa, e non sapeano di musica; e i primi maestri di cappella de nostri tempi non sanno quel, che scrissero il Cartesio, ed il Galileo. Io giurerei, che se si mostrasse al Sassone, al Jommelli la sola scala de' tuoni del Malcom, forse appena saprebbero intenderla, benche abbiano studiato le buone matematiche: che diremo delle altre offervazioni? Eppure il Malcom con tutte le sue più accurate notizie tratte da una incontrastabile ragion matematica non avrebbe faputo comporre un' aria, o una finfonia capace di dilettarci.

Quanto dunque scrissero i Greci filosofi, quanto i moderni sopraccitati, si riduce alla musica in quanto è parte della matematica: come si fanno i tuoni, come si percepiscon da noi : come le vibrazioni più, o meno replicate rendano il tuono alto, o basso: perchè un maggiore, o minore intervallo è cagloDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 219 cagione d'una consonanza, o di una dissonanza. Ci dimostrano gli effetti della combinazione, e cambiamento delle note, che con sei note si possono fare settecenventi mutazioni, o varietà senza ripetere la stessa nota due volte; e che delle note d'ogni ottava si posson fare quaranta mila trecenventi diverse sonate, e cose simili, le quali imparate non sanno, che alcuno sia miglior sonatore di cembalo.

o che componga in più bella maniera.

Ciò posto, siamo in una grande ignoranza della musica antica, e non avendo in esempio un' ode, un coro, un salmo colle note, o co'numeri, a' quali s'adattavano, ne siegue certamente, che quanto si dice della musica antica è tutta un' impostura de' letterati, per ingannar gl'ignoranti. Certo si è però, ch' essa era persettissima, e che gli Ebrei, ed i Greci la coltivavano mirabilmente, e dalla moltitudine degli strumenti, dagli onori, da' salari grandissimi dati a' professori, dal continuo uso di essa in ogni occasione, e dagli affetti, che mirabilmente destava, può ricavarsene un' idea troppo grande; in maniera che convengono tutti i dotti, che nessuna scienza, o arte giunse a tanta persezione, a quanta la musica a' tempi antichi. Ci si permetta di grazia di far qualche riflessione in particolare, che sebbene siamo nello stesso caso, che gli altri rispetto alla musica antica, almeno abbiamo qualche cognizione della moderna, di cui non fapendo altro, che la semplice teoria i dotti critici mentovati, non poteano aver mai questi lumi, che noi speriamo di ricavarne.

VI. Il tempo, ed il tuono son le due cose, che costituiscono la musica. Il solo tempo è capace ancera di destare in noi qualche diletto, e lo speri-

men-

mentiamo nel tamburo, in cui, comechè non ci sa tuono musico determinato, la sola misura del tempo ci sa gustare la diversità delle sonate. Più nojoso è il solo tuono senza tempo, come possiamo osservarlo in un fischio continuato, o altra cosa simile. Il tuono, ed il tempo uniti insieme formano quell'armonia regolata, che noi chiamiamo musica. Ora da noi si crede, che, quanto al tempo, la musica antica era assai miglior della nostra nelle cantate, ed uguale alla nostra ne' concerti di strumenti di suono.

Quel che ci muove a così pensare è il riconofcere la poesia Greca, e Latina assai più persetta della nostra, essendovi in quella un esatto tempo musico non solo in ogni parola, ma in ogni sillaba, ciò che non s'osserva nella nostra savella. Per esempio, si dovessero mettere in musica questi versi

endecaffillabi:

Cui dono lepidum novum libellum. Ni te plus oculis meis amarem.

e questi Italiani;

Che mai risponderti, che dir potrei: Vorrei disendermi, suggir vorrei.

Il Latino maestro dovea misurare ogni sillaba: il cui è lungo, il do è lungo, il no pure, il le breve, e così tutte le altre. Ed ecco un tempo finissimo nella musica, che dovea corrispondere ad ogni sillaba. Non così l'Italiano: la prima voce che non si sa se è brieve, o lunga: in risponderti la prima sillaba non si sa, in potrei lo stesso, e così in difendermi, e in vorrei, avendo noi la quantità nelle sole ultime, e penultime, e nelle antepenultime delle sole parole sdrucciole.

In oltre le nostre sillabe lunghe, e brievi non ri-

guar-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 221 guardano il tempo; ma l'alzamento, e bassamento della voce. La voce amo ne' poeti Latini del buon secolo ha la prima sillaba brieve, e la seconda lunga, se noi vogliamo pronunciarla lunga, dobbiamo dire amò: ecco che la lunghezza della sillaba consiste nell'alzare il tuono, e non nella durata del tempo. I Latini dicendo amo saccan sentire l'ultima sillaba lunga, perchè impiegavano doppio tempo di quello, che volcano, per pronunciare la prima brieve. Una musica, che doveva adastarsi a tal sorte di poesia, chi non crederà, che in questa parte sia stata assai più persetta della nostra, quanto era più

perfetta la poesia?

Questo non può mettersi in dubbio rispetto a' Greci, e Latini. Degli Ebrei non si può dar giudizio ficuro, ignorando le regole de' loro versi. Mi perfuado però, che la lor mufica in quanto al tempo sia stata ancor più persetta della Latina, e della Greca, e che la stessa opinione debba aversi della lor poesia. Io veggo, che i Rabbini introducono il tempo in ogni fillaba co' loro punti, avendo le vocali brievi, e lunghe, come i Greci, ed in oltre le brevissime, che non ebbero mai altre nazioni, e che farebbero cagione di un tempo affai fino nella musica Ebrea. Io son più degli altri asfai franco in rigettare la Rabbinica punteggiatura, come invenzione di secoli poco selici; ma ben conosco da ciò, che la lingua Ebrea è capace di tali delicatezze : e se bene di presente non si sa, se tale era la pronunzia in quelle parole, come pretendono i Rabbini, che ne fanno meno di noi, si può almeno dedurre, che ci erano generalmente tali regole, come nella Latina, e nella Greca: tanto maggiormente, che nelle decadenze delle lingue

queste finezze foglionsi piuttosto del tutto perdere;

che accrescersi in tal maniera.

I nemici de' punti Rabbinici han come un' impostura questa idea di vocali brevissime, non sapendosi persuadere, che cosa sieno. Ma non si maraviglierebbero, se pensassero a quel, che noi abbiamo avvertito, che la lunghezza, e brevità delle fillabe dipendea dal tempo, e non dal tuono, come presso di noi. Onde se nella brieve s' impiegava la metà del tempo, che l'astava a pronunziare una lunga, nella brevissima bastava la metà di quello, che ci volea, per pronunciare una brieve. Così nella nostra musica abbiamo la nota lunga, che si tiene quattro battute, la brieve due battute, la semibrieve una battuta: dal che può ricavarsi un' idea chiara ' della lunghezza, e brevità delle sillabe degli antichi, che dipendea dalla durata del tempo, e non dalla variazione del tuono. Per la qual cosa la musica Ebrea dee certamente giudicarsi più esatta nel tempo non folo della nostra, ma ben ancora della Greca, e della Latina. Con tutto ciò non abbiamo molto da dolerci di esser la nostra musica in questa parte inferiore all'antica. Ne' concerti per gli strumenti siamo in uguale stato, e nelle cantate è certo, che la nostra musica s'adatta ugualmente bene alla nostra poesia Italiana, che l'antica alla Latina, Greca, ed Ebrea: e queste finezze di tempo non ci fono nella nostra musica, perchè non ci sono nella poesia; onde può dirsi, che rispetto alla nostra poesia, ed all' Italiano linguaggio è persettissima in questa parte ancora, come l'antica.

Ora è da offervare, che il tempo impiegato nella pronunzia delle fillabe brievi, e lunghe non era in se stesso determinato, quasi non ci sossero fra gli

Ebrei,

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 223 Ebrei, fra' Greci, e fra' Romani coloro, che parlassero un poco più solleciti, o più tardi degli altri. Ma era proporzionato a quella velocità, o tardezza naturale di chi parlava, di maniera che pronunziasse la sillaba brieve nella metà del tempo, che volea per la lunga. Lo stesso è nella musica: quattro sospiri, o quattro tempi fanno una battuta comune: ma la durata di questi sospiri non si determina, ma è proporzionata al tempo veloce, o tardo dell' intera battuta, e basta, che un sospiro sia una delle quattro parti. Ora per determinare questo tempo generale, con cui dee regolarsi tutta l'intera cantata, il maestro ci pone sul principio, allegro, largo, andante, spiritoso, largbetto, e simili avvertimenti; perchè è facile, che si canti in tempo allegro ciò, che dovrebbe cantarsi in un tempo largo, e si perde ogni grazia, ed ogni vaghezza.

Lo stesso doveano certamente fare gli antichi; ed io penso, che molti titoli di Salmi altro non sieno, che avvertimenti de' mnazeah, per regolare il tempo. Tale è l'alleluja nel Salmo 104. e seguenti, che giudico nell'antica musica essere stato di ugual forza, che allegro nel principio delle nostre cantate. Ogni altra spiegazione data finora a tal voce non è adattabile al titolo del Salmo : laudate Dominum è una interpetrazione gramaticale del fignificato della voce alleluja; ma non c'insegna qual era la forza di questa parola nel titolo delle cantate. Oltrechè se questo titolo vuol dire, laudate Dominum, perchè non si legge in fronte di tutti i Salmi? Forse eran le altre canzoni di profano argomento? Se ci si dice, che l' alleluja si mette avanti a quei Salmi, come scritti per invitar i popoli a lodar Diø, domando, perchè non si legge nel Salmo 46. Om-

nes gentes plaudite manibus, ed in altri consimili? I gramatici convengono, che l'alleluja oltre la significazione dipendente dalla sua etimologia dinoti un'acclamazione di allegrezza simile al viva degl'Italiani, ed all'io de'Latini. Bisogna dire, che in musica valea lo stesso, che i titoli usati da noi, allegro, presto, fuga, ed eran posti da' maestri in quei Salmi, per regolare il tempo, come s'è detto.

VII. Si proponga un' altra conghiettura più audace. Nel falmo 6. il titolo così si traduce dalla Volgata, In finem in hymnis pro octava, Psalmus David . La voce למנצח lamnazeab tradotta in finem, s'è già detto, che dinota al presetto di musica, al maestro di cappella; siegue in hymnis, e nell'Ebreo נגינרו negbinotb, ch' è nome di strumento musico . come noi proveremo in appresso. Sicchè il salmo di Davide su posto in musica dal maestro de' neghinoth. La difficoltà si raggira in quelle parole pro octava השמינית hasheminit . Vatablo , e Ferrando voglion, che dinoti, all' ottavo tuono acuto, ed alto. Gejero, e Munstero all' ottavo tuono basso, e grave: come imperiti di musica bisogna compatirgli; ed io suppongo, che pensavano, che i Salmi fi cantassero, come ne' cori nel primo, nel secondo, quarto, ottavo tuono del canto Gregoriano: ridicola opinione!

Grozio, Muiz, ed i più dotti voglion, che quefto basheminit sia uno strumento di otto corde, e che questo Salmo si cantava cogli basheminit. La conghiettura non sarebbe da rigettarsi. Ma la mufica del Salmo è di un professore de' neghinoth, e questi non componeva una cantata, per accompagnarsi cogli basheminit, ma co' neghinoth, istrumenti della classe, a cui presedeva. Il Calmet ritrova ques

lta

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 225
fta voce ne' Paralipom. I. 4. ove dicesi, che Matatia in citharis canebat pro octava ימל-השמינירו ; cioè
presedeva all' ottava classe de' musici, siccome si vede da tutto il capitolo, ove si sa la distribuzione
delle classi, onde conchiude, che il salmo si cantava dalla classe ottava.

L'opinione è molto savia; ma perchè di grazia ne' salmi non si sa menzione nè della prima, nè della seconda, nè della terza classe, ma solamente dell'ottava? Pare, che la distinzione delle classi non si facesse co' numeri ne' titoli de' salmi, ma col nome degli strumenti, che usavano; onde il presetto de' neghinoth volea dinotare il presetto della classe de' sonatori de'neghinoth. In oltre come mai potea presedere all'ottava classe, o comporre per essa un prosessore de' neghinoth, quando l'ottava classe faceva uso delle cetre, o siano cinnor, come si sa dal passo addotto de' Paralipomeni, in citharis canebat pro ostava?

Trattandosi di conghietture io penso, che quello מ ממיניר asheminith sia nota del tempo, e quel pro octava altro non sia, che determinazione della battuta; e come noi diciamo, otto tre, otto sei, otto dodeci, così potevano i musici Ebrei avere questo asheminith, che dinotasse una cosa simile. Chi ha veduti i titoli delle nostre cantate, resterà persuaso della semplicità di questo titolo del salmo, che se s'avesse da scrivere all'uso degl'Italiani, si farebbe così:



Tom.I.

P

Ben-

Benchè nel copiare un tal titolo non ci farebbe equivoco per l'uso dell' abbaco, che si fa da' nostri maestri nel notare le battute, senza esprimerle con parole, ciò che avverrebbe, se si scrivesse otto tre,

come asheminith dagli Ebrei.

VIII. Oltre il tempo, resta da considerarsi il tuono, ch'è il principale nella musica, e qui abbiamo maggiori difficoltà. Il Kirchero, il Wils, il Perrault, il Malcom, il Vossio credono, che la musica antica era unisona, e che l'invenzione di comporre in parti, di maniera che ogni strumento, ogni voce cantasse la sua diversa dall'altre, sia tutta della musica moderna, e che siesi introdotto il costume dal monaco Guido. Il P. Scotti nella parte seconda della sua Magia naturale lib. 7. de Magia symphoniurgica ci dà queste parole : Graci antiqui, qui in musica arte ad miraculum asque excelluisse passim deprædicantur, ad symphoniurgicam tamen polyphonam, hoc est ad musicam ex pluribus vocibus discorditer inter fe concordantibus compositam nunquam pertigerunt: Latinis ea laus reservata fuit, nec ante adeo multos annos ars tam eximia est inventa, adeoque in banc usque diem exculta, ut ad summum apicem pervenisse dicatur.

Io non ammiro, che costoro pensassero in tal maniera: ammiro, che il P. Calmet adotta questa opinione sì strana, ed in tanto ci vuol persuadere, che la musica antica era persettissima, e vaga, e che la nostra sia disettuosa, e poco soave. Se la musica antica era unisona, e quale ce la descrive il Calmet, io crederei, che l' intendere un concerto di quei tempi era lo stesso, che il sentir le siere fremere, e ruggire nell' ansiteatro. A che giovavano dunque tanti strumenti? a che sceglier tanti

gio-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 227 giovani, e donne per l'armonia della voce? Una mulica unisona richiede le voci uguali : bastavano i foli tenori; perchè aggiungere le voci soprane de' giovanetti, e delle donne, le quali cantavano ancora nel tempio, come pruova lo stesso Calmet? I Rabbini ci affermano effer un gran delitto, che le donne cantino, o facciano altro mestiere nel tempio. Il Calmet fostiene, che le donne si tolleravano, per lo bisogno delle voci soprane, ed in fatti per l'autorità de Paralipomeni I. c. 15. 8. 20. non si può metter in dubbio. Ed in verità non potendofi far molto uso de' giovanetti, che perdono la voce prima d'imparar la musica, se non si sosfero introdotte le donne, non ci potevano essere voci soprane. A' nostri tempi sa più orrore l'introdurre le donne sulle orchestre nelle chiese, che il tollerare gli eunuchi.

Or se la musica era unisona, qual ingratissima armonia poteano fare le voci di foprano, di contralto, di tenore, di basso tutte unisone, ed il sentir cantare un falmo da tante voci differenti con ottave continuate, ciò che distrugge totalmente ogni musica armonia? Ma non si contenta di questo il Calmet: egli pretende, che gli strumenti erano ancora unisoni alle voci, e che ajutavano il cantante, non l'opprimevano, come a' di nostri, che non si sentono affatto le parole, per qual motivo dice col Vossio, ch'è la nostra musica men atta a muoverci, che l'antica. Ognun sa, che le dissertazioni del P. Calmet, comechè piene di bellissime notizie, lasciano però sempre il lettore sospeso, ed incerto nella varietà delle opinioni, specialmente ch' egli è più fedele nel rapportare distesamente gli argomenti degli avversari, che forte nel consutargli, P 2

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 129 guaglianza delle varie parti unite con arte. Quante voci non compongono un coro! ci è il tenore, ci è il baffo, ci è il foprano, ci fono gli strumenti, e pure unite insieme fanno un suono, che rapisce. L'armonia Pittagorica del mondo, e delle sfere, era appunto così; la concordia discors delle stele, i vari movimenti, e contrari di tutte le parti dell'universo; ma ben regolate, e con giusta proporzione formavano la famosa armonia de' Pittagorici, di cui nuove, e pellegrine notizie ci somministra il dotto Martorelli de Theca Calamaria pag. 337. e segg.

Quintiliano l. 1. c. 10. definisce l'armonia, dissimilium concordia, e se vorranno ricredessi dell'errore, vadano i nostri critici a sentire un organo ben sonato a registri aperti. Un registro è ottava dell'altro: un altro è quinta, e così del resto. Quante canne suonano in toccare un solo tasto! aliqua ibi acuta est, aliqua gravis, aliqua media; e non son tutte le canne unisone, nè tutte ottave. In tanto un tasto toccato sa un solo tuono, unus tamen ex omnibus sonus redditur: e si nascondono i suoni di tutte le canne, in maniera che si distingueranno solamente, quando non saranno ben accordate: singulo-

rum latent voces, omnium apparent.

Ma quel che non sapeva il Calmet, e gli altri ignoranti della musica, si è, che gli strumenti di basso non possono sempre sonare le stesse note degli altri. Quanti strumenti di fiato nella musica antica! Per tacer de' Greci, e de' Latini, aveano gli Ebrei i chezozeroth, shophar, sorer, hugah, masrochita, chelil, machalath, e di questi altri corrispondevano a' nostri flauti, oboe, traversieri, altri alle trombe, a' tromboni, a' fagotti, a' corni di cac-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 131 Muratori nella sua persetta poesia, che le parole affatto non si sentono nella nostra musica, e che perciò non può essa senza la poesia muover gli affetti, come ben facea la musica degli Ebrei, de' Greci, e de' Latini. Il Calmet, il Vossio de poematum cantu, O viribus rythmi parlano della stessa maniera. Facilmente potrà sperarsi di vederla emendata, quando si scopriranno i difetti, per gli quali non si sentono le parole ne' nostri teatri. Sono gli strumenti, dice il Calmet, che non suonano unisoni colla voce : questa è un' opinione già confutata di sopra, nè per sentirsi la voce, ci è altro riparo, che far sonare gli strumenti sempre note diverse. Son le voci degli eunuchi, dice il Muratori, le quali non sono naturali, come quelle de' tenori. Ma la voce degli eunuchi buoni è uguale a quella delle donne, e di queste ne facevano uso gli antichi ne' teatri, e gli Ebrei le stimavano così necessarie, che le introduisero ne' tempj. Ed è certo, che il falsetto de' tenori è meno naturale della voce dell'eunuco, e pure agli antichi piacea mirabilmente, facendone testimonianza Cicerone 3. de Orat. 96. Quanto molliores sunt, & delicatiores in cantu flexiones, & false vocula, quam certa, & severa? Ed i primi maestri della musica, al dir di Lucrezio, cioè gli uccelli ben ci daranno esempi, da' quali possiamo conoscere, che le voci delicate, e sottili son più capaci delle musiche inflessioni, e che l'usignuolo, e non già l'oca, ed il corvo ci alletta colla soavità del suo canto.

Non meno ingiustamente esclama contro alle tivate di gorga, per le quali non si sentono le parole, rompendosi in mezzo, e prolungandosi le vocali, e stiracchiandosi in un modo affettato. Noi a P 4 costo-

costoro, che ricercano sempre una musica semplice; e naturale, metteremo di bel nuovo avanti gli occhi gli uccelli, primi maestri della musica naturale: Com'è possibile, che non gustassero la soavità delle gorghe, e de' trilli de' nostri cantanti, che spesfo non differiscono dalle dolci tirate degli usignuoli? Ma forse son queste gorghe, e trilli di nuova invenzione? Per nostra sorte ci è rimasa in Festo la voce vibrissare, la quale si spiega così: Vibrissare est vocem in cantando crispare: Tintinnius: Si erit tibi canendum, facite usque exvibrisses. Se avesse veduto questo luogo di Festo il chiar. Muratori sarebbe stato meno sdegnoso contro alla musica de' moderni : nè quel crispare può intendersi altrimenti, che gorgheggiare. Ed a proposito nel vocabolario del Facciolati alla voce vibro si citano le parole di Plinio 1. 10. c. 29. Sonus lusciniæ vibrans, e si spiegano, canto con gorga: e chi sa di qual peso sia l'autorità d'un critico sì famoso, non si meraviglierà di aver noi goduto in ritrovare a caso un tal passo, più che gli Egizj nel ritrovamento di Osiri. (\*)

Aggiungo, che il non sentirsi, e distinguersi ben le parole spesso è disetto de cantanti, e non della musica, e ci è qualche samoso eunuco, che pronuncia assai distintamente, e con ensasi, in maniera che non ci è che desiderare, e se tutti non sanno ugualmente, si sa, che son pochi gli eccellenti nell'arte. E poi dee considerarsi finalmente, che si

canta

<sup>(\*)</sup> Noi qui difendiamo la musica moderna in generale, non gli abusti de' patticolari Maestri, e cantanti. Oggi i continui passaggi ci ristuccano, e mostrano, che al maestro mancano i motivi, ed al cantante la fermezza della voce. Ma non facca così Vinci, Scarlati, Pergoles, e Sassone nella sua virilità: nè così cantavano i Farinelli, i Cassarelli.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 233 canta, e non si parla: ed è impossibile, che nel canto si distinguano le parole, come nel parlare, per quanto semplice sia la musica, quando non sappiansi i versi, che si voglion cantare. Il qual male facilmente si rimedia colla lettura antecedente de' versi: ciò che se bene è cagione di non sentir quel diletto, che ordinariamente si pruova nella novità, è nondimeno questo assai ricompensato dal piacere della musica, per cui è da sossiris necessariamente qualche improprietà, siccome avviene in ogni arte, ed in ogni scienza, anche in quelle, che più credonsi esser condotte a maggior persezione.

Comunque sia, io son certo, che ne' teatri Romani si soffriva lo stesso incomodo, e che ne' teatri Greci v' erano i vasi echei fatti ad uso delle nostre campane, e situati secondo le musiche consonanze, per far rimbombare la voce, di che a lungo discorre Vitruvio 1.5. c. 5. ove conchiude, che necessariamente vi debbono essere tali vasi, per ben fentirsi i cantanti. Veggansi il Kirchero l. q. Mufarg. p. 4. c. 4. e lo Scotti p. 2. l. 6. c. 3. Magia na. tural. che c'insegnano la costruzione, e disposizione di tali vasi; e quanto scrissero i comentatori di Vitruvio, specialmente il Perrault, ed ultimamente nella sua nobile edizione il dotto nostro amico il Marchese Galiani. Chi vorrà incolpare la nostra musica teatrale per l'imperizia degli architetti degli steffi teatri?

Finalmente per ifgombrarsi ognuno dal pregiudizio; che i trilli, e le gorghe son le cagione di non distinguersi le parole nella nostra musica, soggiungo, che nel canto sermo Gregoriano tutte le voci sono di tenore, e cantano unisoni senza gorghe, senza trilli, e senz'accompagnamento di strumenti: e pu-

re se si canta in un coro pieno di trenta, o quaranta voci un salmo, un graduale, le parole affatto non si distinguono, se non da coloro, che sanno già quel che si canta nel coro, non sentendosi

altro, che un confussissimo mormorio.

X. Spiacemi di sempre contrastare le opinioni del dotto Calmet: pur è forza di rispondere a quanto egli scrisse circa gli affetti, che non è capace di muovere la nostra musica, come l'antica. Qualche infelice giovinetto, che sapesse per pruova quali affetti ha destati la musica nel suo cuore, desidererebbe, che la cosa andasse, come pensa il Calmet. Egli forse non vide mai teatri, o parlerà della sua musica Francese: ma è certo, che l'Italiana è pur troppo abile a destare in un animo ancor prevenuto qualche movimento. Gli esempi di Saulle, di Eliseo, e di altri, che al dolce suono d' uno strumento placavano lo fdegno, e metteano la calma agli animi già commossi, poco giovano a farci credere, che la musica antica sia stata miglior della nostra, non mancando esempi consimili anche in questi tempi. I morbi stessi, che vantavansi i Greci di guarir colla mufica, non fon pruove di molto peso. Nella storia dell' Accademia delle scienze abbiamo l'esempio di un musico guarito da una febbre violenta per mezzo di una maestosa sinfonia. Il Boyle ci attesta di un cavaliero Guascone, che il rimedio, per mandar fuori l'orina trattenuta, era il sentir una sonata di oboe. E finalmente abbiamo il fatto della tarantola, e si crede non esservi altro rimedio che la musica, per mitigare i dolori cagionati dal velenoso morso di questo ragno.

Dotti, e savj filosofi in Italia, e di là de' monti hanno scritto sulla teoria degli effetti del morso.

della

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 235 della tarantola. Oltre lo Scaligero, il Cardano, il Kirchero, lo Scotti, il Baglivi, si sono contraddistinti il Geoffroy, e l' Inglese Mead. Pretende il Geoffroy, che il fucco velenoso della tarantola può dare a' nervi un grado di tensione maggiore del naturale, e che questa tensione uguale a quella di alcune corde di uno strumento, mette i nervi in unisono a certi tuoni, e gli obbliga a tremare, e scuotersi dopo l'agitazione originata in essi dagli ondeggiamenti, e vibrazioni dell' aria convenienti a quei tuoni. Pretende il Mead, che il veleno della tarantola produce una straordinaria fermentazione in tutto il fluido arterioso, sicchè alterandosi la crasi, e teffitura di questo, succeda un cambiamento nella coerenza delle sue parti, ed i globetti acquistano un' azione irregolare, attaccandosene alcuni insieme, e componendo piccioli viluppi. Questo cagiona una specie di coagulazione nel sangue: ed essendo il moto musculare una contrazione delle fibbre, prodotta da' fluidi arteriofi, che fanno una effervescenza nel fucco nervoso, il quale per mezzo delle vibrazioni, e del tremore del nervo paffa nel mufcolo; quindi è che la musica è gran rimedio, per rimettere ogni cosa nell'antico suo tuono. Poichè le replicate percuffioni dell'aria prodotte dalla mufica, scuotono le fibbre delle membrane dell' orecchio, le quali comunicano i lor tremori a quelle del cervello, e da queste continuate scosse, è vibrazioni si rompe la coerenza delle parti del fangue, e s'impedifce la coagulazione. Comunque sia, convengono tutti concordemente, che sì in questo, come in ogni altro morbo, in cui giova lo scotimento regolato de' nervi, e delle fibbre, la musica è un rimedio molto efficace; ed è da credersi, che i morbi, che vantavansi

tavansi di guarire colla musica i Greci sonatori, non

eran diversi da questi. (\*)

XI. Ritorniamo dunque al propofito, e per non lasciare in sospeso gli animi de' lettori dopo tanti contrasti, distingueremo la musica delle chiese da quella de' teatri. Confesseremo ingenuamente, che la nostra musica delle chiese è assai inseriore all'antica, e specialmente all' Ebrea, e che non è mai capace di muover gli assetti, se non in un grado molto rimesso. La colpa non è però della musica, e conseguentemente non ne sono cagione i motivi sognati dal Calmet, e dal Muratori. Certo si è, che la musica in questo senso, di cui parliamo, può quasi definirs: un'arte di ben adattare le parole d'un poetico componimento ad un certo proporzionato tuono; e s' è veduto di sopra essere stata la musica indivisibile dalla poesia.

A muover gli affetti debbono concorrere e l'una, e l' altra: se è cattiva la poesia, non ha colpa la musica, se non produce i suoi effetti. Che diremo, se manca dell' intutto la poesia, e si sostituisce la prosa? Abbiamo osservato, che il tempo è una delle parti costitutive della musica, e che in questa parte la nostra musica è inferiore all'antica, non essendo la poesia Italiana sì stretta, e regolata nel

tem-

<sup>(\*)</sup> Il nostro dottissimo Francesco Sarao Medico di S. M. Is Regina, il cui nome è celebre nelle più insigni Accademie d' Eur ropa, sono alcuni anni, che pubblicò cerre lezioni sulla tarantola, in cui con prosonda erudizione, e sommo giudizio esamina questo articolo. Egli è piuttosto savorevole all'opinione negativa in quanto alla verità del fatto, e crede, che quel morbo de' Pugliesi, che si chiama tarantismo provenga da tutt' altro, che dal morso della tarantola. Consessa nondimeno, che per quel morbo, in cui ha gran parte l'accesa santassa de' Pugliesi, qualunque sia mai, possa nussica essere di gran giovamento.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 237 tempo, come l'antica. Che sarà, se si faccia uso della profa, in cui può non efferci alcun tempo regolato; ma per fare una cadenza armonica, son costretti i maestri di replicare, e trasporre le voci in cento importune maniere? Aggiungafi, che la maggior parte della gente non intende il senso delle parole Latine, e conseguentemente non può averne un perfetto piacere. Il dixit Dominus per esempio è il gran falmo, in cui fa pompa la musica in ogni vespro: questo è il più difficile salmo di tutto il Salterio. Venga il Calmet stesso a sentir la musica : sebbene egli avesse scritto un dotto comento su di esso, non potrà però averne in pronto una chiara idea, e dovrà penare a capirlo bene, in sentirlo cantare. Qual maraviglia è dunque, se la musica non farà in noi quell' effetto, che facea nel tempio di Salomone, ove cantavansi i salmi in volgare idioma, ed in amenissimo stile? Di più è da considerarsi, che molto meno l'intendono i maestri di cappella, che compongono la musica, e conseguentemente spesse volte adattano alcun passo patetico ad una mufica spiritosa, ed allegra, o al contrario, ciò ch' è una grandissima improprietà.

Peggiore affai è l'uso de' mottetti, i quali si compongono da gente ignorantissima, e son pieni d'inettissimi sentimenti, e di parole barbare, e di nessum significato. Oltre a ciò dee pensarsi, che o chi ascolta non intende la lingua, ed è nel caso già detto di provare la metà del piacere, o egli l'intende, ed il diletto della musica cede alla gran pena, ch'egli pruova in sentire barbaramente adattate le parole Latine ad un metro Italiano, di cui non può sarsi una più ingrata unione. Onde uno de' miei più cari, e dotti amici, il Consigliere Sal-

ASTOLE

vatore Marchese Spiriti, dalla cui dolcissima conversazione troppo m' incresce d'esser lontano, lepidamente solea dirmi, che per sentir un pieno piacere di un buon mottetto, bisogna che un uomo sia di ottimo, e di pessimo gusto; cioè, che abbia un ottimo gusto di musica, ed un pessimo gusto della

lingua Latina .

Quì dunque bisogna ccdere, e confessare col Vosfio de poematum cantu, & viribus rythmi, ch' è necessare unire una huona musica, ed un' eccellente poesia, per destare gli affetti negli uditori. Ma ognun vede, che questa non è colpa della musica, e ch' è un male, che non ammette rimedio, se non coll' introduzione della poesia Italiana in chiesa, ciò che per giusti motivi non si permetterà mai, o della poesia Latina, ed insieme della musica antica, ciò ch'è impossibile, non sapendo noi l'armonia musica de' versi Greci, e Latini, come nel pri-

mo capitolo si è provato.

XII. Non così in camera, o ne' teatri, ove la musica è persettissima, qualora per altro non è difettuosa la poesia, come può dissi invero ogni componimento drammatico per musica, che siesi veduto sinora di qualunque autore, tranne il Metastasso: e valenti maestri giungono ad imitar così bene le parole colla musica, che sorse non possiamo neppur sigurarei una cosa più persetta. Si sa poi ove giunge la musica ne' teatri, e come delicatamente muove gli affetti, in maniera che i più religiosi esclamano contro alla soverchia esseminatezza di essa, che illanguidisce assai gli animi degli uditori. Comunque si giudichi di tal eccesso, certo è però, che il difetto nasce dal muover troppo le passioni, non già dal non destarle, come ognuno il conosce. Ma

forfe

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 239 forse gli antichi filosofi non lagnavansi ugualmente delle mollezze della lor musica in quei tempi? Gli Spartani non punirono già Timoteo Milesio, per aver aggiunte alcune corde alla lira, ed ammollita la musica? Eccone il decreto degli Esori riferitoci da Ateneo l. VIII.c. II. ed in fine del libro de musica di Boezio: Cum Timotheus Milesius in urbem nostram veniens, veterem canendi musicis instrumentis consuetudinem, receptumque lyra septicordis morem aspernatus, majori fidium instructo numero, hac novitate juvenum aures corruperit, formam, & naturam musices mutaverit ex simplici, & gravi variam, & nimis in-tercisam reddens: cum insuper perniciosam doctrinam in ludis Cereris Eleusina divulgaverit, atque indecore coram adolescentulis Semeles partum narraverit: visum est Regi. Ephorisque, ut Timotheus abscindere ceteras, septem tæntummodo relictis in lyra fidibus, damnetur, ut animadversionis hujus exemplo discant juvenes, ne pravum aliquem morem in Lacedæmonem invehant, ac luus maneat ludis bonos.

Ma questo è disetto ancora della poesia, e non della musica. Come non debbe esser molle la musica ne' teatri, quando nella tragedia non si cerca destare altro affetto, che una compassione verso un tradito amante, o una sposa ingelosita, o cose simili? Platone volea sbandita dalla sua Repubblica la musica; ma nello stesso tempo non volea, che ci fossero i poeti. Si sa quanta stima facesse quel filosofo della musica, e della poesia. Ma questa sul principio serviva solamente a cantar le glorie de' Numi, e degli Eroi; a poco a poco s' avanzò a narrare i folli amori, e gli adulteri, e le risse degli stessi Dei. Ecco necessariamente la musica molle, ed esseminata: ecco quasi senza colpa condan-

nata la musica, come quella, che corrompe i costumi de' giovani onesti. Timoteo volle cantare un fatto poco decente intorno al parto di Semele, e perciò si valse d'una musica adattata alle parole del fuo poetico componimento, e fu condannato dagli Efori Spartani. La nostra musica, siccome è capace di muover un affetto, così è abile a muover gli altri, quando il poeta non volesse sempre fondar l'argomento del dramma fulle amorose follie. Incolpissi dunque la poessa, e non la musica; e quando si voglia incolpare anche questa, si confessi almeno, che un tal difetto è comune alla musica antica, ed alla moderna.

Da ciò chiaramente può dedursi, che molto vanno lungi dal vero il Calmet, il Vossio, e gli altri critici, che pensano, che la nostra musica non sia capace di muover gli affetti, come l' Ebraica. la Greca, e la Latina; che anzi essa è piuttosto difettuosa, per non potersi ben adattare, se non a quei versi, che muovono lo sdegno, o l'amore, o altro effetto, riuscendo freddissima negli altri, benchè contengano una favia sentenza. Un valente maestro di cappella mi confessò di ritrovarsi in gran confusione, per non potere adattare ad una grata

musica quei versi gravissimi del Metastasio:

Ah! che nè ben verace. Nè vero mal si dà: Prendono qualità Da' nostri affetti.

Siccome l'aria è nobiliffima, così non movendo con tali parole alcun affetto, la musica non può contenere cosa di particolare, e di vago. Ed all'incontro un' aria, benchè semplicissima, ove altro non sicno, che quattro dolci parolette, caro, ben mio, un fospiDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 241 fospiro, uno sguardo, o ingiuriose espressioni, empio, tiranno, barbaro, riuscirà nobilmente, ed atta a muover lo sdegno, la compassione, l'amore, secondo il bisogno. Quindi è, che nelle arie assatto non possono aver luogo i nomi propri, come quelli, che non avendo alcuna significazione, non sono da loro stessi valevoli a muovere alcun assetto. Ciò che non si pensa da tutti gl'Italiani drammatici poetastri, ma esattamente si osserva dal gran Metastassio, che rarissime volte s'avanza a tanto, e sorse ove il fa, l'aria non riesce la più vaga di tutte; e suppongo, che nel suo Oratorio della morte di Abele non piacerà allo stesso autore quel verso:

Ripensando, che Abelle è selice, e qualche altro consimile, che s'incontrasse in altro luogo. Ne' recitativi, ove la musica è più semplice, ed imita quasi il discorso naturale, non ci sono tante strettezze, e la musica selicemente s' a-

datta a qualunque cofa.

XIII. Io non dubito, che gli antichi aveffero avuta questa distinzione di musica di recitativo, c di aria ne' loro drammi, di qualunque termine si fossero valuti ad esprimerne la differenza. Chi crederà, che i cori delle tragedie in versi lirici si cantassero come i versi giambici usati dagli attori nelle scene del dramma? Ognun vede, che questi sono spezzati ad uso di prosa, e simili a' versi del nostro recitativo. Questa differenza è sì notabile, che gli eruditi han creduto, che i versi giambici affatto non si cantavano, e che solo s' usava il canto ne' cori. Ma bisogna avvertire, che nelle commedie di Terenzio non vi son cori, ed intanto nel titolo si nota il nome del maestro, che la pose in musica : Modos fecit Flaceus Claudii . Se gli attori Tom.I.

non cantavano, cosa mai Flacco avrebbe composto? Di più Orazio nell' arte chiama cantor l'attore della commedia, donec cantor, vos plaudite, dicat; e si sa, che queste parole le dicea colui, che parlava in ultimo luogo nella commedia, che doveasi recitare tutta cantando.

I nostri eruditi credono, che sia una grande improprietà il parlar cantando, e sdegnarsi, o piangere sul violino; e perciò vogliono dimostrarci, essere stati esenti di tal disetto gli antichi. Ma non pensano, ch'è maggiore improprietà il cantarsi il solo coro, che tutto il dramma. Poichè coll'interamente cantarsi, la musica sembra una cosa naturale, come la poesia. Ma recitandosi senza canto, e poi sentendosi all' improvviso cantare un coro, par che nel dramma s' introducessero dal poeta i musici, per festeggiar qualche giorno. E ben sarebbe tollerabile il costume, se il coro contenesse sempre qualche inno in onore de' Numi, o qualche popolare acclamazione. Ma spesso altro non è, che un discorso della gente ssaccendata, che passeggia nella piazza, e appruova, e disappruova quel che si fa dagli attori; vale a dire, che nel coro ci si dipinge quasi una conversazione di amici nelle botteghe del caffè. Qual improprietà non è l'introdurre questa gente sul teatro, che cantando sparla contro alle risoluzioni di una Repubblica, o di un Regnante, e talora eziandio contro alla provvidenza de' Numi?

Ma il dotto Gravina ( infelicissimo autore di sei tragedie non degne di portar in fronte il suo nome) che condanna questa musica teatrale, dovea rissettere, che ugualmente è improprio lo sidegnarsi, o il piangere in versi; e perciò non dovea sar uso della DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 243

poesia. Anzi è più naturale la musica, che la poesia. Poichè ci sono degli uomini, che nel sortemente sdegnarsi, o nel piangere modulano la voce, come se cantassero, ciò che taluni sanno ancora nel leggere: ma non conosco, chi si stizzi, e frema, e

contenda improvvisando con bellissimi versi.

Io son forse più pregiudicato degli altri a favor degli antichi, e dalla lettura di questa dissertazione ognun conosce a bastanza, quanto io sia tirato dalla passione verso i primi maestri della poesia. L'impararci talora a memoria un intera tragedia di Sosocle, o di Euripide ci è stato un giovenile trattenimento. Con tutto ciò ho pensato sempre, essere un'affettata pedanteria il persuadersi, che solo è ottimo quel che secero i Latini, ed i Greci; e che gl'Italiani, i Francesi, gl'Inglesi non sieno capaci d'inventare eziandio una nuova cosa, che sia ugualmente persetta, benchè ignota all'antichità. E bastantemente si è osservato di sopra, che l'imitazione degli antichi scrittori non ha da restringersi in queste particolarità, ma dee essere libera, e signorile.

Nondimeno quì non siamo nel caso: e s' avvede ognuno, che necessariamente la musica teatrale de' Greci, e de' Latini era consimile alla nostra; nè può negarsi, che i loro drammi si cantavano, come i nostri recitativi, ed i cori ad uso delle nostre ariette, specialmente ove si ristetta, che spesso il coro s' introduce in iscena per discorrere cogli attori; e nell'Elettra di Sosocle, per esempio, quasi sempre parla il coro, ora in versi anapestici, ora in semigiambi, or in altro metro con molte divisioni di strosette inuguali alla Pindarica. Qual improprietà non sarebbe, che Elettra, od Oreste domandasse semplicemente parlando, ed il Coro rispondesse cantando.

Q 2 Bifo

Bisogna dunque, o bandire del tutto la musica degli antichi teatri, sicchè neppur si cantassero i cori, o introdurla continuatamente, come ne' moderni.

Se poi le leggi della loro musica fossero così strette, come le nostre, sicche non permettessero di far uso di certe parole, non possiano ben giudicarlo. Penso però non fuor di proposito, che s' incontrassero le medesime difficoltà. Nel capitolo 7. abbiamo offervato, che Virgilio si astenne sempre da certe voci, che occorrono in poeti lirici, o elegiaci : e si può dire, che la differente musica ammetteva, o rigettava quelle parole in varie occorrenze. Prendasi il salmo 17. ch' è il 18. presso gli Ebrei. Questo è il Diligam te, Domine, che si riferisce a distreso nel 1. II. de' Re c. 22. Si osservi il testo Ebraico, ed in Samuele', e nel Salterio, e si vedranno molte frasi differenti. Molti dotti critici non fapendo render ragione di tal diversità, credono, che nel libro de' Re si riferisca, come improvvisamente il compose Davide in quella occasione; e che poi siesi da lui stesso emendato, e ripulito in miglior maniera. Di questo giudizio sì audace ne appello a coloro, che veramente abbiano buon gusto dell' Ebraico idioma. Considerino quelle picciole diversità, che occorrono nel falmo, ed esaminino quali in verità sieno più eleganti. Io per me non veggo per esempio nel versetto quinto, come חברי מורח, che' si legge nel Salterio, sia più elegante del משכרי מורח, che si legge nel libro de' Re. Lo stesso dico delle altre espressioni, che posfono rincontrarli.

Quanto a me non dubito, che tali picciole mutazioni sieno state fatte da Davide per comodo della musica; benchè noi non possiamo giudicare, perDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 245

chè sia più comoda per la musica la prima frase; che la seconda. Certo si è, ch'elegantissime sono le frasi del Petrarca, e pure non sono adattabili alla musica: elegantissime erano le frasi di Virgilio, e di Omero, e pure non erano adattabili alla musica teatrale de' Greci, e de' Latini, come lo conosce ognuno, che legge Sosocle, ed Euripide, e la Medea, le Troadi, l'Ippolito, tre nobilissime tragedie dell'aureo secolo di Augusto, che scioccamente s' uniscono a quelle di Seneca, o di altro decla-

matore.

Offervate ancora il falmo 13. Dixit insipiens in corde suo, ed il salmo 52. e vedrete, che sono gli stessi salmi, tranne qualche picciola mutazione. I comentatori non sanno renderci ragione di tal novità. O il salmo è lo stesso, e si è replicato per abbaglio, e non dovrebbe efferci niuna differenza; o è diverso, ed è una copia, o per meglio dire, un furto dell' altro. Si toglierà ogni dubbio, qualora si riflette, che i fastidiosi cantanti spesso vogliono nelle cantate qualche passaggio comodo alla voce, che non s'adatta bene alle parole del componimento. Per non perdersi il bel passaggio, si cambia qualche parola. Il falmo posto in musica la prima volta andò bene; si, dovette cantare un' altra volta forse d'altra voce, e con altri strumenti: nella musica nuova cadde in mente al cantante, o al maestro di cappella il farci qualche graziosa cadenza, che non s'accordava bene colle parole; Davide per compiacergli cambiò qualche paroletta, e variò la cadenza. Sembreranno queste conghietture ridicole di una mente non sana; ma eccone in pruova . un esempio de' tempi nostri.

Si rappresentava nel Real teatro di Napoli, già Q 3 son 246 CAP. IX. DELLA PEOSTA fon due anni, la famosa tragedia del Catone: in

un' aria dicevasi:

Ma non dir, che sci Romano Se non vanti libertà.

quando il Metastasio scrisse con più energia:

Ma non dir, che sei Romano Finche vivi in servità.

Lo strano piacere di chi cantava in voler, che si facesse una dolce tirata di gorga sull'ultima voce , fu cagione, che si togliesse la parola servità, di cui l'ultima vocale non permettea una tal cosa, e i mettesse in vece libertà, che potea stendersi a suo talento. Or chi farebbe, che dopo molti, e molti fecoli, ritrovando in due copie questa differenza di verso, faprebbe conoscere il vero; e chi per uomo accorto che fosse, potrebbe sospettare, che l'origine di tal cambiamento sia stata l' audacia di un cantante fastidioso? Nelle mie offervazioni alla Chioma di Berenice ho dimostrato, che tante varie lezioni in quell' elegia, siccome nelle altre opere de' poeti Greci, e Latini son derivate dall' insolenza de' musici; ciò ch'è fembrata agli amici una nuova, ed ardita proposizione, ma forse è sì vera, che non può contrastarsi.

Questa insolenza de' musici è più tollerabile, quando vogliono, che si soddissi al loro desiderio dall'autore stesso del componimento, che può facilmente cambiar qualche parola senza corromperlo. E quindi era facile a Davide eccellente e nella poessa, e nella musica il compiacer loro, come avvenne nel salmo 52. ch' è lo stesso del 13. tranne alcune dievi mutazioni. Si conserma questa mia opinione dal vedersi, che la musica su di differenti autori: la prima volta, come si legge nel titolo del 13.

fu

quantunque in verità fosse la medesima poesia.

XIV. L'ultimo argomento, che s' adduce dagli eruditi contro alla nostra musica creduta poco soave, sì è il tedio, che pruova generalmente il popolo ne' teatri, ne' quali sta solamente attento a' balli, agli spettacoli, alle decorazioni di scene, passando tutto il resto del tempo in cicalar cogli amici. Ma bisogna riflettere, che questo nascerà certamente dal continuo usarsi alla musica teatrale, ciò che non sortiva, quando non erano sempre aperti i teatri. Di più manca la novità della poesia: i buoni drammi sono scarsi: un dramma si rappresenterà mille volte, e benchè la musica sia diversa, non è però diversa la poesia. Con tutto ciò nell'apertura del teatro, la prima volta che va il dramma in iscena, ci si offerva una grande attenzione negli spettatori, e le altre sere in certe arie più nobili di eccellenti cantanti ci è gran silenzio, e non è possibile, che tutte le parti sieno uguali, e meritino la medesima attenzione.

Siasi come da' critici si pretende; forse non avveniva lo stesso negli antichi teatri? Non possiamo quì ajutarci con esempi della Bibbia, poiche non ci è notizia, che gli Ebrei avessero mai teatri. Si sa,

24 che

che qualche Rabbino scrisse, che Davide con quel Beatus, qui in cathedra pestilentiæ non sedit, abbia voluto dichiarar felice chi non fiede spettatore nelle teatrali azioni. Non ardirei di affermare lo stesso di tutti gli Orientali, e confesso, che non è molto lungi dal vero l'opinione di coloro, che vogliono, che l'edificio gittato a terra dal forte Sanfone, sia stato il teatro de' Filistei. Comunque sia, che non è quì luogo d'investigar l'origine de teatri, (\*) anche nelle musiche del tempio bisogna dire, che stessero con qualche svogliatezza, dal vedersi, che spesso Iddio si lamenta per mezzo de' suoi Profeti della picciola attenzione nel lodarlo, ed onorarlo cogl' inni, quantunque non avesse mai alcun pensato, che ciò venisse per mancanza della musica, o de' cantanti.

Per non dilungarmi oltre il convenevole, Orazio nell'Epistola 1. del l.II. fortemente si lagna non solo della plebe, ma eziandio de' cavalieri, che andavano al teatro per tutto altro, che per ascoltare gli attori delle tragedie; contentandosi di godere delle apparenze, decorazioni, e mutazioni di scene, e passando il tempo in cicalare in maniera, che parea sentirsi il mare in tempesta. Eccone le sue parole:

... Media inter carmina poscunt
Aut ursum, aut pugiles: bis nam plebecula gaudet.
Verum equitis quoque jam migravit ab aure noluptas

Omnis ad incertos oculos, & gaudia vana. Quattuor, aut plures aulea premuntur in boras, Dum

(\*) Vedi la nostra differtazione innanzi al falmo 117, intorno all'origine della poesia drammatica presso gli Ebrei.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 249
Dum fugiunt equitum turmæ, peditumque catervæ.
Mox trabitur manibus regum fortuna retortis,
Esse festimant, pilenta, petorrita, naves:
Captivum portatur ebur, captiva Corintbus.

Qui primieramente notisi l'uso antico degl' intermezzi, che ora si fanno co' balli ; ed allora oltre i balli soleasi dare al popolo un combattimento di fiere, come negli anfiteatri; onde il popolo media inter carmina poscit aut ursum, aut pugiles, cioè annojati del dramma, prima che si finisse l'atto, volevano l'intermezzo. In fecondo luogo, che i cavalieri non istavano a fentir la musica, migravit ab aure voluptas, e che stavano attenti solamente alle decorazioni, le quali s' offervano fimili alle nostre nella descrizione del combattimento, e del trionfo fatto da Orazio. E chi sa le scene versatili, e chi nelle tragedie; o commedie antiche ha offervato qualche improprietà maggiore di quelle, che si notano al presente, come specialmente nell' Ercole Etco di Seneca, o di qualche declamatore di quel tempo, non potrà negare, efferci state le mutazioni di scene rappresentanti or un luogo, or un altro almeno in ogni atto. Siegue il poeta:

Si foret in terris, rideret Democritus, seu
Diversum consusa genus panthera camelo,
Sive elephas albus vulgi converteret ora:
Scriptores autem narrare putaret asello
Fabellam surdo. Nam qua pervincere voces
Evaluere sonum, reserunt quem nostra theatra?
Garganum mugira putas nemus, aut mare Thuscum,
Tanto cum strepitu ludi spestantur,

e quel che siegue sullo stesso argomento. Il qual lungo passo di Orazio se attentamente considereranno i critici senza passione, vedranno, che in tutto

gli

gli antichi teatri eran simili a' nostri; e siccome i moderni non son privi di quei pregi ammirati già negli antichi; così gli antichi non vanno esenti di

quei vizj, che si riprendono ne' moderni.

Finalmente io credo, che il Calmet, e qualche altro erudito la fentivano affai diversamente da quel che scriffero; non sapendomi figurare, come la nostra musica non avesse loro dato piacere. Ma qualora in verità sia così, non è da maravigliarsi, trattandosi di persone affatto ignoranti di tali cose, nè può mai dar giudizio della musica chi non ne sa neppure i principj. Egli è vero, che la musica debbe esser popolare, e specialmente ne' teatri, e dee piacere ugualmente a tutti, nè ha da presumersi, che gli spettatori tutti sappiano di musica. Ad ogni modo in una città, ove il popolo s'avvezza a sentir continuamente la musica armonia, giunge a poco a poco ad aver un sì fino orecchio, che spesso può darne giudizio ugualmente che ogni maestro; e benchè non conosca, ove sia il difetto, generalmente sa conoscere se è buona, o cattiva. Ed è certo, che la musica debbe esser popolare, come la poesia. Un dramma scritto in chiarissimo stile, una tragedia ancor facile, e bella, non piacerà ad un villano, che avesse menati tutti i suoi giorni ne' boschi, ma solamente potrà dargli diletto una farsa. Come dunque può pretendersi, che gli piaccia la musica, quando questa è adattata a quel dramma, che non gli piace?

Io conosco un uomo di tutto garbo, di buon gufto in ogni scienza, e di un giudizio affai fino, ma che non era mai ancora uscito da un inselice luogo, ove nacque per sua sventura. Costui giunto in Napoli era desiderosissimo d'ascoltare un dramDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 251 ma in musica, ed entrò nel teatro, cominciata la recita in tempo, che ci era un gran silenzio, per udire attentamente un' aria del samoso Manzuoli detto Giovannini. Finita appena l'aria, ode batter le mani, sente un grande applauso, e qualche esclamazione, che si replichi, come la più bella cosa di quel dramma. Si rise della comune sollia, e rivolto agli amici consessò, che egli non sentiva maggior diletto di quella voce, che dello strepito de' gangheri di una gran porta, quando si serra. Chi sarà mai, che pretenda esser disettuosa la nostra musica, perchè non piace a costui, e non piuttosto acquietarsi al giudizio di tutto il popolo, che

applaudiva?

Ora non diversi affatto sono coloro, che, se bene educati in luoghi affai culti, se bene uomini adorni di ogni dottrina, non si sono però usati alla musica, ma la disprezzano, sol perchè intesa la prima volta non è loro piaciuta. E si sa, che di questi uomini ce ne furono in ogni età, e Plutarco ci rapporta, che preso in guerra prigioniero il famoso Ismenia Tebano eccellente sonatore di tibia da Antea Re degli Sciti, costui gl'impose di fare una sonata. Restarono tutti ammirati della dolcezza, e maestria del fonatore: ma egli disse, che assai più gli piaceva il nitrito del fuo cavallo: Θαυμαζοντων δε των αλλων, αυτ Θ ωμοσε ήδιον ακουειν ίππε χρεμετιζον-70. Se dee giudicarsi della musica antica con Antea, come della moderna col Calmet, bisogna conchiudere, che l' una è più difettuosa dell' altra, e che dobbiamo aspettare, quando questi riformatori ce ne infegnino una nuova migliore, e più armoniofa.

. Crederanno gl' ignoranti, che troppo ci fiamo

trattenuti su di questo argomento, e che bastava spiegare quei pochi passi de' salmi, senza entrare in tante questioni intorno alla musica; quasi che un interpetre di scrittura dovesse essere un maestro di cappella. Ma è da riflettersi, che se le nostre interpetrazioni dipendeano da ciò che avessero gli altri scritto intorno alla musica antica, bastava accennar le cose, e dedurle da' principj già stabiliti dal Kirchero, dal Meibomio, dal Wallis, dal Calmet, ec. Ma regolando noi le nostre interpetrazioni colla musica moderna, alla quale crediamo essere stata simile, ed uguale l'antica, era necessario di prima chiaramente pruovare questa nuova proposizione. da cui dipende non solo quanto si è detto finora intorno al vero fenfo di alcuni passi; ma quanto ancora diremo in appresso in questo capitolo, e molto più nel corso dell' opera nelle offervazioni sopra i falmi, dove spiegheremo in particolare tutti i luoghi difficili, rimettendoci alle regole generali. che abbiamo date in questo discorso.

Conchiudiamo intanto con brevità. La musica antica era persettissima, la nostra non è inseriore; ed ugualmente s'adatta bene alla Italiana poesia la nostra musica, che l'antica a' versi Ebraici, Greci, e Latini. Della musica antica siamo in tutto ignorantissimi; ma qualche lume, più che da' libri, può ricavarsi dalla musica moderna, la quale generalmente parlando è a quella similissima, e sorse la stessa. Questa regola non ancor conosciuta da' dotti abbiamo tenuta in questo capitoso, e ci è forse giovata per sare un idea chiara di alcuni passi difficili, come han veduto i lettori; e ci servirà più che mai, per ispiegare alcuni titoli di falmi, e per discorrere degli strumenti, che si usavano nella musica antica.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 253

XV. Un copioso numero di vari strumenti occorrono nella musica antica, sì presso i Greci, ed i Latini, come presso gli Ebrei. Il Calmet gli esamina tutti, ne dà notizie certe, e con belli rami ce ne dimostra la figura. Noi non faremo lo stesfo, per appagare la curiolità d'alcuni, i quali giudicano del merito dell' opera dalla bellezza de' rami, e chi brama offervarli, può far uso di quei dello stesso Calmet. Ma siamo, la Dio mercè, lontani dal pregiudizio di credere saper noi ogni cosa, e così d'imposturare i meno dotti colle nostre conghietture, che si spacciano, come notizie ben certe. Il P. Bonanni nel suo gabinetto armonico ci dà in rami affai belli tutti gli strumenti antichi , e moderni, anche delle barbare nazioni : ma siccome è accurato in questi ultimi, così senza fondamento parla de' primi, de' quali non intendea neppure il nome. Non ci allontaneremo dal vero, se daremo lo stesso giudizio del Calmet, e noi potremmo dimostrar false tutte le sue conghietture, se poi sapessimo in luogo di quelle proporne nuove più verisimili. Ma poichè tranne alcuni strumenti de' Greci, e de' Latini, de' quali non è nostro proposito quì trattare, non abbiamo affatto alcuna notizia degli strumenti degli Ebrei, ci contenteremo di far quì una serie de nomi di questi, rimettendo il curioso lettore alla lunga differtazione del Calmet stesso intorno a ciascuno strumento.

Strumenti di fiato. Di corde. Timpani, e Sistri. Chazozeroth Nabal Tuph Scopher Kinnor Zalzelim Keren Hafur Shalishim Hugah Cithara Mizolathaim . . : Masro-

Masrochitha Machalat Chalil.

Mictam

Pfalterim Symphonia Sambuca Minnim Mnanaim.

Oltre a questi venti, ve ne sono altri tredici, che non si sa a qual classe debbonsi riferire.

/ Neghinoth
Nchiloth
Hasheminith
/ Shigaion
Gittith
Almoth
Aièleth haschar
Shoshanim
Jonath-Elem rechokim
/ Higaion
Mashil
Al-tashet

Il P. Calmet s'avanza a negare, che questi ultimi sieno nomi di strumenti ne' titoli de' Salmi; e non piacendogli neppure le interpetrazioni de' Settanta, e della Volgata, in carminibus, pro populo, qui a sanctis longe sactus est, ne disperdas, e simili, che sono traduzioni del significato della parola, come abbiamo offervato, propone le nuove sue conghietture, che si riferiranno a suo luogo nel corso

dell'opera, bastandoci quì, per darne un saggio a' lettori di esaminarne alcune, che non ci soddissano

pienamente.

Cominciamo da' neghinoth, de' quali si sa menzione in più luoghi. Nel titolo del salmo 4.

la Volgata traduce, in sinem in carminibus psalmus David, di qual interpetrazione si è discorso a bastanza. L' Ebreo propriamente ha, lamnazeah in neghinoth psalmus David, e vuol

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 255

e vuol dire, che le parole sono di Davide, e la musica del maestro de' negbinoth, qualunque strumento mai si sosse dinotato sotto tal nome. Il Calmet traduce così: Magistro sæminarum musica instrumenta pulsantium. Ma quali strumenti sono mai questi? Se ogni classe aveva a parte i suoi strumenti, e da questi prendeva il nome il maestro, o prefetto, come qui dicesi semplicemente dal maestro delle donne sonatrici? Ci era forse qualche classe per le donne sonatrici divisa dalle altre? Questo è contrario al racconto de' Paralipomeni, nè credo, che le donne siensi tollerate nel tempio per altro fine, che per cantare, per la mancanza de' soprani, poichè il numero de' sonatori era così sterminato, che non v' era necessità d'introdurvi le donne, che che pensi in contrario il Calmet mosso da esempj di qualche pubblica allegrezza, in cui si dice esser uscite le donne per le strade co' lor tamburi, e sistri, ciò che non ha che fare colla musica del tempio. Peggiore affai è l'interpetrazione di Marco Marino, che semplicemente ci dà, magistro pulsationum, e ci dice, che la voce Ebrea significa il suono degli strumenti, e che altro non voglia dire, che il maestro de' suoni. Ma chi è questo maestro de' suoni? Egli non pensò quanti erano i maestri di suono in dodici classi, e ci propose questa traduzione importuna, come se ci fossero stati in Gerusalemme due foli maestri, uno di canto, ed un altro di suono, di che non può pensarsi cosa più inetta.

Ma che sia questa voce nome di strumento musico apparisce chiaramente dal verso 13. salmo 63. In me psallebant, qui bibebant vinum: l' Ebreo dice, & fui neghinoth potatoribus sechar, ch'è un' espressione caricata, ma vaga dell'Ebraico idioma; e vuol:

dire,

dire, ch' era divenuto la materia delle pubbliche canzoni: io servo di neghinoth agli ubbriachi, io sono il tamburo, su cui battono i maligni. Ed è un' espressione simile a quella di S. Paolo, benchè in altro senso: Fastus sum velut æs sonans, & cymbalum tinniens. Occorre la medesima frase in Giob 30. 9. Nunc in eorum canticum versus sum, e l' Ebreo dice neghinoth, come nel salmo, onde appare,

che questo è uno de' più antichi strumenti.

XVI. NEHILOTH, נהילותו. Nel titolo del Salmo V. si legge un tal nome, prasecto nebiloth: la Volgata, che vuol esprimere la fignificazione gramaticale delle parole, dice, in finem, pro ea, quæ hareditatem consequitur. Ma ognun vede, che sia la folita iscrizione de' maestri di cappella , Salmo di Davide, musica del maestro de' nebiloth: e potendosi I' Ebraica voce dedursi dalla voce hin foramen, non penserebbe male, chi dicesse potersi tradurre tibia, o qualche altro strumento di fiato. Il Calmet però sostiene, ch' è meglio tradursi, præsecto puellarum saltantium; e benchè nell'argomento del Salmo ammetta l'una, e l'altra interpetrazione, nella differtazione però rigetta la prima, attenendosi solamente a questa sua, e mette fra il numero degli strumenti finti da' Rabbini il nebiloth. Io non credo, che abbiamo a favore di qualche altro strumento di musica pruove uguali a quelle a favor del nebiloth. Nel primo libro de' Re c. 10. v. 5. Samucle predice a Saulle, che incontrerebbe una schiera di musici in atto di sonare vari strumenti, e fra gli altri il nebiloth: e lo stesso s'osserva in Isaia ciò, che non può negarsi dal Calmet. Avendo notizie sì certe, perchè voler imposturare colle proprie conghietture, e pensare, che il salmo sia stato posto in

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 257 in musica dal maestro delle ballarine? Questa è una nuova classe, che s'introduce nel tempio senza molto decoro. Oltre che il salmo non è un' allegra ballata; esso è, Verba mea auribus percipe Domine, che corrisponde ad una nostra elegia. Non ci è dunque motivo di non credere il mebiloth essere uno strumento particolare di qualche classe, e che il salmo sia stato composto dal maestro de' nebiloth, o sia dal maestro di cappella della classe de' sonatori di nebiloth.

XVII. SHIGAION, שניון . Questa voce è oscurissima, e le varie interpetrazioni degli antichi, e de' moderni accrescono piuttosto le difficoltà, che s'incontrano nel darle un' opportuna fignificazione. Essa si legge nel solo titolo del salmo 7. e nel cantico di Abacuc. Credesi comunemente, che la Volgata, ed i Settanta l'avessero interpetrata salmo: sbigaion David, Psalmus David; e perchè da qualunque radice si derivi, non può l'Ebraica voce avere mai tal fignificato, vien creduta da' moderni critici falsa tal' interpetrazione; ma non è vero. I Settanta, e la Volgata non interpetrarono la voce shigaion, che lasciarono del tutto, ma quel Psalmus è un' aggiunzione fatta per maggior chiarezza alla voce David, come si può osservare in altri titoli, ov' è sola, come nel salmo 25. nell' Ebreo si legge solamente לדויך di Davide, nella nostra Volgata, Psalmus David. Così nelle nostre raccolte poetiche talora si dice; Sonetto di Francesco Lemene, Canzone di Carlo Maria Maggi; e talora semplicemente, di Francesco Redi, di Francesco Petrarca, senza più, lasciando a' lettori il conoscere, se il componimento è sonetto, o canzone.

Aquila ci da υπερ αγνοιας, Simmaco αγνοιμα, e Tom.I. R S. Gi-

S. Girolamo con loro, pro ignorantia, pro ignoratione Davidis. Midra, Teillim, Salomone, ed altri Rabbini, error Davidis; Vatablo, arcanum Davidis; Catillon, defensio Davidis; Genebrardo, delicia Davidis; Marco Marino, studium Davidis. Giudichino i lettori quanto importune sieno tutte queste interpetrazioni fondate sulle etimologie della voce, senza aver cura del senso proprio al luogo ove si legge, non avendo che sare col salmo tutti questi

titoli capricciosamente inventati.

Quattro altre opinioni restano di esaminare, che sono alquanto più verisimili. La prima è del Rabbino Manahen, e di altri, che pensano esser nome di strumento musico. La seconda è di Abenezra feguita dal Muiz, dal Ferrando, e dal Grozio, che shigaion sia il principio di qualche canzoncina, che comunemente cantavasi da tutti, al cui metro Davide compose quel salmo, per cantarsi allo stesso tuono. Così noi abbiamo le nostre barcaruole, le cavatine, le canzonette, e tutte prendono il nome dalla prima, che si è posta in musica. Riuscì vago il tuono di una canzonetta fatta per Nice, fe ne compone un' altra, per cantarsi allo stesso tuono, e noi chiamiamo tuttavia una Nice, benchè fosse su di altro argomento. La terza è di Giunio, di Tremellio, e di Gejero, che shigaion voglia dire ode erratica, ode aberrationis, ode varia, e che sia titolo de' salmi composti ad uso de' ditirambi con versi, e piedi disuguali. La quarta è del Calmet, che traduce, sollicitudo Davidis, cantico di mestizia, e di afflizione, il cui nome shigaion corrisponde alla voce elegia .

Prima di proporre le nostre conghietture, vediamo il titolo del cantico di Abacuc, ove occorre di

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 250 bel nuovo la voce shigaion, benchè in numero plurale תפלה: להבקוק הנביא על שניונורת tephilab la Habacuch hannai al shigaionoth, precatio Habacuc prophetæ super shigaionoth. S. Girolamo dopo Aquila, e Simmaco, pro ignorationibus, pro ignorantiis; Leon di Giuda de rebus perplexis; Marino super erroribus, super curis. Gli altri ci propongono le stesse conghietture, che nel titolo del salmo. Qualunque delle interpetrazioni si scelga, debbe adattarsi all'uno, ed all' altro luogo, e quella sarà la più verisimile, che ugualmente è propria per gli titoli, e del falmo di Davide, e del cantico di Abacuc. Il dirsi pro ignoratione, pro ignorantiis co' Greci interpetri, e con S. Girolamo è una spiegazione languida e nel salmo, e nel cantico. Cosa mai è questa ignoranza? i delitti, i peccati commessi per ignorantiam, e da' nemici, qui nesciunt quid saciunt. Se il salmo di Davide fosse un' orazione a Dio di perdonare i suoi nemici, come ignoranti, volentieri ci accorderemmo a questa interpetrazione: ma egli è il salmo, Domine Deus meus, in te speravi, in cui cerca vendetta de' suoi nemici, e minaccia loro rovine, e Rerminio, se non si quieteranno: come dunque si prepone quel titolo in fronte del falmo? Leggasi il cantico di Abacuc, e si vedrà, ch'egli canta i prodigi operati da Dio a favor del suo popolo, ci narra le disfatte de' nemici, minaccia agli altri lo stefso, ed in somma tutto altro dice, che quel che ci promette nel titolo pro ignorantiis. Quei che traducono, error Davidis, O canticum super erroribus, fono ugualmente importuni. In tutti i falmi parla di peccati il Salmista, e ne chiede da Dio il perdono, e questo titolo era meglio adattarsi al Miferere, o ad altro consimile, che al salmo 7., R 2

ove anzi egli protesta di esser innocentissimo, e di non meritare quelle persecuzioni: Domine Deus meus,

si seci istud, si est iniquitas in manibus meis.

Meglio è la traduzione del Catillon, desensio Davidis, che in verità il salmo è un'apologia a savor di Davide: ma oltre all'esser poco sondata l'interpetrazione, per non avere tal significato la voce Ebraica, essa non ha che sare poi col cantico di Abacuc, in cui si tratta un argomento diverso.

Giurerei, che il Vatablo non ha inteso egli stesso, che voglia dire, arcanum Davidis, com'ei traduce; ed il Genebrardo è men accurato degli altri con darci, delicia Davidis, quasi fosse il salmo più ameno, o il più bello, ch'egli avesse composto; e cum oblectationibus nel cantico di Abacuc, ch'è una frase ridicola, e di niuna significazione. Marco Marino traduce, studium Davidis, e nel suo tesoro sostiene, che l'Ebraica voce dinoti cura, anxietas; onde par, che sia questa interpetrazione consimile a quella del Calmet, sollicitudo Davidis, ch' ei però ci propone, come nuova. Ma il titolo intero dice così: Shigaion David, quem cantavit Domino pro verbis Chust filii Jemini, e non credo che sia un' elegante espressione il dirsi, sollicitudo, cura, quam cantavit David, o studium, quod cantavit David pro verbis Chusi, Oc. come il Marini. Nè il dirsi nel cantico di Abacuc, canticum pro curis, rende un senso più chiaro, essendo il termine troppo generale, ed il cantico non contiene qualche buon fentimento disteso in versi, per consolare gli animi afflitti, ed angustiati, sicche potesse dirsi esser fatto pro curis, pro sollicitudinibus, per conforto degli affanni.

La strana opinione di Giunio, di Tremellio, di

Geje-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 261

Gejero, e di altri, che voglia dire ode erratica, ode aberrationis composta di versi, e piedi irregolari, e capricciosi, si niega, come s' afferma. Nè so come possiamo conoscere i versi irregolari, quando non sappiamo quali sieno i ben regolati. E poi nel cantico di Abacuc cosa mai vuol dire, precatio super odas erraticas? In somma questa è una sentenza, che non merita esser confutata.

Coloro, che pensano esser nome di uno strumento musico, van lontani dal vero ugualmente, che gli altri. Non dicesi, salmo di Davide al presetto de' shigaionoth, ma shigaion di Davide, ch' è una frase troppo importuna. In oltre è contraria l'autorità del cantico di Abacuc : ivi si dice , precatio Habacuc super shigaionoth, che a prima fronte parrebbe, che dinotasse cantico di Abacuc da cantarsi co' shigaionoth; ma al fine del cantico si dice, ch' ei fu posto in musica dal maestro de' neghinoth, בנגינורו למנצח, lamnazeah bineghinot, e questi componeva per gli suoi strumenti, ciò che non si è avvertito da' dotti.

Questo è il motivo, per cui neppur mi soddisfa l'opinione per altro affai più sana del Grozio dopo Abenezra, che shigaion sia il principio di qualche canzonetta, che cantavasi comunemente fra il popolo, e che Davide avesse composto il salmo 7. per cantarsi a quel tuono. Se questo è il significato della voce, debbe dirsi lo stesso del cantico di Abacuc, che sia composto sopra il shigaion; e se è così, perchè dirsi in fine, che la musica è del presetto de' neghinoth? In oltre in Abacuc il nome è plurale sopra i shigaionoth, e non sembra, che sia più titolo di canzonetta. Nel falmo poi l'iscrizione è troppo mozza, perchè non dice, salmo di Davide R 3 lopra

sopra il shigaion, come in Abacuc, ma semplice-

mente, shigaion di Davide.

XVIII. Per non tener più sospesi gli animi de' lettori io penso, che debbe in ogni conto preserirsi la versione di S. Girolamo, di Aquila, e di Simmaco, che interpetrano la voce Ebraica tanto nel salmo, quanto nel cantico, pro ignorantia, pro ignorationibus, o pure ignoratio, ignorantia; colla quale è d'accordo quella del Vatablo, che traduce arcanum; ma nè Vetablo, nè Aquila, nè Simmaco, nè S. Girolamo intesero la forza di questa voce, la quale siccome su ben tradotta, così su malamente spiegata. Già s' è satto vedere più sopra, che la voce David non dee unirsi con shigaion, sicchè si dica, shigaion David Tritt ignoratio Davidis.

Ma il titolo del falmo è femplicemente di Davide, ficcome in altri, e s'intende, Salmo di Davide. In fecondo luogo si è dimostrato ancora, che quell' ignoratio non può dinotate i peccati, che si commettono ignorantemente dagl' increduli, non avendo ciò che sare coll'argomento del salmo, o del

cantico di Abacuc.

Penso dunque, che la voce shigaion sosse una nota critica de' raccoglitori de' poetici componimenti, allorchè non si sapea l' autore del componimento, ò pure non si sapea per qual occasione s' era composto. I Greci dicono αδηλον, e nell' antologia, o sia raccolta de' Greci epigrammi, ove l'autore è incerto, si scrive nel titolo αδηλον, cioè incertum, obscurum, che secondo il genio della lingua Ebrea, che usa i vocaboli astratti, si direbbe obscuritas, incertitudo. Questo appunto dinota la voce shigaion e ignorantia, ignoratio, arcanum, cioè incerti austoris, il salmo di chi sia non si sa e come dicono gli stama.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 263
ftampatori nelle raccolte de' fonetti Italiani, Sonetto di N. N.

Il titolo del salmo è, Psalmus David, quem cantavit Domino pro verbis Chusi filii Jemini. Gli antichi, e moderni interpetri consessano ugualmente, che questo titolo non ha che sar col salmo, che in esso affatto non si parla di tali cose, e che nella storia non ci è questo Chusi figlio di Gemini, che Chus Arachite non potea dirsi figlio di Gemini, e il nome stesso sarebbe, come osserva S. Girolamo, scritto di altra maniera port, e non popo, col samech, e col chet, e non col coph, e schin. In somma questo è uno di quei titoli, che indusse il Calmet, e molti altri dotti critici a pensare, che i titoli non sieno di divina, e canonica autorità, perchè spesso contrari al testo.

Noi faremo vedere nel decorso dell' opera, che l'altrui ignoranza è stata cagione di sì audace sentenza, e vedranno i lettori, che sì questo, come ogni altro titolo saranno letteralmente da noi spiegati in maniera, che non resti più dubbio su tal materia. Per ora ci basta, che questo salmo non si sapea dagli antichi per qual occasione satto, e che della verità del titolo si dubitò sempre fra gl'interpetri di ogni secolo; nè i Rabbini ci somministrano

conghietture più sode.

Io non voglio dire, che chi raccolse i salmi, stando in dubbio, se il salmo sosse di Davide, come dicevasi nel titolo, ci avesse posto shigaion, cioè ignoratio, non si sa; la quale conshiettura non sembrerà audace a coloro, che avranno letta la dissertazione del Calmet, per consutare la savola di Estara ristoratore de' sacri libri, che si singono sollemente essere stati dispersi. Ma dico almeno, che gli R 4 anti-

antichi critici avendo offervato il titolo così oscuro, e che non corrispondeva al salmo stesso, per avvertire i lettori, scrissero alla margine shigaion, obscuritas, ignorantia, l'argomento non si sa; la qual voce s' unì collo stesso titolo dagl' imperiti copisti, e s' è fatto shigaion David, ignorantia Davidis, arcanum Davidis, ch' è cosa più oscura dello stesso

shigaion.

Lo stesso dee dirsi del cantico di Abacuc. Questo è il più oscuro di tutti i cantici, e non si sa affatto per qual occasione sia stato composto dal Profeta. Lo confessano comunemente gl'interpetri, e per tutti a me basta l'autorità del mio dottissimo amico il Canonico Mingarelli nella giunta de' cantici al Salterio del Marini nel fecondo tomo degli Aneddoti: Quænam vero res illa sit, ad quam omnia, que hic Habacuchus loquitur, potissimum referenda sint, ex ipso cantico difficile est definire, in quo multa etiam sunt ad explicandum satis difficilia: ecco dunque la forza delle voci של שניונות al shigaionoth, o shigionoth, super ignorantiis, oratio Hahacuc super ignorationibus. Questo non ha che far col titolo de' falmi: è una nota de' critici antichi, i quali non fapendo per qual occasione s' era composto il cantico, dirimpetto al titolo תפלה להבקוק הנביא tepbilab la Habakuk hannabi, oratio Habacuch propheta, ci pofero nella margine על שגיונור al shigaionoth, fuper ignorantiis, cioè, sopra che cosa, non si sa.

Leon di Giuda traduce, de rebus perplexis. Giovano queste interpetrazioni di vari autori, per vedersi, che tutti confessano, che la voce Ebraica dinota incertezza, ignoranza, dubbio, benchè non abbiano saputo intendere la forza di tal vocabolo ne' luoghi, ove occorre. Quel de rebus proplexis è un'

otti-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 265 ottima traduzione, che s'accorda colla spiegazione, che noi le diamo, se bene intesa in altro senso da Leon di Giuda, oratio Habacuch: poi in margine, ad shigaionoth, de rebus perplexis, cioè, l'argomento non si sa.

Giudichino i lettori, quanto sia più verisimile delle altre questa nuova conghiettura, che da noi la prima volta si propone dopo le fatiche di tanti uomini illustri, che gloriosamente han sudato nella interpetrazione de' falmi; che intanto passeremo ad esaminare le altre questioni appartenenti alla materia, che trattiamo in questo capitolo della musica

antica.

XIX. HIGAION הגיון. Se questo sia veramente nome di strumento musico, il P. Calmet non ardisce di asserirlo deliberatamente. E quantunque egli non avesse saputo produrre una nuova, e propria interpetrazione; nondimeno ha voluto almeno metter in dubbio l'antica. Nel Salmo 91. s' unisce cogli strumenti, in maniera che è cosa di sofista il contraflare questa fignificazione עלי עשלי נבל עלי הגיון ובנור, Super hasur, & super nebel, super higaion, & kinnor. Nella nostra Volgata leggesi, in Psalterio, dechacordo, cum cantico, & cithara; ma ognun vede, che la naturale costruzione ci dimostra, che quello sia istrumento come gli altri. E Marco Marino . che volle tradurre, super locutione in cithara, cerca con lunghi raggiri persuaderci, che locutio cithare, voglia dire una dolce fonata di cetra, in maniera che sembra, che la cetra parli. La quale interpetrazione troppo ricercata non ha che fare col verfetto del salmo, ove semplicemente il Salmista dice, che vuol lodare Iddio super hasur, super nebel, super bigaion, & kinnor.

In

In oltre occorre una tal voce nel verso 17. del Salmo 9. הניון סלרה higaion selah, che non può affatto intendersi in altro senso, come faremo vedere dopo che avremo discorso del selah, che non

è meno oscuro vocabolo dell' bigaion.

Questa voce occorre più di settanta volte ne' salmi, e nel cantico di Abacuc, e la significazione è così incerta, che Origene disperò di poterne indagare il vero, e S. Girolamo dopo riscrite varie opinioni nell'epistola ad Marcellam de voce diapsalma, consessa, che meglio è seguir l'ignoranza di Origene, che vantarsi cogl'imperiti di saper una cosa del tutto ignota: Origenis maluimus imperitiam sequi, quam stultam babere scientiam nescientium. I Settanta col tradurla διαψανμα accrebbero la dissicoltà: questa voce è ugualmente oscura, che la prima, come si vede da Origene, e da S. Girolamo.

Per comun sentimento degli antichi, e moderni non ha che fare col testo del falmo: o che si tolga, o che si lasci, il sentimento è lo stesso. Solo il Tremellio, ed il Giunio cercarono d'interpetrarla, come fosse del testo, unendola allo stesso versetto; ma non corrispose all'ardita impresa un felice evento. Poichè dovettero interpetrarla in cento maniere secondo i vari luoghi, ove occorrea. Ma non può dubitarsi, che tal voce sia una nota aggiunta per qualche segno ne' falmi, dal vedersi, che non leggesi nella nostra Volgata, benchè ci era negli antichi Salteri, e come bene avverte il Muiz. hic sine periculo erratur, cum ea res nihil, aut parum ad sensum pertineat. Teodoreto, e Suida credono, che dinoti un' inflessione di voce: S. Agostino, interpositum in canendo silentium. Molte opinioni propone S. Girolamo nell'epistola citata: Quidam diaplalma

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 267
pfalma dixerunt esse commutationem metri, alii pausationem spiritus, nonnulli alterius sensus exordium: sunt,
qui rythmi distinctionem. Aggiunge, che la voce
selab superiora pariter, & inseriora connectit, aut cer-

te docet sempiterna esse, que dicta sunt.

In fatti egli traduce semper, come Aquila, e Simmaco nel verso 3. del cantico di Abacuc. E il Targum ne' Salmi, in perpetuum. S. Eusebio Vescovo di Cesarea pretende, che il diapsalma dinoti, pausatio spiritus, e suppone, che cantanvansi i Salmi quasi improvvisando al tuono, che si spirava dallo Spirito Santo; ove cessava l'ispirazione, si terminava il canto, e scriveasi nel codice, selah, diapsalma. S. Gregorio Nisseno nella prefazione Salterio crede, che questo era segno, che in quel paffo il Profeta aveva un' ispirazione più particolare, ed infolita: ciò ch'è falso, ritrovandosi spesso nel fine de' falmi. Chi vorrà riscontrare tutti i luoghi, ove occorre la voce felah, diapfalma, vedrà, che nè si muta il metro, nè sempre si principia un altro fenfo, che anzi tal volta è nel mezzo della fentenza; nè s'appone in luoghi molto più notabili degli altri, sicchè possa interpetrarsi per un segno di doversi sempre ricordare di quella sentenza, ch'è il fignificato del semper di S. Girolamo, com' egli stesso ci attesta; e le opinioni del Nisseno, e del Vescovo di Cesarea non hanno avuti seguaci.

I moderni non sono stati più selici degli antichi in questo argomento. Ci è chi crede, che il selah era una nota musica, che serviva a' capicori, per regolare il tuono del salmo, come l' evovae ne' libri del canto Gregoriano; la qual opinione non dispiace al Bustorsio, al Gejero, ec. e Kimchi, Muiz,

Gro-

Grozio, Genebrardo, Mariana, Marini vogliono, che dinoti un alzamento di voce; ed il Marini nel Salmo 3. v. 3. ci aggiunge, che il nostro fol, la,

è nato dal selah. (\*)

Ma chi inventò le nostre note visse in tempo, che non sapevasi nè il selah, nè il diapsalma. Calovio nel suo Antigrozio crede per contrario, che sia un segno di doversi bassare la voce. Più capricciosamente Meibomio in novo specimine Bibl. emend. O interpetr. vuole, che la voce selah sia un' abbreviatura delle voci מלה חשר dalle cui lettere iniziali siasi formato מלה, che dinota, redi sursum cantor, che corrisponde al nostro, da capo. Giovan Clerico crede, che sia una poetica interjezione per aggiustar la rima, o il verso mancante; o pure un' interjezione di affermazione simile all' amen, della qual opinione è Abenezra, benchè altri la vogliono piuttosto un' interjezione ammirativa, O Deus! mirabile dietu! Orc.

Finalmente il Calmet c' insegna, che la voce selab dinoti fine, e che ne' libri de' Giudei, siccome
i nostri stampatori dicono, finis, e TRO i Greci,
si legge selab, ciò che non può negarsi per l' autorità di S. Girolamo ad Marcellam: Apud Hebraos in
fine librorum unum e tribus subnetti solet, aut amen,
aut selab, aut salem. Or egli crede, che il Salterio non sosse anticamente diviso in vari salmi, ma
scritto continuato, siccome gli altri libri della Bibbia senza la divisione de' capitoli, e de' versetti; e
che per regola de' cantori si metteva alla margine
selab.

<sup>(\*)</sup> Vedi la lettera dell' Ab. Mingarelli all' autore .

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 269 (elab, cioè finis, per non passare più avanti, e sa-

persi, che termina la cantata.

Tutte queste opinioni cadono a terra, ove si ponga mente a' luoghi, ove occorre la voce felab. Essa leggesi spesso in fine de' salmi, e perciò s' inganna il Bustorsio, ed il Gejero, che la vogliono
segno del tuono, in cui dovea cantarsi il salmo;
che si sarebbe posta sul principio dopo i titoli, ed
i nomi degli strumenti, o dopo la prima strosa, per
dinotare, che tutte le altre vanno della stessa maniera. Grozio, Muiz, Genebrardo, Calovio, e chi
altro vuole, che dinoti un alzar, o bassar di voce,
sono nello stesso errore: poichè la voce selab s' incontra spesso dopo finito il salmo, quando non è
più tempo, nè di alzar la voce, nè di bassarla.

Ma neppure per contrario può fignificare da capo, come pretende Meibomio, poiche, oltre al non avere tal fignificato la voce Ebrea capricciosamente interpetrata, non leggesi sempre tal voce nel fine della cantata, ma spesso dentro il salmo, e fra pochi versi, e quel ch' è più in mezzo della sentenza, sicche non si può ritornar in dietro senza interrompere il senso; e si dee ritrovare un' interpetrazione, che s' accordi ben in tutti i luoghi, ove occorre. Questo è il motivo, per cui non può ammettersi l' opinione di Abenezra, che sia un' affermazione, o di Vatablo, che sia un' interjezione ammirativa, poichè s' incontra in luoghi, ove non bisogna nè l'una, nè l'altra; e quella del Clerico è audace, e falsa, che sia un' interjezione, per accomodar il verso, e la rima, quasi fossero i salmi di qualche inselice poeta. Oltre che questa interjezione dovrebbe avere il suo significato, e qualunque degli addotti fin-

finora se le accomodi, non è ugualmente adattato

in tutti i luoghi, come s'è detto.

Più di tutte affai strana mi sembra l'opinione del Calmet, essendo la divisione del Salterio antichissima, benchè s' offerva qualche differenza in pochi falmi; e non ha che fare la divisione de' capitoli degli altri libri, i quali trattano una stessa materia continuata, co' falmi, ne' quali l' uno è diverso dall'altro, e ci sono i titoli differenti, che bastantemente gli dividevano. Oltre che, come osserva S. Girolamo nell'epistola ad Marcellam, questa voce selab talora 'non s' incontra mai ne' salmi più lunghi, ed intanto si legge più volte ne' salmi più brievi : ed infatti nel cantico di Abacuc fi legge tre volte. Crederemo dunque, che il cantico di Abacuc siesi cantato in tre volte? Questa è un' opinione non degna del dotto Calmet, e potrebbe aver luogo, qualora la voce felah si leggesse nel fine de' falmi, sicchè si credesse segno di divisione; ed il credere, che in cinquanta, e più volte, che si legge nel mezzo de' falmi, e fra pochi versi, sempre sia mal situata, è un abusarsi della critica potestà fenz' alcuna moderazione.

Io non voglio proporre una nuova conghiettura in questa materia, mi basterà di dare un nuovo lustro ad un'antichissima versione. I Settanta col tradurre diapsalma la voce selab, ci san credere, che sia un segno per la musica. E quantunque oscurissimo siesi creduto il significato della Greca voce da Origene, e da S. Girolamo; pur è certo, che secondo la sua etimologia altro non dinota, che un'interponimento di suono, o di canto. Gli antichi Padri l'intendeano così, e S. Agostino nel salmo 4.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 271

Diapsalma interpositum in canendo silentium significat: Ciò posto io penso, che la voce Ebrea selab corrisponde al tacet, di cui si sa uso nella nostra musica. Si compone un' aria con violini, basso, e slau. ti; i nostri maestri di cappella nella riga del flauto scrivono: Flauto tacet. Questo appunto è il selab degli Ebrei. Ove gli strumenti teneano battute, come noi diciamo, e cantavano le fole voci, scrivevano selah, cioè, tacent. Quando poi non tacevano tutti gli strumenti, ma qualche strumento particolare, come presso noi, flauto tacet, non scrivevasi semplicemente selah; ma dicevasi quale strumento; e perciò nel verso 17. del salmo 9. si legge bigaion felah, che noi diremmo, flauto tacet, oboe tacet . Ugualmente si dovea scrivere selab, quando tacevano le voci, e sonavano gli strumenti, ch'è l'interpositum in canendo silentium di S. 'Agostino, cioè la voce tiene battute. Quindi è, che talvolta si legge nel fine de' falmi, e specialmente de' falmi brievi. Questi talora si cantavano da capo: alcune volte si comincia una cantata ugualmente, e dalle voci, e dagli strumenti: alcune volte cominciano gli strumenti, e fanno il ritornello; quando in fine de' salmi non ci è il selab, il salmo non si ripete, e si comincia ugualmente senza ritornello; quando ci è il selah vuol dire, che le voci tengono battute, finchè gli strumenti fanno il ritornello. Quindi non è da maravigliarsi, se non si vede talora ne' salmi lunghi, e s' incontra ne' brievi : poiche questo era a piacere de' maestri di cappella, i quali poteano comporre i falmi lunghi, come più di severo argomento, in uno stile continuato, anche per non trattenersi molto tempo, e per contrario i brievi, ed i più ameni con molte pause, e ritornelli, e variazio-

riazioni di strumenti, per compensare la brevità della cantata. Questa nostra interpetrazione è adattata a qualunque luogo, in cui si legge il setab, e se nel fine de' libri i Rabbini scrivevano selab, come ci attesta S. Girolamo, ognun vede, che secondo il genio dell' Ebraica savella molto opportunamente nel fine del libro si scrive tacet, quiescit; ciò che piuttosto conserma, che debilita questa opinione. Lo stesso Calmet ci attesta, che i Giudei sempre terminano i loro epitas colla voce selab, che si crede dinotare in sinem, in perpetuum; ma ognun sa quanto adattamente ne' sepolcri si scrive

felah, requiescit, tacet .

Mancherei al mio dovere, se non aggiungessi quì un opportuno pensiero del Martorelli, il quale su felice mia guida nell'oriental sapere. Ora essendo ito a fenno al dottissimo professore questo mio ragionare, e credendolo vero mi scrisse approvandolo, e volle ajutarlo eziandio colla natia ragione etimologica, e l'autorità valevole di lui mi ha fatto lieto d'aver io dopo le fatiche di tanti comentatori illustri dato nel segno. I più antichi Padri, ed i più avveduti ci hanno trasmesso, che selab vale quiete, pausa, silenzio, e si ha nell'oriental parlare לכרה, che fra le altre fue nozioni vi ha il remittere, come vuole anche R. D. Kimchi, il quale dice, che questa voce selab possit & a TD ese, quasi voces sternenda, & remittendæ symbolum notans communem pausam, Oc. Eziandio l'altro verbo fimilissimo no si potrebbe trarre alla medefima fignificazione: ma reca meraviglia, che da niuno si è posta mente alla vera origine del controvertito vocabolo selab de' salmi, la quale si rinviene in שלה, che in primaria nozione ha quietum esse, e tacere, e piace, che i SettanDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 273
ta vecchi ne' Paralip. I. 4. 40. ci hanno ήσυχια, quies, paufa; e forse non si vide tal verbo, perchè è scritto collo v, e non coll' D, come se non sossero gli stessi elementi, e che di continuo confusamente si usano.

Se poi si riflette, che da questa oriental voce si ha in Latino nativamente il verbo fileo, si piegherà ognuno a credere, che ne' falmi, e nel cantico d' Abacuc il selab era una nota, che intimava silenzio a' fonatori degl'istrumenti, giusta la mia interpetrazione ajutata anche dagli antichi. Aggiungasi, che eziandio il verbo de Greci σιγαω, sileo, esce da שלרי, apprendendosi da' primi anni, che la λ si muta in γ, onde si ha μαλλον, e da esso magis, e dicesi μολις, e μογις · Bisogna anche ristettere, che le voci appartenenti al silere, sono state formate ad arte, e per ονοματοποιαν con farle cominciar dalla S; e piace ciò anche al Vossio nell' Etimol. alla voce filere, ove si legge: Silere factum est a sono, quem edunt, qui alium, ut loqui desinat, monent, unde illud ST apud comicos. Ma egli non pensò al שלה degli Ebrei, ficcome si vale in tale occasione del σιγαν, e del σιωπαν de' Greci, e del· Belgico swigen, benchè l'uom dottissimo rechi altro verbo ciò è mon, siluit, ove ci si vede il samech, comechè preceduto dall'aspirazione 7. Or ciò essendo certo, e trovandosi in selah tale origine, la quale si consa per più ragioni al silenzio, mi do di leggieri a credere, che questa voce ne' salmi dinoti ciò, che un poco a lungo ho intrapreso a mostrare, e di tante pruove ne son di senza tutti coloro, che altrimenti l' hanno voluta intendere.

Anche all' eruditissimo Mazzocchi venne talento di scoprire il mistero di questo selab de' salmi, ed

altro non ha aggiunto all'Etimol. del Vossio, che: Sileo ab Heb. To, felah, quod videtur habuisse significationem etiam silendi, aut silentium indicandi, uti constat exordio in psalmis : o, selah , quod in LXX δια Δαλμα redditur, i. e. interjectum silentium. Ac memini plura mihi ad psalmos suisse notata, cur δια Jahua nota silentii fuerit . Ceterum SILEO poterat a Sinu ( seol, sepulcrum ) fluxisse, quia sepulti passim silentes in psalmis vocantur, & psalmo 114. vers. I. sepulcrum : 1017, duma, i. e. silentium nuncupatur. Sapendo io, ed il fanno moltissimi, che questi negli studi Bibblici va assai innanzi, credea. che avesse occupato l' intero mio pensamento intorno al felah de' falmi: veggo ora, che in queste sue parole ci ha dell'oscurità egualmente, che si è ravvisata sinora nel selah. Perchè ci dice, che potrebbe anche significare silere, e silentium indicere, ed intanto non il fignifica: che il felah si ravvisa nel principio, exordio, de' falmi, e si vede anche in mezzo, ed in fine di essi: che διαψαλμα sia nota silentii, il promette insegnarcelo, e l'attendiamo: che sileo può uscire da שאול sepulcrum, ed allora sarebbono oziosi due elementi a, e 1. Del resto tutte queste piccole difficoltà l'uom dottiffimo le renderà deboli, e vane in dandoci i suoi savj comenti, che promette, de' falmi: (\*) intanto mi piace, che anche egli ha pensato, che selah vaglia silentium. Ma ora m'avveggo invano essermi troppo spaziato intorno ad una semplice voce, ed abusato così dell' ozio mio, come della tolleranza de' lettori.

XX.

<sup>(\*)</sup> Dopo la pubblicazion di questo primo tomo usci il secondo tomo dello spicilegio del Mazzocchi anche sopra i salmi, ma nulla si parla del selab.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 275

XX. Gli altri nomi di strumenti musici riferiti s' esamineranno ne' propri luoghi, ove occorreranno, con maggior diligenza. Per ora avendo noi folamente rigettato il shigaion creduto da' Rabbini uno degli antichi strumenti, ci conosciamo nell'obbligo di proporre in suo luogo un altro da noi scoverto, e non conosciuto finora nè dagli antichi, nè da' moderni comentatori. Questo è il mun keshet, di cui si fa menzione nel titolo del cantico fatto da Davide nella morte di Gionata, e di Saulle. 1. II. c. 1. de' Re si dice, che Davide dopo averlo composto, Præcepit, ut docerent filios Juda arcum. Lungo sarebbe il riferire, quanto inutilmente si è pensato, per iscoprire il vero senso di sì oscure parole. Brevemente avvertiamo, che la parte più sana crede, che a tal componimento siesi dato il nome di arco, siccome s' è detto lo scudo di Esiodo, la tibia di Teocrito, la scure di Simia Rodiotto, ed altri esempj presso i Greci poeti, traendosi il nome dalla materia, di cui si tratta ne' componimenti.

Ma in quel cantico non si parla mai di arco alcuno, tanto è lontano, che n'abbia quindi potuto ottener il nome; ed ammiro, come abbia il Calmet anteposta questa opinione ad ogni altra, e seguita nel suo comento. Cornelio a Lapide alle riserite opinioni degli altri volle infelicemente aggiungere la sua, afficurandoci, che tal cantico siesi chiamato arco, come noi diciamo il te Deum laudamus, il magnificat, il benedistus, quasi il cantico cominciasse con qualche parola, che dinotasse arco. Ciò che non potendo in nessun conto provare, entrò in sospetto, che il cantico non sosse intero, e che nel libro de' Re siasse solamente riserito un frammento del lungo epicedio, ch' era interamente

S 2 reg-

registrato nel libro de' giusti, donde si cita: Sicue

seriptum est in libro justorum.

Ma è meglio, come han fatto altri più favj, confessare di non saperlo con sincerità, che sospettare una cosa, di cui non si sa motto nella Bibbia; specialmente che se il componimento è mancante, non è sul principio, ma piuttosto sul sine, dicendo: Planzit autem David planstum bujuscemodi super Saul, & super Jonatam silium ejus, & pracepit, ut docerent filios Juda arcum, sicut scriptum est in libro justorum, & ait: Considera Israel, & oc. ove chiaramente si vede, che si riferisce il principio del cantico, in cui affatto non si parla di arco; e si vedrà a suo luogo nella mia traduzione, che l'epicedio è intero, nè ci manca parte alcuna o nel principio, o nel sine.

Quindi il Vatablo, Giunio, Munstero, ed altri dotti critici de' nostri tempi s' attengono alla parafrasi Caldaica: Precepit, ut docerent filies Juda ad jaciendum arcum, o sia, che si usassero a ben maneggiare l'arco, per riparare il danno della strage satta da' Filistei. Ma questa spiegazione, siccome sarebbe e semplice, e naturale in se stessa, così non ha che sare affatto col racconto del testo, ciò che ognuno può sacilmente osservare, non parlandosi qui di militari esercizi, ma di musica, e di poesia.

Gli antichi Padri Greci, e Latini, o non han tentato di sciorre il nodo, o si sono appigliati ad una delle due già notate opinioni, o ingenuamente han consessato di esser troppo oscuro un tal passo, e S. Girolamo stesso non ha trovata la via, onde uscire da questo intrigo. Finalmente il P. Calmet, come s'è detto, dopo aver riferite le due sentenze con brevità, o siegue la prima, o inclina ad aderi-

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 277 re a qualche versione, che lascia del tutto quell' arcum: Planzit planctum, & præcepit, ut docerent silios Judæ.

Ma il dotto Grozio non volendo così tagliare un nodo, che si lusingava di sciorre, pensò, che potesfe significare, che Davide volle, che questo cantico s'imparasse da' Giudei, per cantarlo nelle guerre, cioè quando erano armati di arco. Sia detto con pace di un uomo così famoso, questa interpetrazione è in verità molto importuna per motivo, che non è questo un componimento adatto ad invitar gli animi de' combattenti, come i versi di Tirteo, sicchè supponessimo essersi di quello serviti in tali occasioni; ma una mesta, e siebile elegia per la morte di Gionata, e di Saulle. Oltreche dovrebbe alla parola arco aggiungersene molte altre, acciocchè il testo Ebreo, e la versione Greca, e Latina potessero renderci quel senso, che presentemente non può darci la fola voce arco.

Se fra tante conghietture è lecito proporre ugualmente la nostra, ci sembra in verità inutile lo ssorzo di tutti i critici nella interpetrazione dell' Ebrea voce pup kesheth, la quale non dovea tradursi arco, ma lasciarsi com' è nel testo, essendo nome proprio di musico strumento così chiamato, al cui suono si cantava la mesta elegia. Ma volendosi ancor tradurre arco, ciò che veramente dinota l'Ebraica voce, è da credersi, che gli Ebrei avessero chiamato arco qualche strumento simile nella forma all' arco militare, siccome noi chiamiamo arco quello del nostro violino; ed o che si serba il vocabolo orientale, o che si traduca, sempre il kesheth, e l'arco debbono aversi per nomi propri di uno strumento. Davide avendo composto l'epicedio praccepit,

ut doccrent filios Juda לי קשרו fuper kesheth, com' è facile il leggersi nel testo Ebreo, secondo le uguali espressioni, che s' incontrano spessione' salmi puper basur, super nebel, e vuol dire, che Davide lo sece imparare da' Giudei, per cantarlo al suono del kesheth, o sia dell' arco.

Ed acciocchè non fembri fenza fondamento la conghiettura, aggiungo, che i popoli della Cafreria. ch' è situata in gradi quindici del polo antartico nel regno di Monomotapa, i quali mantengono molti riti, e costumi loro pervenuti da' primi orientali, hanno fra i più antichi loro strumenti musici anche l'arco descrittoci dal P. Bonanni nel suo Gabinetto armonico c. 145. ove ce ne dà ancora un bellissimo rame: giova di riferime le sue parole: L' arco de' Cafri è uno strumento quanto diverso da qualunque, altrettanto dilettevole al pari di ogni altro. Ornano di fiori i due capi di un arco, da' quali viene distesa una , o più corde distribuendole una superiore all'altra. Indi raccomandate con altra corda nel mezzo del detto arco, la percuotono colla punta di una penna di cigno ripiena nel grosso di essa di piombo, ed ornata similmente di fiori, sonagli, e di lamine. Preparato così l'istrumento, colla sinistra prendono l'arco in tal modo, che il pollice dia le dovute consonanze col tasteggiare la corda di mezzo premendola più o meno fuori dell' arco, ed armano la destra della penna, che mentre batte in diverse parti delle corde secondo il tuono, che devono rendere, oltre all' armonia delle corde eccita un acuto rumore ne' fonagli, e nelle lamine, di cui viene ornata. Fin qui il P. Bonanni; nè dubito, che questo arco de' Cafri sia lo stesso del kesheth degli Ebrei, che debbe aggiungersi al numero de' loro musici strumenti, de' quaDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 279 li, siccome della lor musica, basta quanto lungamente s' è discorso finora, per muover in altri un ugual desiderio d'investigare negli antichi autori queste notizie, le quali giovano più che le altre a ben intendere i passi più dissicili ne' loro componimenti.

# CAPITOLO X.

Del senso spirituale: si pruova, che siavi nella Bibbia: si dimostra esser difficile saper qual sia . Errore di Origine. S'illustra il v. 2. del salmo 27. Riflessione di S. Ilario confutata, come falsa, da S.Girolamo. S' illustra il v. 9. del salmo 121. ed il v. ultimo del salmo 136. De' quattro sensi della Scrittura. Non reggono gli argomenti degli Scolastici, che sieno tutti i quattro sensi nello stesso luogo. Si spiega il v. 22. c. 4. dell' epist. di S. Paolo a' Galati. Errore di Cornelio a Lapide, e degli altri. Si difende il Calmet. Diverse riflessioni fatte sul verso 20. del salmo 50. e sul v. 39. del salmo 9. e v. 58. del salmo 17. Audacia de' Protestanti in rigettare il senso spirituale. Contro ad Estio, ed al Calmet si difende, che gli argomenti tratti dal senso spirituale sieno di ugual peso, che gli altri. Se siavi nella Bibbia luogo, ove debba lasciarsi il seuso letterale. Qual sia il senso letterale della Cantica: errore di Grozio, e di Teodoro Mopsuesteno. Si dimostra, che ci è nella Cantica il senso letterale, e come il Concilio Costantinopolitano intenda di condannare il Mopsuesteno. Allegorie di Omero, di Virgilio, e degli altri poeti quali sieno? Riflessioni sul v. 12.c. 8. della Cantica poco sode. Moderazione da tenersi in questi sensi, e sistema dell'autore. Conchiusione dell' opera.

O Ualora il nostro proposito nella nuova edizione de' libri poetici della Bibbia fosse di rin-

12. 110 ₹ ri : Chi ata [50] 1 40.C

B. 在当 二級 在 11 11 12 12

. 0

50

到

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 281 rintracciare solamente il senso letterale, e di ben tradurre in nostro linguaggio l' elegantissime espressioni dell' originale idioma, basterebbe certamente quanto s' è detto in tutti i capitoli antecedenti di questa dissertazione, ed a giustificare la maniera da noi tenuta nel tradurre, ed a rischiarare la mente de' lettori, per potere ben intendere la nostra stessa traduzione. Ma poichè per soddisfare ugualmente a tutti, siamo stati costretti di spiegare sul fine d'ogni falmo, o capitolo, il senso spirituale di esso, e di fare in oltre delle morali, e politiche riflessioni: ci riconosciamo di esser nell'obbligo d'impiegare almeno quest' ultimo, e brieve capitolo intorno al senso spirituale, che sta ascoso specialmente ne' poetici componimenti della Bibbia, e di dare una giusta regola a' lettori della somma moderazione, che dee tenersi in tali argomenti. Siccome ne' precedenti capitoli ingenuamente confessiamo, che il maggior ajuto per lo scioglimento de' dubbi occorsi ne' sacri scrittori, ci è stato somministrato dagli autori profani, e specialmente da Omero, e da' più antichi poeti , così quì dobbiamo necessariamente quasi del tutto abbandonargli, come coloro, che poco, o nulla posson giovare al gravissimo argomento, che noi trattiamo. Interi, e lunghi volumi si sono scritti specialmente dagli Scolastici su vari sensi della divina Scrittura: noi secondo è il nostro costume ci contenteremo di fare alcune brievi, ma sode rissessioni confermate da buoni, e nuovi esempi, che basteranno a giustificare la condotta da noi tenuta nelle nostre osservazioni sul senso spirituale de' facri poetici componimenti.

II. Che oltre al senso letterale sia nella Bibbia il senso spirituale ascoso sotto l'ombra delle paro-

le, è cosa così certa, che non è lecito a chi vive nella cattolica chiesa il metterlo in dubbio, e contrasto. Gli Apostoli, e Gesù Cristo medesimo ci han date pruove incontrastabili di tal verità. Le parole di Adamo, nunc os ex ossibus meis del 2. del Genesi 24. sono adattate a Gesù Cristo, ed alla sua chiesa da S. Paolo agli Esesj v.5.c.31. Tutto ciò, che si dice dell'arca di Noè nel Genesi v.6.c.14. si spiega con appropriarsi al battesimo da S.Pietro nell' epistola 1. c.3. v.20. Il fatto di Giona l'intende di se stesso il nostro Salvatore in S. Matteo v.11.c.39. e così ancora la storia del serpente di bronzo in S. Giovanni v.3. c.24.

Siccome però è fuor di ogni dubbio, che sia nella Bibbia questo senso spirituale, così è incertissimo qual sia, tranne i luoghi spiegatici nel nuovo Testamento, e quei, che la Ghiesa illuminata dallo Spirito Santo, e l'unanime consenso di tutti i Padri hanno pienamente approvati. Negli altri luoghi poi il senso spirituale, quantunque si ritruovi in autori antichi, o moderni di molto nome, ed autorità, spesso è a dirittura falso, perchè contrario al senso letterale; spesso è ancora importuno, perchè non ha connessione con tutto il testo: e sempre è incerto, e dubbio, e poco giovevole a promuovere atti di pietà, non che a stabilire i dommi di nostra religione.

S. Girolamo fovente nelle sue opere ci dà esempj del senso spirituale, che dee rigettarsi, come salso, per esser contrario al senso letterale, anzi giudica, che ordinariamente coloro, che non han saputo intendere il senso letterale, vanno cercando misterj, ed occulti arcani, per non voler ingenuamente consessar di non saperlo. Tutti gli errori

di

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 283

di Origene derivano da questa sorgente: egli avea per massima, che ubi littera dissonat, sensus spiritualis quærendus est, ch' è la sentenza ancor de' Rabbini, e degli Scolastici, e di coloro, che poco sanno, e vogliono comparire più savi degli altri. Posto che ci fosse alcun luogo nella Bibbia, ove il senso letterale è salso, ed assurdo, non potrebbe negarsi, che dovrebbe cercarsi il senso spirituale : ma questa è la difficoltà. Parea stravagante ad Origene, che il serpente avesse parlato con Eva: sia dunque questa un' allegoria; ecco aperto un largo campo di non creder più la verità storica del Pentateuco; ogni fatto un poco strano si dirà, che sia un' allegoria. Ma strano, ed assurdo non dee giudicarsi tutto quel, che non s'intende da un comentatore, potendo facilmente un altro fciogliere il nodo, che abbia tenuto occupata inutilmente finora la diligenza, ed attenzione di molti.

III. San Girolamo nell'epistola ad Paulinam osferva, che nell'antica versione Volgata, o sia Italica nel salmo 37. si leggeva: Labores frustuum tuorum quia manducabis. Comunque s' interpetri questa
frase, non può mai aver un giusto senso; e dovea
dirsi: Frustus laborum tuorum manducabis, e non già
labores frustuum tuorum. In fatti S. Ilario afferma
doversi abbandonare la lettera, e spiritualmente intendersi in astro senso: ma il gran dottore desiderava, che S. Ilario avesse camminato più lentamente,
per non dar giudizio così presto di un passo oscuro,

fenza l'ajuto delle lingue originali.

Nel testo Ebreo dicesi, labores manuum tuarum, e non fructuum, e l'ambiguità nacque dalla voce καρπων ne' Settanta, che abbraccia l'una, e l'altra significazione. Ecco cessata ogni difficoltà: man-

gerai le fatiche delle tue mani. Ecco necessariamente falso quel senso spirituale ricercato da S. Ilario, come appoggiato sopra un fondamento assai debole, e contrario al vero senso letterale. Ed in fatti la Chiesa, rigettata l'antica versione, ammise l'emendazione di S. Girolamo.

Le morali riflessioni di S. Gregorio sopra il libro di Giob sossiono continuamente le stesse dissiporo di Giob sossiono continuamente le stesse dissiporo di Giob sossiono continuamente offervare, quanto egli scrive sul luogo da noi spiegato nel precedente capitolo, ne resterà persuaso. Vediamo ora qualche esempio in S. Agostino. Nel salmo 121. si dice: Jerusalem, que adificatur, ut civitas, cujus participatio ejus in idipsum. Egli il gran Padre sa un bel comento su tutto il salmo: in questo verso però egli ci va dicendo, che quello in idipsum voglia dire in Christum, perchè idipsum est, quod est, e che egli solo può dire, ego sum, qui sum, e conseguentemente debba intendersi, che gli abitatori della S. Gerusalemme comunicano, e partecipano tra loro in Cristo.

Ecco un esempio del senso spirituale non vero, perchè contrario al senso letterale. La srase cujus partecipatio ejus in idipsum è un ebraismo,
jus partecipatio ejus in idipsum è un ebraismo,
dinota, che, Jerusalem, que edificatur, ut civitas,
que adunata est sibi simul, συναφειαν εχουσαν όμου,
ed al più ritenendo strettamente le parole della Volgata potrebbe significare, che la felicità di Gerusalemme resta ivi stesso, e si gode da' suoi cittadini.
Ma questo in idipsum non dinota già nel senso letterale qualche personaggio, che sia simbolo di Cristo, come spesso Davide, e Salomone; ma è una voce, che ha forza di avverbio, su di cui non può
salore.

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 285

può fabbricarsi un si alto edificio (\*).

IV. L'ultimo verso del salmo 137. non ben inteso, è stato similmente cagione di ricercarsi in esfo un senso spirituale contrario al senso letterale : Beatus, qui tenebit, & allidet parvulos tuos ad petram. Qui primieramente c'insegna S. Agostino. che fotto nome di piccioli figliuoli s' intendano le nascenti passioni dell'animo, cagioni di molti mali, che debbono estirparsi, e che questo è un passo simile al capite vulpeculas della Cantica. In secondo luogo, che la pietra è Cristo, e che queste passioni elidi debent ad pacem, e che beato è quell'uomo, che farà così nelle occasioni. Ma chi non vede, che quì parlasi di due soggetti distinti? Beatus, qui allidet parvulos tuos, non dice già, Beatus, qui altidet parvulos suos, sicche possa interpetrarsi, beato chi opprime le sue passioni. Dippiù, quì si predice a' Babilonesi uno scempio simile a quello, che s' era fatto de' Giudei , dicendosi: Filia Babilonis misera! beatus, qui retribuet tibi retributionem, quam retribuisti nobis; beatus, qui tenebit, & allidet parvulos tuos ad petram. L'inganno dipende dalla voce beatus. Ei non vuol dire, che sarà beato, chi farà queste cose a' Babilonesi, ma vuol dire il vincitore, il felice, e forte nell'armi, ed intendea di Ciro, che soggiogò Babilonia, ed il senso è questo : O Babilonesi, verrà chi farà le nostre vendette, e un più forte di voi, che prenderà i vostri figliuoli, e gli sbatterà ad una pietra. Ecco come si legge questo passo nella nostra traduzione:

Come

<sup>(\*)</sup> Vedi le note ad un tal versetto ben difficile a tradursi, che s'è cercato di render chiaro nella nostra traduzione, e quando si pubblicò questo primo tomo, noi ancora non eravamo sicuri del vero senso, che s'è poi forse riuscito d'indovinare.

Come seroci, e persidi, Come crudeli a noi, Così sarà per voi Barbaro il vincitor. E l'innocente figlio
Farà fwenar ful ciglio
Della dolente madre,
Del mesto Genitor.

Non si maraviglierà il lettore di non effersi da noi sedelmente tradotta l' espressione di sbattere ad una pietra i bambini, quando considererà, che la nossiftra musica non è capace di sofferire questa frase, con qualunque parole s' esprima, e che ne' precedenti capitoli si è offervato, che debbesi necessariamente usare la libertà nel tradurre le voci, che non corrispondono al medesimo stile, per conservar l'aria dello scrittore.

Întanto per ritornare al nostro proposito, si confideri, se da questo senso letterale, ch' è il vero, possa dedursi quel senso spirituale, che abbiamo riferito, di S. Agostino, o piuttosto debba dirsi, che sia tutto contrario al senso letterale. Nè può da questo ricavarsi altro, che un ottimo senso morale, cioè, che Iddio ci gastiga per mezzo degli uomini i più barbari, e tiranni, esecutori della giustizia, e ci rende al doppio tutto quel male, che avremo fatto agli altri per lo passato.

V. Ma non contenti poi in appresso i buoni Scolastici di questi due sensi, letterale, e spirituale riconosciuti dalla S. Chiesa ne' divini volumi, divisero il senso spirituale in tre altri sensi, cioè allegorico, tro ologico, ed anagogico; pretendendo, che oltre il senso letterale, siavi quasi in ogni parola il senso allegorico, che tratta della Chiesa, e de' suoi dommi; il tropologico, o sia il morale, che riguarda la giusta maniera di ben vivere; e l'anagogico, quello che c'insegna lo stato de' giusti nella

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 287 nella sede beata, e ciò che dobbiamo sperare nell' altra vità. Tutto ciò si contiene in due barbari, e leonini versi, in cui credono esser ristretta tutta la scienza delle sacre scritture:

Littera gesta docet, quid credas allegoria, Moralis quid agas, quid speres anagogia.

Si pretende da alcuni, che tali sensi non sieno invenzione degli Scolastici, ma che fossero ancor noti agli antichi Padri, e che S. Girolamo I. 5. in Ezech. cap. 16. si spieghi quasi cogli stessi vocaboli. Io non voglio esaminare tal questione di poco momento; dico solo, che gli antichi Padri non impresero mai a spiegare la Bibbia in cento sensi, sicchè nella stessa parola pretendessero insegnarci cose spesso contrarie, e differenti; ma che dopo esaminato il fenso letterale, appropriavano il fatto, ora in fenfo morale, ora in anagogico, ora in allegorico, secondo richiedeva il bisogno. Poichè sotto il velo della lettera Iddio or ci proponeva una maffima di morale, per regolar la vita, ora un domma da credere in ordine alla sua Chiesa, ora un bene da sperare nell' altro mondo. Il dotto Sacy fra' moderni non fa altrimenti, ed è un di coloro, che si contiene fra' giusti termini d' una moderata specolazione.

Prendasi il Cornelio a Lapide. Si vedrà una filza de' sensi di cento modi, e spesso contrari l'uno all'altro, e s'osserverà la cosa stessa spiegata prima in senso letterale, poi in tropologico, poi in allegorico, poi in anagogico, avendo con incredibil fatica raccolta da' Padri antichi, da quei de' secoli mezzani, e dagli ultimi scrittori tutte le opinioni in un fascio o buone, o ree, o proprie, o improprie con molta consusione. Eppure a parer mio è

costui

costui il migliore sra' moderni interpetri di tal sorte, ed era non poco versato ne' buoni studi, e nella cognizione delle lingue, sicchè in molte cose siam tenuti alla sua diligenza. Che diremo dunque degli altri, che senza tali ajuti scrivono su la Bibbia più volumi, che non ne contenea la biblioteca de' Tolommei, ed empiono le carte di mille questioncelle ridicole, senza saper essi stessi quel, che scrivono, o quel, che debbono scegliere in mezzo a tanta incertezza, di qual numero è il Tostato, o sia l' A-

bulense, ed altri di simil farina?

VI. E' antichissimo l' esempio, che adducono, per far vedere tutti i quattro sensi compresi in una parola. Esso è nella voce Jerusalem, e se ne vale il primo Cassiano collat. 14. c. 4. Nel senso letterale è la celebre città de' Giudei, nel fenso allegorico è la Chiesa, nel senso tropologico è l'anima del giusto, nell'anagogico è la sede de' beati nel cielo. Il Calmet stesso nel suo Biblico Dizionario non si serve d'altro esempio, che di questo comunemente già ricevuto. Ma ecco l'inganno. Ovunque occorre nella Bibbia di farsi parola di Gerusalemme, subito cercano di ritrovare tutti i sensi già detti. Ma com' è possibile mai? L'esempio non è certamente dispregevole, ed è verissimo, che talora sotto il nome di Gerusalemme s'intenda nella Bibbia l'anima buona, talora la Chiesa, e spesso la patria celeste. Ma è falso, che nello stesso luogo s'intenda ugualmente di tutte e tre. Nel c. 16. Ezzechiello ci dipinge Gerusalemme qual meretrice, che va appresso i suoi amanti, e le rimprovera tutte le sue scelleraggini, come spesso gli altri Profeti: quì può esservi mai il senso anagogico, e può intendersi della patria celeste?

Con

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 289 Con tutto ciò pretendono confermare la propria opinione coll'autorità di S. Paolo, il quale nell' epist. ad Galat. c. 4. v. 22. si spiega in questa maniera: Abraham duos filios habuit, unum de ancilla, O unum de libera: sed qui de ancilla, secundum carnem natus est, qui autem de libera, per repromissionem ( ecco il senso letterale ), que sunt per allegoriam di-Eta; bæc enim sunt duo testamenta ( ecco il senso allegorico ). Sed quomodo tunc is, qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum, qui secundum spiritum, ita & nunc ( ecco il senso tropologico, o morale, che la carne è contraria allo spirito ). Illa autem, que sursum est Jerusalem, libera est, que est mater nostra, ecco il senso anagogico della patria celeste.

Ma chi attentamente considera il passo, e tutto insieme il capitolo, conoscerà chiaramente, che quì ci è il solo senso allegorico, e non altro, e che di questo sempre ragiona l' Apostolo in tale appropriazione. Egli parla della Sinagoga antica, e della Chiesa de Cristiani. Dice, che Abramo ebbe due figliuoli, uno dalla serva, che su Ismaele, l'altro dalla moglie libera, che fu Isacco: Ismaele era simbolo del vecchio testamento, e della finagoga; Isacco del nuovo, e della Chiesa. Siegue l'allegoria, che ficcome colui, ch' era nato secundum carnem, cioè Ismaele, perseguitava il fratello nato secundum spiritum, cioè per forza soprumana, e divina miracolosamente, ita & nunc, cioè, così ora la Sinagoga perseguita la Chiesa; non già ch'esca dall'argomento, con insegnarci, ehe la carne è contraria allo spirito.

Illa autem, quæ sursum est Jerusalem, libera est, quæ est mater nostra. Quì non parla della patria celeste in Tom.I.

senso anagogico, ma siegue a parlare della Chiesa, la quale è libera, essendo serva la Sinagoga, siccome apparisce dal versetto, che precede: Unum quidem in servitutem generans; illa autem, que sursum est Jerusalem, libera est, que est mater nostra. Siegue lo stesso pensiero, che il simbolo della Sinagoga è il siglio nato servo; ma la Gerusalemme madre nostra, cioè la Chiesa è libera, e rappresentata sotto l'im-

magine del figlio libero Isacco.

Tutto l'inganno ebbe origine da quella espressione, que sursum est; ma queste parole altro non servono, che per distinguere la Gerusalemme, di cui parla l'Apostolo, dalla città de' Giudei : oltrechè la Chiesa stessa si dice ancora celeste Gerusalemme nel fenso, che regnum calorum nell' Evangelio spesso dinota semplicemente la Chiesa. Il dotto Calmet in questo passo avvertisce il lettore, cave bac accipias de calesti Hierosolyma, ut vulgo, nimirum de calesti beatorum sede. E perchè è proprio di chi non dice il vero il contraddirsi, lo stesso Cornelio a Lapide, che nel canone VII. avanti l'epistole di S. Paolo avea spiegato tal passo in questa maniera, ove poi comenta i versi citati , dimentico di quanto avea scritto, intende tutto il passo semplicemente della Sinagoga opposta alla Chiesa.

VII. Ma gl' ingegni oziosi fecero maggior abufo delle facre carte, ci aggiunsero un altro senso
chiamato accomodatizio, ch' è lo stesso, che una interpetrazione capricciosa delle divine parole. Ne'secoli poco felici spesso prendevansi inutil briga gl' interpetri di adattare or a questo, or a quello soggetto le parole della Bibbia, coprendo sotto il manto
di divozione, e pietà la propria ignoranza. Non
è però nuovo il disetto: ne abbiamo esempi ancor

fra

fra gli antichi. Eudocia Augusta moglie di Teodosio II. avea satte molte sabbriche in Gerusalemme: ecco gli adulatori, che ritruovano nella Bibbia predetta dal real Proseta la liberalità dell' Imperatrice. Nel verso 20. del salmo 50. noì leggiamo: Benigne sac, Domine, in bona voluntate tua Sion, ut adificentur muri Jerusalem: nella Greca versione, di cui servivansi, dicesi, εν τη ευδουια, poichè la voce Eudocia vuol dire bona voluntas, persuasero ad Augusta, che il Salmista avea inteso di leì, dicendo, Benigne sac, Domine, in Eudocia, ut adificentur muri Jerusalem, quasi Davide avesse scritto in Greco idioma, o nell' Ebreo ci fosse pure una tal voce.

Io non pretendo quì disapprovare il nobil uso della Chiesa, o de' Padri, che si servono continuamente delle frasi della Bibbia in qualunque senso, secondo fanno a propolito, se bene talora riscontrandosi ne' luoghi, onde son tolte, si osservano usate diversamente. Questo non è interpetrar la scrittura, è un imitare le locuzioni, e le frasi della scrittura. Così noi continuamente ci serviamo degli emistichi di Virgilio, d'Orazio ne' nostri componimenti adattandogli ad altro senso; e ciò senz'alcun biasimo, anzi si dirà, che si scrive nello stile di quei poeti. In oltre quante sentenze, quanti motti, quante cose de' tempi de' Romani, o de' Greci adattiamo noi spesso lodevolmente alle cose de' nostri secoli! Perchè non può già la Chiesa adattare ad un fanto eroe del nuovo testamento un elogio fatto già nel vecchio ad un Patriarca? Non è questo il disetto: il male si è il credere, che siavi nella Bibbia questo senso, e che le divine parole s'intendano in quella maniera. Il versetto del salmo T 2

cinquantesimo non si adattava solamente ad Eudocia, ma si sostenea, come Nicesoro attesta l. XIV.c.50. che Davide l'avesse inteso così, e proseticamente

avesse preveduto un tal fatto.

L' altro non minor male si è l'interpetrare, come suonano le parole capricciosamente, senz' aver riguardo a tutto il testo, e conseguentemente usarle in senso contrario, e citarle, come parole dello Spirito Santo, e quindi tirar massime di pietà, e di religione. Quante volte già non s' è inteso dire, che i giovani buoni col conversar co' mali divengono pessimi, e s' adduce in pruova il versetto del falmo: Cum fancto fanctus eris, & cum perverso perverteris? Eppure questa sentenza, che va in bocca d'ognuno, è falfa, ed empia in tal senso nel luo-

go, ond'è tolta.

Parla Davide in quel salmo della giustizia di Dio, che co' buoni è buono, e severo co' mali: e con una caricatura di frase Ebrea dice, che i perversi quasi costringono Dio, ut perversus sit, cioè ad esser rigoroso co' malvaggi. E quindi potrà ricavarsi un bel senso morale, e politico della maniera, che dee tener, chi governa, co' sudditi, e non già quel senso della trista conversazione de' giovani, es-fendo cosa empia il paragonare Dio, ch' è severo, e rigorofo co' mali ad un giovine buono, che diventa malo. Non mancano buone sentenze nella Bibbia, per provare questa seconda proposizione fenza corrompere i testi. E S. Paolo si valse del verso di Menandro in consimile occasione i. Corint. 15. φθειρεσιν ηθη χρησα όμιλια κακα, corrumpunt bonos mores colloquia prava, e non del falso testo del falmo.

Sovviemmi con orrore d'aver inteso da un oratore

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 293 tore di molto nome in Napoli in occasione di un panegirico per l'immacolato concepimento di nostra Donna proporsi per tema quel versetto del salmo: Quæretur peccatum illius, & non invenietur. Non so dire con quanta pompa egli esclamava, che il peccato originale nella gran Vergine quæretur da quest'accademia, da quella religione, ma non invenietur. S' applaudiva all' orazione ugualmente da' dotti, e dagl'ignoranti: ma non si pensava, che quel pronome illius si riferisce al peccatore nel salmo, e poco decorosamente s'adattava alla Madre di Dio: Conterere brachium peccatoris, & maligni, quæretur peccatum illius, & non invenietur. Il Salmista volca, che Dio avesse oppressi, e distrutti i peccatori in maniera; che non restasse neppur memoria, o vestigio de' lor peccati. Come mai potea da ciò ricavarli quel tema importuno da quel buon oratore? (\*)

Costoro, che credono di poter sar uso delle sentenze della Bibbia a capriccio, purchè pruovino con esso il loro argomento, ascoltino le parole di S. Girolamo nell'epistola ad Paullinam: Taceo de mei similibus, qui si sorte sermone composito aures populi mulserint, quicquid dixerint, boc legem Dei putant; nec scire dignantur quid Prophetæ, quid Apostoli senserint, sed ad sensum suum incongrua aptant testimonia, qua-

T'3 fi

<sup>(\*)</sup> Così tutto giorno si dice, e ne son pieni vari libri, che chiamansi di divozione, ubicumque fuerit corpus, ibi congregabuntur Er aquila, che s' adatta per le anime grandi, che son l' aquile, ehe corrono al SS. Sacramento Eucaristico, e taluni de' PP. antichi ci han date simili interpetrazioni di questo passo di S. Matteo, quando di questo proverbio il nostro Signor Gesì Cristo se ne servi in male, non dinotando altro, che gli uccellacci di rapina corrono, ove son cadaveri, e da queste parole si potrebbe ricavar piutetosto un senso morale in contrario non per gli uomini buoni, ma per gli viziosi, che corrono al lezzo, ed all' immondezza. L'idea,

si grande sit, & non vitiosissimum dicendi genus depravare sententias, & ad voluntatem suam scripturam

trabere repugnantem .

Siegue poi dottamente a far vedere, che queste sentenze non che nella Bibbia, si possono ancora ritrovare negli autori profani, ed in satti così sacevansi i centoni de' versi di Virgilio, e di Omero. Così potremo, egli soggiunge, dir, che Virgilio abbia inteso di Cristo:

Jam redit & Virgo, redeunt Saturnia regna, Jam nova progenies calo demittitur alto.

E del Padre Eterno, che parla al Figliuolo:

Nate, meæ vires, mea magna potentia solus.

E dopo le parole di Gesù nella Croce:

Talia perstabat memorans, fixusque manebat.

Tali sono, dice il S. Dottore, questi sensi, che si vantano di ritrovar nella Bibbia, e sollemente se ne valgono gl' ignoranti, che non sapendo intendere i luoghi oscuri nel vero senso letterale, singono di disprezzarlo con introdurre le proprie capricciose opinioni: Puerilia sunt bec, & circulatorum ludo similia dicere, quod ignores, imo ut cum stomacho loquar, ne hoc quidem scire, quod nescias.

VIII. A' di nostri si scrive veramente in altro

VIII. A' di nostri si scrive veramente in altro gusto, e queste merci non hanno più quello spaccio, che ne' secoli poco culti. Pur ci è qualche eccessio in contrario dall'altra parte, che merita moderazione. I protestanti dopo ristorate le scienze, non può negarsi, che abbiano data grandissima luce agli

ltudj

che ordinariamente si ha dell' aquila quasi un uccello di selice augurio, e simbolo della sortezza, e della sublimità della mente, e d'altre cose simili, è stata cagione di guastarii il sentimento senza riflettere, che qui si parla dell' aquila, come un uccello di rapina, non avendosi riguardo alle altre sue qualità. DEGLI EBREI, E DE GRECI. 295 studi sacri, e girano per le mani de dotti la raccolta de critici di Polo, i comenti di Grozio, di Clerico, e di tanti altri, che gloriosamente han saticato sulla Bibbia, con darci bei frutti d' una vassita dottrina, ed il ciel volesse, che ancora ugualmente d'una religiosa pietà! Essi però ordinariamente non ammettono, che il semplice senso letterale, supponendo, che non sieno di niun valore gli argomenti tratti dal senso spirituale, per istabilire i dom-

mi della religione.

Il Salmerone, e qualche altro Cattolico non difapprovarono tal fentimento, ed il Calmet, dopo l' Estio nel c. 1. epist. ad Hebr. osserva, che almeno tali argomenti sono di minor peso degli altri. A me pare questa un' opinione alquanto audace, e da non seguirsi. E' certamente massima di nostra religione, che il senso spirituale ugualmente, che il letterale sieno dettati dallo Spirito Santo: come dunque può esser l' uno di minor autorità di quell' altro? Il dubbio si raggira, che non si sa, qual sia questo senso spirituale, ed il più delle volte dipende dall' arbitrio de' comentatori, che spesso, potendosi in ogni azione anche indifferente ricercar allegorie, non altrimenti, che nelle invenzioni de' gentili.

In pruova di ciò Marcella mandò a S.Girolamo, ed alle Sante Paula, ed Eustochia alcuni doni, consistenti in certi bicchieri, una sedia, candele, e ventagli, ed altre cose. Il Santo risponde, ed elegantemente dice, che questi doni servivano a ricordar loro buone massime per lo spirito: Sella, ut foris virgo pedes non moveat: cerei, ut accenso lumine sponsi exspectetur adventus: calyces mortificationem carnis ostendunt: quod autem & matronis offeriis mu-

r 4 scaria

scaria parva, animalibus eventilandis elegans significa.

tio est, Oc.

Se questo fatto sosse stato registrato nella Bibbia, non si dubiterebbe dopo l'interpetrazione di S. Girolamo, che in tal regalo si comprendessero i belli sensi spirituali già detti. È pur è certo, che Marcella non pensava a tali cose, e S. Girolamo stesso in sine della lettera ci dimostra, che consimili rissessioni si sanno solo per un onesto divertimento, dal vedere, ch'egli poi adatta questi doni ad un senso tutto contrario: Sedere aptum etiosis, calyces pozantibus, O propter animam conscientia malo sormidantem cereos accendisse gratum est. È son queste simili alle moralità, che ricavansi anche dagli antichi apologi.

Ora volentieri noi concederemo a' protestanti, al Salmerone, ed al Calmet, che gli argomenti tratti da' sensi spirituali di tal genere sieno di poco valore, anzi di niuna autorità. Ma ove Gesù Cristo medesimo, ove gli Apostoli, ove la S. Chiesa lo spiegano, e lo determinano, qual ci resta più motivo da dubitarne? E non è da credersi audacissima l'opinion di costoro, che pensano aver maggior sorza il senso letterale, che lo spirituale in tali passi, quando e l'uno, e l'altro ugualmente derivano dall'

alta forgente dello Spirito Santo?

IX. Negli altri luoghi poi, ove dalla Chiesa non è deciso, non voglio dire già, che sia del tutto inutile l'investigare l'allegoria, ma dico, che almeno non s'innoltrino a questo, se non prima stabilita la verità del senso letterale. Sieguo l'ammaestramento di S. Girolamo nel c. 4. di Ezzech. e l. 1. in Isaia: In interpretatione prophetica debemus ordinem nostrum sequi, ut primum bistoriæ sundamen.

tum

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 297 tum jaciamus, deinde, se possimus, excelsas turres, & tectorum culmina suberigamus. E' vano il supporre, che siaci luogo nella Bibbia, ove debba lasciarsi il senso letterale, e si sa, che s' abusano gl' ignoranti della fentenza di S. Paolo, littera occidit, spiritus vivificat: parlando ivi l'Apostolo della differenza fra la legge vecchia, ch'è la lettera, e la nuova, ch'è lo spirito, come intende S. Crisostomo, S. Agostino, S. Tommaso, e tutti i Padri; non già di senfo letterale, e spirituale nell'interpetrar le scritture. L' ignoranza de comentatori ha introdotta questa perniciosa sentenza, come sopra abbiamo avvertito, ma in verità non ci è passo nelle sacre carte, in eui debba lasciarsi il senso letterale, come insegnano i favi.

Anché ne' luoghi stessi, ov'è certo, che siavi una continua allegoria, non può abbandonarsi il senso letterale. Ne' sacri cantici, per esempio, non può negarsi, che abbia lo Spirito Santo per mezzo di Salomone fatto un nobilissimo epitalamio per le nozze di Gesù Cristo colla sua Chiesa: pur nondimeno non volle egli svelare sì gran mistero agli Ebrei, e si compiacque di coprire ogni cosa, or sotto il simbolo degli affetti d'un pastore, e d'una pastorella, or sotto altra sigura. L'espressioni tutte prima di adattarsi alla Chiesa debbono appropriarsi all'immaginata pastorella, altrimenti sarà ridicola l'allegoria. Quì dunque si dirà, che il senso allegorico è il principale, non già che non ci sia il senso letterale, sotto cui sta nascosto.

Per capacitarsi i lettori, prendiamo qualch' esempio di alcun poeta profano. Virgilio volea far un epicedio lugubre in morte di Quintilio Varo, e per non uscire dalla stile pastorale, di cui servivassi

nell

nell' egloghe, introdusse Menalca, e Mopso, che piangevano il morto Dasni, sotto il cui nome intendeva il defunto amico. Quì nell'egloga di Virgilio abbiamo una continuata allegoria: ad ogni modo tutte l'espressioni dell'egloga sono adattate a Dasni pastore, alle mandre, alle campagne, e non all'esercito di Varo: e quantunque non intendesse Virgilio parlar di Dasni, pure il senso letterale, sotto a cui sta nascosta l'allegoria, dee interpetrarsi di Dasni. Così Orazio sa quella vaga ode: O navis, reserent in mari te novi, &c. parlando della repubblica, che di nuovo veniva scossa dalle guerre civili, ed è nell'obbligo di continuar tutto il componimento colle stesse espressioni di vele, remi, onde, scogli, e cose simili appartenenti alla nave, e non

alla repubblica.

Questa è la follia degl'interpreti Omerici antichi, e moderni. Ovunque occorre in quel poeta qualche azione, che essi credono impropria fra' numi, o fra gli uomini, subito si mette in campo un' allegoria, pretendendosi, che non abbia inteso Omero di parlare di tali deità, ma fotto quei nomi abbia allegoricamente nascosti i più nobili principi della filosofia. Giova il conceder per vera una cosa incerta : per questo dunque non dee serbarsi il decoro nelle azioni di quei personaggi . che s' introducono, o finti, o veri, sotto l'ombra de' quali è ascosa l'allegoria? Ci sono altri più forti argomenti, per difendere Omero in tali passi, che le sognate allegorie, parte de' quali han veduta i dotti critici moderni, e parte abbiamo noi scoverta, e ne abbiam fatto, e farem uso ne' luoghi opportuni nel corso di questa opera, per illustrare i Canonici scrittori. E qualora mai non vi fossero ragioni di gran pelo

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 299

peso a savore, non sarebbe finalmente il maggior delitto del mondo il confessare, che in Omero ci

fia qualche volta un errore.

Non così nella Bibbia: ed è tutta colpa della nostra ignoranza, che non comprendiamo la forza delle parole alterate in tante versioni, ove ci sembra, che il senso letterale, che ci si offre a prima fronte, non sia proprio, e conveniente. Empio è il credere col Mopsuesteno, che i facri Cantici di Salomone sieno un profano componimento. Empio ancora è il credere con Grozio, e qualche altro ardito protestante, che sia stato fatto per le nozze di Salomone colla figlia del Re di Egitto, e poi fia stato adattato a più nobil soggetto, per non perdersi vago componimento, di cui non può certamente profferirsi più indegna sentenza. Ma non è empio il dire, che Salomone coprì gli scambievoli afsetti di Gesù Cristo, e della sua Chiesa sotto il suo nome, e della sua sposa, altrimenti le stesse difficoltà s'incontrerebbero in tutte le parabole del nuovo testamento. Il Concilio Costantinopolitano condannò l' errore di Teodoro Mopsuesteno, vietando di poterfi l'epitalamio semplicemente intendere delle nozze di Salomone; ma non disse, che lo Spirito Santo non si fosse fervito della persona di Salomone, e della sua sposa, per coprire sotto a quei nomi più grandi misteri, non altrimenti, che altrove spesso ci si rappresenta Gesù qual vignajuolo, e la sua Chiesa qual vigna, ed esempj consimili. Or ciò posto, il dire, che prima d' investigare gli arcani di quel fanto libro, si debbano intendere le gramaticali espressioni de' pastori, delle mandre, degli orti , che occorrono nel senso letterale , è cosa altrettanto ragionevole, quanto è vana, inetta, importuna, ed inutile la fatica di coloro, che scrivono capricciosamente quel, che lor piace, & quicquid dixerint, boc legem Dei putant, come se ne lagna S. Girolamo ad Paullinam.

X. Prendasi per csempio quel passo del c. 7. v. 13. della Cantica: Mandragoræ dederunt odorem. Qualunque allegorico senso siavi sotto queste parole, certo è pure, che s'esprime sotto l'odore delle mandragore, ed invano si tenterà di scoprire, se prima non si sa cosa sieno queste mandragore. Nel testo Ebreo è שור dudaim: chi traduce viola, chi sco, chi gelsonino, chi mandragora, ci è sin chi vuole, che sieno i sichi d'India, come ci attesta lo Erbelot nella Bibliot. Orient. p. 17. nè manca, chi col Cadurco pretenda esser i tartussi. Diverse sono le proprietà di queste piante, e di questi frutti; come può francamente spiegarsi il senso allegorico, che sta sotto la scorza del letterale, quando non si conosce la scorza stessa.

Sia pur deciso, che debba intendersi delle mandragore cosa mai son questi frutti? chi gli vuole di tristo odore, chi di grato, chi dice, che son utili al corpo, chi dannosi, chi distingue fra le mandragore della Giudea, e quelle degli altri luoghi, come molto diverse. Se prima non ci accertiamo di queste notizie, come far lunghi comenti sul senso di questo e spirituale, che su di esse è appoggiato? In fatti ecco il motivo delle disserni specolazioni degl'interpetri. S. Ambrosso nel Salmo 118. Serm. 19. v. 4. supponendo le mandragore esser infelici piante di tristo odore, dice, che significant gentes, que antea setebant, boni odoris frustus serre capsise, postquam in adventum Domini crediderunt. Tutta volta S. Gregorio credea, che le mandragore fossero

DEGLI EBREI, E DE' GRECI. 301
piante utili, e grate, e conseguentemente l' intendeva in contrario senso: Quid per mandragoras, berbam scilicet medicinalem, & odoriseram, nist virtus
persectorum intelligitur? Ecco quanto è inutile il
fabbricare sopra deboli sondamenti: ecco come si verisica l'avvertimento di S. Girolamo, ch'è necessario, ut primum bistoriæ sundamenta jaciamus, dein-

de, si possimus, excelsas turres suberigamus.

5

į,

100

CHE CHE CHE CO. TO.

2

田田田

1

古 一日 一日

March arriver

Ma notisi quel si possimus: non sempre possiamo noi scoprire questi sensi ascosì, e spesso ancora non ci è alcun altro senso suor di quello, che rappresentano le parole : Non omnia verba divina opus babent allegoria, sed prout se babent, accipienda sunt, come c'insegna S. Epifanio 1. 2. bares. 61. epist. ad Joan. Hierosolymitanum. Ne' facri cantici stessi, ove. tutto è allegoria, non deesi questa però minutamente ricercare in ogni parola con acuti sofismi, ma in tutto il fenso in generale; siccome nelle stesfe comparazioni molte frasi sono ornamento delle semplici comparazioni, senza che s'adattino al soggetto, come, per esempio, in quella di Didone nel tempio di Virgilio nell' Eneid. 1. paragonata a Diana fra le Ninfe nella caccia, a torto ripresa da critici presso Gellio. E per non uscire dall'argomento, tutte le somiglianze, che occorrono nella Cantica sono di tal sorte : Capilli tui , sicut greges caprarum, que ascendunt de monte Galaad. Dentes tui, sicut greges tonsarum, que ascenderunt de lavacro, omnes gemellis fætibus , & sterilis non est in eis . I capelli si paragonano alle lane delle capre, questo basta; il salire sul monte Galand non ha, che far co' capelli. I denti si fan simili a quei delle pecorelle, ecco finita la comparazione: che le pecorelle poi abbiano tutte i loro agnellini appresso, e che non ci,

112

sa in esse alcuna sterile, questo non ha che sar co' denti, e sono ornamenti della stessa comparazione. Ora se nel senso letterale, ove l'una parola dee ordinatamente corrispondere all'altra, nelle brievi comparazioni ci sono molte espressioni supersue, che non si adattano alla cosa, di cui si parla, quanto maggiormente nelle continuate allegorie, che sono quasi lunghe comparazioni, nelle quali le immagini del senso letterale s' appropriano alle cose nascoste

nel fenso spirituale?

· XI. Quanto al fenso tropologico, o sia morale, esso può liberamente cercarsi in qualunque luogo, purchè sappiasi prima il senso letterale; poichè di ogni cofa o buona, o rea, e d' ogni azione può ricavarsi qualche massima utile alla nostra vita. E quindi noi dopo avere diligentemente illustrato, per quanto foffrono le nostre forze, il senso letterale, aggiungeremo le morali, e politiche riflessioni, che posson farsi, parendoci assai inconveniente la maniera tenuta da' moderni critici, che nel comentar gli antichi poeti, fi sforzano di dimostrarci l'utilità delle favole, ricavandone savie massime di morale, e poi si contentano di far nella Bibbia solamente alcune gramaticali offervazioni su le parole, fenza darsi carico del resto. Qual cosa più stravagante! Quante politiche offervazioni su' comentari di Cesare, e su le antiche storie de' Romani, per insegnare l'arte del comandare in pace, o in guerra! Perchè non deesi sar lo stesso ne' libri de' Giudici, de' Re, esaminando le buone, e ree azioni de' governanti? Dalle commedie di Terenzio, e di Plauto si ricavano documenti utili all' economia d' un padre di famiglia, d'un prudente marito, d'una costumata moglie, ed all' educazione de' figli: perDEGLI EBREI, E DE' GRECI. 303 chè più utilmente non si fanno queste ristessioni su la vita de' Patriarchi, o di altri uomini pubblici, e privati, che ci si propongono ne' divini volumi? Il più savio sra' protestanti Ugon Grozio ha ben conosciuta queste verità: nè lascia mai ne' suoi comentari di fare delle sode ristessioni su' fatti, o su le parole di quei personaggi, di cui si parla ne' sacri libri; consermando spesso le massime insegnateci da' canonici autori con ragioni tratte da una sana

filosofia, e dagli esempi fin de' gentili.

Il vedersi, che ordinariamente coloro, che non hanno cognizione delle lingue orientali, e non possono fermarsi su l'esame del vero senso letterale, si trattengono in iscrivere comentari pieni di capricciose riflessioni, che non han che fare coll' interpetrazion della Bibbia, questo appunto è stato cagione, che gli eruditi de'nostri tempi s'impiegano solamente nell'esaminare le pure gramaticali questioni, lasciando a' meno dotti quelle materie credute più facili, ed ordinarie. Quindi deriva, che si scrivono inutilmente su la Bibbia tanti volumi di offervazioni poco fode ful fenfo spirituale, ciò che non accaderebbe, se si scrivessero queste da coloro stessi, che sono peritissimi delle lingue, e comprendono a fondo il senso letterale. E si sa, che qualche passaggiera riflessione sul senso spirituale fatta dal dottissimo P. Calmet ( il quale per altro poco di ciò s'è curato ) avanza di gran lunga tutti i comenti, e lunghe filastrocche degli altri, essendo ben fondata sul senso letterale, ch'egli appieno intendea.

Ma rispetto poi al senso allegorico, ed anagogico noi affatto non prenderemo briga di rintracciarlo (non volendo ingannare i lettori) se non che in quei passi, ne quali o dal nostro Signor Gesù Cri-

sto, o dagli Apostoli, o dall' unanime consenso de' Padri ci sono stati spiegati. Poiche non debbono in questa materia aver affatto alcun luogo le particolari opinioni de' privati scrittori, ma solo l' autorità della Chiesa, cujus est judicare de vero sensu scripturarum, ed al cui giudizio noi umilmente sottometriamo queste nostre fatiche, protestando di ritrattar mille volte tutto ciò, che non si approverà dall'oracolo del Vaticano. E farà nostra gloria nelle osservazioni sul senso spirituale il dichiararci seguaci del favio ammaestramento di S. Agostino in quel bel detto l. 17. de Civit. Dei c. 3. con cui daremo fine a questa operetta : Mibi autem sicut multum videntur errare, qui nullas res gestas in co genere litterarum, aliquid aliud præter id, quod eo modo gestæ sunt, significare arbitrantur ; ita multum audere, qui prorsus sibi omnia significationibus allegoricis involuta elle contendunt.



### DEGLI

# AUTORI DE' SALMI

DISSERTAZIONE. (\*)

L dotto P. Lelong (1) con franchezza ci attefta, che i comentatori de' falmi eccedono il
numero di feicento, fenza includere nel calcolo coloro, che o scriffero sopra tutta la sacra
Bibbia, o illustrarono qualche parte del Salterio, i
quali ancora aggiungendosi, si troveranno più di mille, che han sudato in sì gloriosa carriera. Ciò non
ostante il savio Muratori altamente querelavasi, che
la più bella parte della Bibbia, qual è il Salterio,
sosse restata nell'antica oscurità per la mancanza de
buoni interpetri, come se fra i mille, che scriffero,
Tom.I.

ħ

<sup>(\*)</sup> Questa differtazione su stampata avanti al terzo tomo della prima edizione in quarto, perchè non s'era da me composta, quando si pubblicato il primo tomo. S' è creduto, esser più opportuna cosa, il dar luogo dopo la dissertazione preliminare così a questa, come alle altre seguenti, contenendo argomenti generali per tutta l' opera: a qual sine nel secondo tomo che siegue, raccoglieremo ancora tutte le altre dissertazioni, e le lettere, che andavano spatie quà, el à nella prima edizione, acciocchè poi cominci nel terzo tomo, e siegua non interrotta sin al sesso la traduzione de' salmi.

(1) Bibliot. sac, toma. 2.

366 DEGLI AUTORI DE' SALMI

non ci fosse stato neppur uno, che in tutto avesse potuto soddissar le brame di un uomo sì dotto. S' egli abbia, o no ragione di querelarsi, lascio ad altri il giudicarlo: a me giova il creder di sì, poichè altrimenti non sarebbe la nostra opera al pubblico di verun giovamento. Ma ne potrà a savor di lui esser una pruova l'antica contesa, se del Salterio sia autore il solo Davide, o pur altri ancora, che vissero dopo lui, la quale non su mai non dico già ben decisa, ma neppure a parer mio ben esaminata da mille comentatori.

Convengon tutti in verità, che di buona parte de' falmi sia stato Davide autore, ciò che negare assatto non possono per l'autorità della Bibbia, la quate in molti luoghi a lui chiaramente gli attribuisce, ora in narrandoci, che nel tempio si cantavano i salmi di Davide, ora in esponendoci in suo nome i luoghi de' salmi citati dagli scrittori del nuovo Testamento; ora in registrandone alcuni sra la storia ne' libri de' Re, qual è fra gli altri il samoso Diligam te, Domine, che basterebbe solo a compensar la perdita di molti, qualora si potessero ascrivere ad altri autori. Il dubbio solamente sarebbe, se avesse egli composti tutti i salmi, o pur altri avessero ancor parte in sì bella raccolta.

La comune antica tradizione è a favor di Davide, e vien difesa da S. Grisostomo, S. Ambrogio, S. Agostino, Teodoreto, Eutimio, Filastrio, e da molti altri: anzi Filastrio giunge a condennar di eresia chiunque avesse contraria opinione (1), ciò che non osò di dire Teodoreto, che contenendosi

con

DISSERTAZIONE.

304

con maggior moderazione (I) scrisse solo dopo esposti i varj altrui sentimenti: Κρατειτω δε ύμας των πλειονων ή ψηρ. του Δαυιδ δε οι πλειονες των συγγραφεων τουτου εφασαν ειναι, vincat plurium sententia, plures enim scriptores Davidis asse-

runt esfe.

į.

2

12

10

II To

J.

1

10

15

O

Non mancano nondimeno anche fra gli antichi coloro, che son di contrario parere, e non di minor autorità, come è appunto, oltre S. Isidoro, S. Ilario, ed Eusebio di Cesarea, S. Girolamo stesso, il quale francamente pronunzia: Scimus errare omnes, qui omnes psalmos David arbitrantur, & non eorum, quorum nominibus inscripti sunt. (2) Da queste ultime parole ben si conosce, che il motivo, per cui pensò il gran Dottore, che i falmi non sieno tutti di Davide, si fu, che ne' titoli alcuni si attribuivano a diversi autori, siccome della maniera stessa si spiegò altrove, (3) psalmos omnes eorum testamur autorum, qui ponuntur in titulis. Si avverta, ciò che in appresso dovrà molto giovare, che secondo i titoli, settantadue salmi son di Davide, cinquanta fenza nome di autore, due di Salomone, undici de' figliuoli di Core, uno di Etan, uno d' Iditun, uno di Moisè, due di Aggeo, e Zaccaria, uno di Geremia, ed Ezzechiele, uno di Davide, e Geremia, e gli altri di Asaffo. La maggior parte de' moderni interpetri crede, che il Salterio sia una raccolta di componimenti di diversi autori, ed il Calmet nella differtazione su di tal argomento sostiene con tutto calore questa opinione, chiamando la con-

<sup>(1)</sup> In Prafat. in pfalm.

<sup>(2)</sup> Ep. 139. ad Caprian. (3) Ep. 134. ad Sopbron.

traria inverisimile per ragione, che molti salmi riguardano la schiavitù di Babilonia, il ritorno, ed
altre cose lontanissime dalla Davidica età: ed a dimostrare, che non è opinione universalmente ricevuta nella Chiesa quella di S. Grisostomo, ci oppone
la grande autorità di S. Girolamo, ch'egli crede savorevole al suo partito. Ma dovea ben rissettere,
che l'opinione di S. Girolamo è appoggiata sulle
iscrizioni, e su i titoli de' salmi, i quali il P.Calmet stesso cogli altri moderni critici ci dice, non
esser di alcun valore, e che non se ne debba sar
conto; come ora si mette in campo l'autorità di S.
Girolamo, la quale dipende tutta da quei titoli rigettati?

Noi abbiamo avvertito nel c. g. della nostra disfertazione preliminare, che sia una proposizione audace il dire, che de' titoli non si debba sar conto, e che l'ignoranza de' comentatori, i quali non seppero ben intendergli, su cagione, che si credessero inetti, ed importuni, ed ognuno ha osservato finora, che noi gli abbiamo rittovati adattatissimi, e gli abbiamo spiegati con proprietà, come speriamo di sar appresso, e se ciò, che non ben si capisce dagl' interpetri, dovesse ributtarsi, come apocriso, poco ci resterebbe di certo negli antichi scrittori.

Gli antichi Padri, e fra gli altri S. Agostino, credono, che i titoli de' salmi sieno di divina autorità, e trattando dell' ammonizione satta da Natan a Davide, a cui s' allude nel titolo del salmo 50. dice, che ciò più dissusamente si racconta ne' libri de' Re: utraque autem scriptura canonica est. (1)

<sup>(</sup>x) Vedi il Boffuet sopra il salm, diss, c. 6, Du-Pin art. 3. in

#### DISSERTAZIONE.

Potrebbe solamente dubitarsi, se ciò ugualmente s' abbia da intendere di tutti i titoli, che leggiamo in fronte de' falmi, su di che stimerei, che ci sia. d'uopo di qualche distinzione. Di due sorti sono i titoli de' falmi, cioè musici, e storici. I titoli, che appartengono alla mufica (come in verità fon quafi tutti ) son del tempo di Davide, poiche surono certamente ricavati da' libri del Tempio, in cui cantavansi secondo ordinava il santo Re, che spesso n'era l'autore, e di questi non può dubitarsi. I titoli storici non son tutti di un peso, poiche altri sono nel testo Ebreo, e suron sempre, come riconosciuti da tutte le più antiche celebri versioni: altri non son nel testo, ed è da credersi, che mai non ci furono, poichè spesso non sono nelle antiche versioni, spesso non son riconosciuti da'Padri, e spesso dubbiosamente son riferiti, come di fede poco sicura.

I primi son di Esdra, o di chiunque sece la raccolta de' falmi, il quale, per non perdersi la memoria o dell' argomento, o dell' autore del falmo ci aggiunse quelle brevissime iscrizioni, cià che non era necessario a' tempi di Davide, quando fapevansi e l'argomento, e l'autore. Restano solamente dubbiosi i pochi altri titoli di fresco aggiunti nelle Greche, o nelle Latine versioni, per gli quali non dee soffrirsi, che ugualmente tutti senza criterio sieno rigettati. Lo stesso Calmet nel Dizionario alla voce salmo non ben pago di quanto avea scritto confusamente contra l'autorità de' titoli nella dissertazione su di tale argomento, e ne comenti conchiude, che bisogna farsi gran conto di tutti i titoli de' salmi, poichè molti fra essi sono di canonica autorità. Comunque sia, da' titoli, che esistono nel testo Ebreo, non si ricavano altri

V 3

210 DEGLI AUTORI DE' SALMI nomi di autori, che di Davide, di Etan, d'Iditun, di Asaf, che vissero ancora in quei tempi, e di 'Mosè più antico di tutti, i quali, se si vogliono autori de' falmi appartenenti alla Babilonica prigionia, siamo nel dubbio stesso, che si facea per Davide, e non giova questa sfuggita. Gioverebbe solamente negli undici salmi attribuiti a' figliuoli di Core, poichè i suoi posteri può credersi, che sieno stati in Babilonia, e negli altri cinque, che da' titoli di dubbia fede, che non furon mai nell'Ebraico testo, si ricava esser opera di Geremia, di Aggeo, di Ezzechiele, e di Zaccaria. Ma lasciamo flare, che si vedrà negli argomenti di tali salmi, che molte di queste iscrizioni stesse appartengono alla musica; tutti al fine sarebbero non più di sedici, o diciassette, quando secondo la divisione, che fa il Calmet nella tavola cronologica, che apporremo fedelmente in fine di questa dissertazione, ottanta, e più falmi appartengono alla schiavitù, ed al ritorno da Babilonia, ond'è, che ci ritroviamo di nuovo ne' medesimi dubbi.

Sicchè malamente, e fuor di proposito si vagliono i nostri critici dell'autorità de' Padri, per provare, che il Salterio non sia opera del solo Davide, poichè lo stato della questione è molto diverso.
Non cadde mai in pensiero de' Padri il dubitare, s'
era cosa impropria, che Davide scrivesse i falmi sopra avvenimenti di tempi da lui rimoti; solamente
tratti dall'autorità de' titoli, dubitavano s' egli solo avesse composti tutti i cencinquanta salmi, o
avesse raccolti quegli ancora de' Proseti più antichi
Si contrastava allora, se oltre di Davide vi sossero
nel Salterio componimenti de' Proseti contemporanei, o anteriori; si contrasta al presente, se oltre

DISSERTAZIONE.

di Davide ci sieno componimenti di Proseti posteriori, e perciò non usan bene i critici dell' autorità de' Padri, non esaminando prima la diversità del

litigio.

Quanto adunque a tal questione, che ora s'agita da' moderni, a noi sembra, che sieno frivole, e di niun peso le ragioni e dell'un partito, e dell'altro-Le pruove esterne son si deboli ugualmente per tutti, che non si può da esse formar sano, e retto giudizio, restando sempre l'animo fra due, e bisognava camminare per altra strada più sicura. La diversità, o uniformità dello stile sarebbe l' unico argomento, che potrebbe o in contrario, o in favore arrecarsi: ma poiche il conoscer queste cose è riserbato a quei pochi, che si dividono dal volgo indotto, quindi è, che si è cercato di ritrovare altre vie, benchè più lunghe, sol che sien facili, e s' è lasciata questa, che per alpestre, che sia, è almeno brieve, e più certa.

Ora io domando a costoro, se i salmi, che riguardano la Babilonica schiavitù, o altri fatti dopo non fono di Davide, di chi mai di grazia saranno? Prendansi un poco in mano tutti gli altri scrittori canonici posteriori, se ne legga una parte, e si vegga, se ci sia in essi vestigio, o ombra dell'antica eleganza, della venustà del purissimo dialetto, e più di tutti, di quella inimitabile naturalezza non ricercata da paesi stranieri, che risplende in Davide, in Salomone, e negli altri scrittori, specialmente di loro più antichi, simile a quella, che fra i Latini ammiriamo in Lucrezio, ed in Catullo. : Io non parlo di Esdra, o di Daniele, a quali non ardirà alcuno dopo tal riflessione di attribuire qualunque più picciol salmo, poichè a confes212 DEGLI AUTORI DE' SALMI

frone dello stesso Calmet nell' annotazione al v. 12. del salmo 3. non s' incontra ne' salmi voce alcuna Caldaica, e straniera, come negli altri libri. Parlo ancora degli altri, che vissero, e scrissero fra gi Ebrei circa il tempo della schiavitù; e fra questi scelgo il miglior poeta, ch'è Geremia, i cui Treni, o lamentazioni son da tutti ugualmente ammirati. Eppure il suo stile sembrò poco elegante a S. Girolamo, gran conoscitore di queste cose, ed alcuni, che han cercato di disendere il contrario, opinionem mutavent, si in Hebraica lingua cognitione magis aliquantulum prosecissent, come ben dice il si-

monio (1).

Siegue Ezzechiello, del cui stile eccone il giudizio dello stesso S. Girolamo: Sermo ejus, nec satis disertus, nec admodum rusticus: di Osea ci dice il medesimo Calmet nel dizionario, che il suo stile è oscuro, che le sue frasi sono difficili, ed intrigate: Amos si chiama da S. Girolamo, imperitus sermone, sed non scientia: Michea sembra al Calmet oscuro simile ad Osea, e duro, e difficile nello stile, e lo stesso ci dice di Abacucco, e di Zaccaria. In Malachia, ed in Aggeo v'è più, che in altri quel Babilonismo assai più chiaramente, che non in Livio la contrastata Patavinità: nè a Giona, a Sofonia, a Gioele pensò mai alcuno di ascriver salmi. Si distinguono fra gli altri Naum, ed Abdia, questi per la chiarezza dello stile, quello per la magnificenza, e sublimità: ma la magnificenza, e sublimità di Naum, ed Abdia quanto è lontana da quella di Davide, e di Salomone! L' ingegno, la fantasia, la felicità di spiegarsi è grande in que-

<sup>(1)</sup> In epift. select. 1. 3. ep. 7.

DISSERTAZIONE.

sti due scrittori, ma la scelta delle parole, ma l'unione delle frasi non son dell'aureo secolo, che già

fi era cambiato.

Il solo Isaia è quello, che non cede in quanto alla purità dello stile a Davide, ed a Salomone, nitidus, candidus, & quodammodo præseserens in dicendo nobilitatem suam, come a pieni voti da' critici si confessa. Grozio ne dà un giudizio più distinto: Huic ego Græcorum Demosthenem comparo. Hebraismi in Isaia, Atticismi in Demosthene. gnificus dicendi character, frequentia schemata, & maxime delyword illa rebus indignis, asperis, invidiosis vim addens. Qualora i falmi appartenenti alla Babilonica schiavitù, ed al ritorno si vogliono attribuire ad Isaia quanto allo stile, io non ho difficoltà di aderirci: ma se poi si vogliono credere opera di coloro, che vissero in quei tempi, io non posso piegarmi in maniera alcuna. Poiche se al Calmet fembra improprio l'introdurre prodigi senza necessità, e conseguentemente, che non debba credersi miracolosamente a Davide rivelato ciò, che potè farsi da un altro posteriore senza miracolo, io per me crederei, che fosse assai maggior prodigio, che un Profeta posteriore scrivesse coll'eleganza di Davide, che Davide scrivesse alludendo a' fatti posteriori.

Ma io non ritruovo difficoltà nel fistema, che Davide sia l'autore de' salmi appartenenti a' tempi posteriori, anzi se questi se ne tolgano, Davide sorse non sarà più Proseta. Poichè non essendoci alcuna prosezia di Davide nel corpo della storia, ma solo nel Salterio, e non potendosi negare, ch'egli abbia avuto quel dono per l'autorità del vecchio, e del nuovo testamento, ove mai aspetteremo di veder risplendere questo spirito prosettico, se quei salmi al-

luden-

DEGLI AUTORI DE' SALMI ludenti alle cose future non sono affatto di lui ? Quel che inganna i comentatori si è, che Davide non parla, come Profeta predicendo la Babilonica schiavitù, o altri suturi eventi, ma ci dà un salmo, in cui i prigionieri o pregano, o si querelano, o sperano, o temono, per esempio : Super flumina Babylonis illic sedimus, & flevimus, &c. Non pajon. queste cose, che avesse mai Davide potuto comporre, poiche non dice sedebunt, flebunt, Oc. come farebbe un Profeta, ma egli parla quasi uno de' prigionieri. Ma questa è la differenza fra un semplice Profeta, e un Profeta, che scrive in poesia: quegli stende quasi una storia senz' altra differenza, che la storia contiene gli avvenimenti passati, e la profezia i futuri : questi essendo poeta, e Profeta introduce a parlare le persone, che doveano venire. siccome un ch'è solo poeta introduce le persone già estinte. Orazio fa un dialogo fra il passaggiero ed Archita già morto, e non ancor seppellito : egli non racconta prima la storia, non ci dice, che mentre giaceva Archita sul lido, passò un marinaro, e vedendolo esclamò, ec. ma semplicemente, come in un Dramma, fa cominciare a discorrere il passag-

Te maris, & terra, numeroque carentis arena Mensorem cobibent, Archita,

Pulveris exigui prope littus parva Matinum

. Munera, Oc.

giero:

Ora fingasi, che questa morte di Archita sosse avvenuta cento anni dopo Orazio, e che un Profesta facesse quel componimento poetico, non reggerebbe della stessa maniera? Tutto giorno si veggono componimenti di tal sorte, ne quali or parla Cesare, or Catone, or Lucrezia, or Porzia, componimenti di tal sorte, ne quali or parla cesare, or Catone, or Lucrezia, or Porzia, componimenti di tal sorte parla cesare.

DISSERTAZIONE.

me fossero presenti, e solo dal titolo del componi-

mento si conosce chi s' introduce. Perchè Davide non può introdurre in iscena i Leviti in prigione. quando a lui, come Profeta i personaggi, che dovevano esser nel mondo, erano presenti, come son presenti alla fantasia d'un poeta quei, che già su-

rono in tempi antichi?

Gener

Ecco un esempio consimile in Isaia : egli qual Profeta predice la Babilonica schiavitù, e poi la libertà, indi nel c. 12. mette in iscena il popolo. che lieto ringrazia il Signore, facendo apposta il Cantico: Confisebor tibi , Domine , quoniam iratus es mibi, Oc. ed il Calmet comenta, qui il Profeta introduce il popolo, che canta l'inno, che qui leggia-mo. Non potrà dirsi lo stesso de' salmi Davidici cioè, che il Profeta introduce i Leviti a cantar quel falmo, che ivi leggiamo? Ognun vede, che il dubbio resta così già sgombrato, e che posto, che Davide sia Profeta, non ci può esser alcuna difficoltà circa l'introduzione delle persone, che ancora dovevano effer nel mondo, ed il togliere per contrario a Davide il dono della profezia farebbe lo stesso. che negar l'autorità della Bibbia, anzi di Gesù Cristo, e del suo Vangelo, ove spesso con tal titolo si onora, o piuttosto sarebbe una ridicola follia, poichè, o bisognerebbe non ammetter Profeti, o ammettendone, non veggo, perchè Amos, e Geremia debban godere più lieta sorte di Davide gran Principe a Dio sì caro.

Un altro argomento si mette in campo da chi sostiene il contrario, e si è, che non suole Iddio rivelare a' Profeti la vendetta, ch'egli dovea far del suo popolo, prima che questo avesse commessi quei delitti, che il provocavano alla vendetta, e che al-

## 216 DEGLI AUTORI DE' SALMI

lora quando Isaia predisse e la schiavitù, e la ruina del tempio, e della città, cominciavano già a comparire le iniquità, e le idolatrie de' Re, e del popolo d'Ifraele, e di Giuda, e contro a questo si era già Dio sdegnato per le scelleragini di Roboamo, di Abia, di Atalia, e di Acaz, ciò che non potea dirsi de' tempi di Davide, a cui non si sa essere stato rivelato neppure il fallo del suo figliuolo Salomone. Lasciando da parte molte cose, che potrei rispondere a sì debole opposizione, dirò brevemente, che se non è verisimile, che Iddio riveli il gastigo prima della colpa, così è ugualmente inverisimile, che riveli il premio, o il perdono prima del merito, o del pentimento. Ora Isaia predice non folamente la schiavitù, ch'era pena de' delitti, che già cominciavano ad offervarsi, ma di più la libertà, ch' era effetto del perdono accordato al popolo per lo pentimento. Ed ov' era a' tempi d' Isaia il pentimento, se ancora eran da commettersi i maggiori delitti? Non è certamente degna del dotto Calmet questa riflessione, poichè finalmente, comunque si pensi, chi è, che audace prescriva limiti al libero dono della profezia, per cui Dio rivela una cosa ad un suo servo, e glie n' asconde un' altra a talento?

Osserva a proposito S. Grisostomo, che siccome Davide a vivi colori dipinge la vita, la morte, la resurrezione di Gesù Cristo, così molto più facilmente espresse la prigionia, e la libertà del popolo, ed altre simili cose a lui più vicine. Anzi in conferma di quanto si è di sopra avvertito circa la differenza de' Profeti prosaici, e poetici, Davide stesso per comun sentimento della Cattolica Chiesa introduce Gesù Cristo, che parla sulla Croce nel salmo

salmo, Deus, Deus meus, quare me dereliquisti, &c. e con spesso negli altri, come nel secondo, di cui non può affatto dubitarsi per l'autorità di S. Pietro: ed ognun vede, che non ci è differenza alcuna tra l'introduzion di Gesù Cristo, o di un pri-

gioniero Levita.

Finalmente tutti convengono, che la maggior parte de' Salmi sia certamente di Davide, ultro satemur majorem sacrorum Carminum partem ad Davidem spectare, dice il Calmet, e piace il valerci della elegante traduzione del dotto P. Mansi. Anzi aggiunge con molta faviezza, che il dirfi, Salterio di Davide, il citarsi Davide, quasi autore d' ogni salmo non è sufficiente pruova a favore di tal opinione, poiche familiare est, usuque tritum, ut nomina ex potissima rerum parte ducantur, siccome chiamansi epistole di Cicerone, benchè vi sien degli altri, e specialmente un intero libro di Planco. Ma indi se vogliamo esaminare la cronologia de' salmi, quì in fine distesa, troverremo, che novanta di essi si riferiscono al tempo della sehiavitù, o del ritorno: sei riguardano alcuni fatti prima della prigionia, ma dopo di Davide; ed otto, benchè trattino di cose appartenenti a' Davidici tempi, son di altri autori, che sono in tutto 104., e ne restano solamente 46. fra i quali tranne dieci, o dodici incerti, appena avremo trenta falmi per Davide, da cui frattanto per un'antichissima tradizione ha tratto il nome il Salterio presso gli antichi, ex potissima parte, dum ultro confitemur majorem sacrorum Carminum partem ad Davidem spectare: come dice il Calmet dimentico della cronologica distribuzione, che da lui stesso altrove si era fatta.

Per quanto ci fiamo dimostrati favorevoli al sia stema,

## 218 DEGLI AUTORI DE' SALMI

stema, in cui tutti i salmi si vogliono di Davide . nella controversia, che si agita fra i moderni, se oltre il Real Profeta ci abbian parte coloro, che vissero in Babilonia negli ultimi tempi, così or altrettanto favorevoli saremo al contrario sistema, in cui non tutti i falmi fono di Davide, nella controversia, che si agita fra gli antichi Padri, se oltre i componimenti di Davide siensi raccolte nel Salterio poesie di altri o uguali, o più antichi, o a lui vicini scrittori. Mi muovono a pensar così più di ogni altra cosa i titoli de' salmi, ne' quali si dice, quando il salmo è di Davide: nè già quindi vogliamo ricavare, che gli altri, in cui non ci è il suo nome, sieno di altri, poichè spesso in alcuni non ci è titolo, e si sa esser certamente di lui per l'autorità degli Apostoli, o di Gesù Cristo. Ma è ben certo, che i primi autori della raccolta eran persuasi, che il Salterio non era già opera d'un solo, altrimenti apponevano il titolo ful principio del libro, e non in ogni salmo. E chi mai ha veduta qualche edizione di Orazio, o di Ovidio, in cui si dica in ogni Ode, in ogni elegia, Ode di Orazio, Elegia di Ovidio? Questo suol farsi nelle raccolte di vari autori, e perciò coloro, che raccolsero i salmi, o almeno, se i titoli non si volessero sì antichi, i primi copisti a loro vicini ci apposero in ogni salmo il nome di Davide, quando eran certi, lasciando gli altri senza titolo, quando hon ne sapeano la certezza, benchè poi o dall'uniformità dello stile, o d'altra autorità del nuovo testamento si conosca, che molti di essi appartengono al gran Profeta.

Di più, chi potrà mai persuadersi, che nel Salterio non ci sieno molti salmi di Salomone? Egli,

come

come ci attesta la sacra Storia (1) scrisse da cinque mila cantici : come mai è possibile , che di questi non ne abbia egli stesso destinato neppur un solo per l'uso del tempio, tanto maggiormente, che tutte quasi le sacre sunzioni surono da Davide piuttosto, dirò così, disegnate, ma poi da lui mirabilmente eseguite? Questa difficoltà è sì grande secondo il mio sentimento, che io direi senza dubbio, o che il Salterio è tutto di Davide, e che perciò non v' ha luogo per gli componimenti di Salomone, o se è una raccolta di componimenti di vari autori, la maggior parte de' falmi dopo Davide dovrà esser certamente di Salomone. Non crediamo esser necessario a tal proposito il fermarci sull'esame del Salterio di Salomone ritrovato d' Andrea Scotto nella Biblioteca di Augusta, o sia di Ausbourg, e poi pubblicato dal P. Ludovico Lacerda con sue annotazioni. Benchè l'impostura sia certamente antica; poiche tal opera fu conosciuta da Nicesoro, da Balsamone, da Zonara, e si truova nel celebre MSS. Alessandrino conservato in Inghilterra, (2) sempre sarà nondimeno un' impostura, come egregiamente doti ti critici han dimostrato. (3) L' opera conosciamo apertamente, che sia di qualche Giudeo Ellenista; ma in verità molto dotto, e che di vari luoghi de falmi fa spesso un centone per altro non infelice, è nello stile ha cercato d'imitar i Settanta interpetri, per render più verisimile, che sia una Greca traduzione d'un Ebraico originale.

Chec-

<sup>(1)</sup> L. IV. de' Re c. 3. 31. (2) Fevereg. Cod. Can. Ecclef. Primit. Vindic. c. 2. 9. (3) Huet demonf. Evang. propof. 4. Jo. Georg. Neum. differ. de

320 DEGLI AUTORI DE' SALMI

Checchè ne sia di ciò, da quanto si è discorso sin ora ben può dedurs, ch' è incontrastabile, che Davide sia l'autore della maggior parte de' salmi, se bene si tratti in essi di cose molto lontane dalla sua età, ch' è incerto, se sia autore di essi tutti, ma siccome non può in conto alcuno attribuirsi agli scrittori di tempi bassi neppure il più debol salmo, così è molto verisimile, che oltre i salmi Davidici sieno nel Salterio componimenti di scrittori più antichi, o a lui eguali, o che suron dopo di lui insino al tempo d'Isaia, e non più avanti, quando già s' era cominciata a perdere l' eleganza dell' antico purissimo idioma: e che finalmente ammettendosi, com' è ancora il nostro parere, un tal sistema, la maggior parte de' salmi oltre i Davidici si dovrà ascrivere a Salomone.

Anzi aggiungo, che chiunque persuaso dagli argomenti del Calmet non vorrà creder Davide autore de' falmi appartenenti alla schiavitù sul dubbio. che a lui non fosse rivelata, potrà senza timoré crederne autore Salomone, a cui ho certe pruove. che non fu ignota, e lo ricavo dall'orazione, ch'egli stesso fece nella dedicazione del tempio, ove fra l'altre cose diceva: Si sugerit populus tuus Israel inimicos tuos ( quia peccaturus est tibi ) & agentes prenitentiam . O confitentes oraverint . . . . Dimitte peccatum populi tui Israel, O reduces eos in terram, quam dedisti patribus eorum. Così nel c. 8. del III. L. de' Re v. 33. e poi appresso v. 46. Quod si peccaverint tibi ( non est enim bomo, qui non peccet ) & iratus tradideris eos inimicis suis , & captivi ducti fuerint in terram inimicorum longe, vel prope, & egerint pænitentiam in corde suo in loco captivitatis, & conversi deprecati te fuerint in captivi-

#### DISSERTAZIONE.

32I

tate sua .... & in terra inimicorum suorum, ad quam captivi dusti suerint .... propitiaberis populo tuo, qui peccavit tibi .... & dabis misericordiam coram eis, qui eos captivos babuerint, ut misereantur eis. Le stesse parole si leggono registrate nel cap. 6. Lib. II. de' Paralipomeni, e con tutta chiarezza nel vers. 24. Si superatus suerit populus tuus Israel ab inimicis (peccabunt enim tibi) .... reduc eos in terram, quam dedisti eis, & patribus eorum. Per tal motivo crederemo certamente, fra gli altri, che il salmo primo del secondo libro, o sia il 41. e gli altri salmi seguenti cantati da' Coriti, e non fregiati del nome di Davide, sieno sacilmente di Salomone.

Del resto qualora nè reggano queste conghietture, nè se ne possano avere più certe, ci basterà, che sieno esse sacre canzoni quanto allo stile elegantissime, e quanto a' sentimenti racchiusivi, che sieno ispirati da Dio, che n' è il principale autore, di tal maniera che poco giova saper chi le scrisse, come a proposito, e saviamente rissette Teodoreto nella presazione al Salterio: Ποιαν γαρ μοι προειθησιν ωφελειαν, ειτε τετων παντες, ειτε εκεινων ειεν τινες, δηλε γενοντ, ώς εκ της τε Θεε πνευματ. Ενεργειας συνηγραφαν άπαντες. Quamnam enim mihi afferant utilitatem, sive horum omnes (psalmi) sive illorum sint aliqui, quando certum est, quod ex Dei

spiritus virtute conscripserunt omnes .

# INDICE

# D E' S A L M I

## Secondo l'ordine cronologico.

## Salmi scritti in tempo incerto.

SAL. 1. BEatus vir, qui non abiit in confilio

SAL. 5. Verba mea auribus percipe, Domine.

SAL. 8. Domine, Dominus noster.

SAL. 18. Cali enarrant gloriam Dei.

SAL. 80. Exultate Deo adjutori nostro.

SAL. 90. Qui habitat in adjutorio altissimi.

SAL. 109. Dixit Dominus Domino meo .

SAL. 138. Domine probasti me, & cognovisti me.

SAL. 144. Exaltabo te, Deus meus Rex.

## Salmi scritti da Davide in tempo della perfecuzione di Saulle.

SAL. 10. In Domino confido, quomodo dicitis animæ meæ.

SAL. 30. In te, Domine, speravi, non confundar
in æternum.

SAL. 33. Benedicam Dominum in omni tempore.

SAL. 55. Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo.

SAL.15.

|        |              | *                                                               |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|        | D E'         | S A L M I. 323                                                  |
| SAL. 1 |              | me, Domine, quoniam speravi                                     |
| SAL. 5 |              | n nomine tuo salvum me sac.                                     |
| SAL. 5 | 1. Quid glo  | oriaris in malitia, qui potens es<br>quitate.                   |
| SAL. 1 | 08. Deus, la | sudem meam ne tacueris.                                         |
| SAL. I | 6. Exaudi    | Domine justitiam meam.                                          |
| SAL. 2 |              | Deus meus respice in me.                                        |
| SAL. 3 |              | Domine, nocentes me.                                            |
| SAL. 5 | 6. Miserere  | mei , Deus , miserere mei .                                     |
|        |              | utique justitiam loquimini.                                     |
|        | 41. Voce mea | ad Dominum clamavi, voce mea Dominum, &c.                       |
| SAL. I | 39. Eripe me | , Domine, ab bomine malo.                                       |
| SAL. I | 40. Domine,  | clamavi ad te, exaudi me.                                       |
| SAL. 7 | . Domine     | Deus meus, in te speravi.                                       |
| Sa     |              | a Davide dopo la morte<br>di Saulle.                            |
| SAL. 2 |              | emuerunt gentes, & populi me-<br>ti sunt inania.                |
| SAL. 9 | . Confitebor | r tibi, Domine, in toto corde meo,<br>rabo omnia mirabilia tua. |
| SAL. 2 |              | st terra, & plenitudo ejus.                                     |
| SAL 6  | 7 Erurgat    | Deus de differentur inimici eius.                               |

SAL. 100. Misericordiam, & judicium cantabo tibi, Domine .

> Exaudiat te Dominus in die tribulationis. Domine, in virtute tua latabitur Rex.

> Domine, ne in surore tuo arguas me ...

SAL.39.

Afferte Domine filii Dei .

quoniam sagitta.

Dixi, cuftodiam vias meas.

S

SAL. 28.

SAL. 19.

SAL. 20. SAL. 37.

SAL. 38.

|           | purperens.                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| SAL. 6.   | Domine, ne in furore tuo arguas me                                 |
|           | v.2. Miserere mei, Domine, quoniam in firmus sum.                  |
| SAL. 50.  | Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.            |
| SAL. 31.  | Beati, quorum remisse sunt iniquitates.                            |
| SAL. 32.  | Exultate justi in Domino.                                          |
| Salmi     | scritti nella ribellione di Assalonne.                             |
| SAL. 3.   | Domine, quid multiplicati sunt, qui tri-<br>bulant me.             |
| SAL. 4.   | Cum invocarem.                                                     |
| SAL. 54.  | Exaudi, Deus, orationem meam, & ne de-                             |
|           | spexeris deprecationem meam.                                       |
| SAL. 61.  | Nonne Deo subjecta erit anima mea.                                 |
| SAL. 69.  | Deus, in adjutorium meum intende.                                  |
| SAL. 70.  | In te, Domine, speravi, non confundar in aternum.                  |
| SAL. 142. | Domine, exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam. |
| SAL. 143. | Benedictus Dominus Deus meus, qui do-                              |

Exspectans exspectavi Dominum.

Beatus, qui intelligit super egenum, &

SAL. 39. SAL. 40.

Salmi, che riguardano il tempo dopo la persecuzione di Assalonne sino alla Babilonica prigionia.

cet manus ad prælium.

SAL. 17. Diligam te , Domine , fortitudo mea . SAL. 29. Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me. SAL. 71. Deus, judicium tuum Regi da.

SAL.44.

- SAL. 44. Eructavit cor meum verbum bonum .
- SAL. 77. Attendite, popule meus, legem meam.
- SAL. 81. Deus stetit in Synagoga Deorum.
- SAL. 82. Deus, quis similis erit tibi.
- SAL. 75. Notus in Judea Deus.
- SAL. 73. Ut quid, Deus, repulisti in finem.
- SAL. 78. Deus, venerunt gentes.

## Salmi, che riguardano il tempo della Babilonica prigionia.

- SAL. 9. V. 22. o fia fal. 10. fecondo gli Ebrei.
  Ut quid, Domine, recessifiti longe.
- SAL. II. Salvum me fac, Deus, quoniam defecir
- SAL. 12. Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem?
- SAL. 13. Dixit insipiens in corde suo.
- SAL. 52. Dixit insipiens in corde suo.
- SAL. 14. Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?
- SAL. 24. Ad te, Domine, levavi animam meam.
- SAL. 25. Judica me, Domine, quoniam ego in innocentia mea.
- SAL. 26. Dominus illuminatio mea, & salus mea.
- SAL. 27. Ad te, Domine, clamabo.
- SAL. 35. Dixit injustus, ut delinquat in semetipso.
- SAL. 36. Noli amulari in malignantibus.
- SAL. 41. Quemadmodum desiderat cervus.
- SAL. 42. Judica me, Deus, & discerne causam means de gente non sansta.
- SAL. 43. Deus, auribus nostris audivimus.
- SAL. 48. Audite bæc, omnes gentes.
- SAL. 49. Deus Deorum locutus est .
- SAL. 59. Deus, repulisti nos, & destruxisti nos.
- SAL. 63. Exaudi, Deus, orationem meum, cum depreor.

  X 3 SAL.68.

326 INDICE

SAL. 68. Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aqua.

SAL. 72. Quam bonus Ifrael Deus. SAL. 74. Confitebimur tibi, Deus.

SAL. 76. Voce mea ad Dominum clamavi.

SAL .. 79. Qui regis Ifrael intende .

SAL. 83. Quam dilecta tabernacula tua.

SAL. 85. Inclina, Domine, aurem tuam.

SAL. 87. Domine, Deus salutis mea.

SAL. 88. Misericordias Domini.

SAL. 89. Domine, refugium factus es nobis.

SAL. 91. Bonum est confiteri Domino.

SAL. 92. Dominus regnavit, decorem indutus est.

SAL. 93. Deus ultionum, Dominus.

SAL. 94. Venite exultemus Domino .

SAL. 118. Beati immaculati in via.

SAL. 119. Ad Dominum, cum tribularer, clamavi.

SAL. 120. Levavi oculos meos in montes.

SAL. 122. Ad te levavi oculos meos.

SAL. 129. De profundis clamavi ad te, Domine.

SAL. 130. Domine, non est exaltatum cor meum.

SAL. 131. Memente, Domine, David.

## Salmi, che riguardano il tempo dopo l'editto di Ciro per il ritorno dalla cattività.

SAL. 121. Letatus sum in bis, que dicta funt mibi.

SAL. 60. Exaudi, Deus, deprecationem meam, intende orationi meæ.

SAL. 62. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo.

SAL. 123. Nist quia Dominus erat in nobis.

SAL. 22. Dominus regit me , & nibil mibi deerit.

SAL. 86. Fundamenta ejus in montibus sanctis.

SAL. 84. Benedizisti Domine terram tuam.

SAL.45.

| D E' S A L M I. 327                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| SAL. 45. Deus noster, resugium, & virtus.                                  |   |
| SAL. 47. Magnus Dominus, & laudabilis nimis.                               |   |
| SAL. 95. Cantate Domino canticum novum, cantate                            |   |
| Domino, omnis terra.                                                       |   |
| SAL. 96. Dominus regnavit, exultet terra.                                  |   |
| SAL. 97. Cantate Domino canticum novum, quia                               | - |
| mirabilia fecit.                                                           |   |
| SAL. 98. Dominus regnavit, irascantur populi.                              |   |
| SAL. 99. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino.                        |   |
| SAL. 101. Domine, exaudi orationem meam non                                |   |
| avertas faciem tuam.                                                       |   |
| SAL. 102. Benedic anima mea Domino.                                        |   |
| SAL. 103. Benedic, anima mea, Domine, Domine                               |   |
| Deus meus.                                                                 |   |
| SAL. 104. Confitemini Domino , & invocate nomen                            |   |
| ejus.                                                                      |   |
| SAL. 105. Confitemini, Domino, quoniam bonus                               |   |
| quis loquetur potentias Domini.                                            |   |
| SAL. 106. Confitemini Domino, quoniam bonus                                |   |
| dicant, qui redempti sunt a Domino.                                        |   |
| SAL. 107. Paratum cor meum, Deus.                                          |   |
| SAL. 110. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,                      |   |
| in confilio justorum.                                                      |   |
| SAL. 111. Beatus vir, qui timet Dominum.                                   |   |
| SAL. 112. Laudate, pueri, Dominum.<br>SAL. 113. In exitu Israel de Ægypto. |   |
| SAL. 114. Dilexi, quoniam exaudiet Dominus.                                |   |
| SAL. 115. Credidi, propter quod locutus sum, ego                           |   |
| autem humiliatus sum nimis.                                                |   |
| SAL. 116. Laudate Dominum, omnes gentes, laudate                           |   |
| eum, omnes populi.                                                         |   |
| SAL. 125. In convertendo Dominus captivitatem Sion.                        |   |
| SAL. 132. Ecce quam bonum, & quam jucundum.                                |   |
| SAL. 133. Ecce nune benedicite Dominum.                                    |   |
| X 4 SAL.                                                                   |   |
| 4                                                                          |   |

| 328  |       | INDICE DE' SALMI.                          |
|------|-------|--------------------------------------------|
| SAL. |       | Laudate nomen Domini, laudate, servi Do    |
|      |       | minum.                                     |
| SAL. | 135.  | Confitentini Domino, quoniam bonus, quo    |
|      |       | niam in æternum.                           |
| SAL. | 136.  | Super flumina Babylonis, illic sedimus.    |
|      |       | Laudate Dominum de Calis.                  |
|      |       | Cantate Domino canticum novum , lau.       |
|      | • • • | ejus in Ecclesia Sanctorum.                |
| SAL. | 150.  | Laudate Dominum in Sanctis ejus.           |
|      |       | Lauda, anima mea, Dominum.                 |
| SAL. |       | Laudate Dominum , quoniam bonus cf         |
|      | •     | psalmus.                                   |
| SAL. | 147.  | Lauda, Jerusalem, Dominum.                 |
|      |       | Eripe me de inimicis meis, Deus meus.      |
| SAL. | 64.   | Te decet bymus, Deus, in Sion.             |
|      |       | Jubilate Deo, omnis terra, pfalmum dici-   |
|      |       | te nomini ejus.                            |
| SAL. | 66.   | Deus, misereatur nostri, & benedicat nobis |
|      |       | Confitemini Domino, quoniam bonus,         |
|      |       | dicat nunc Israel.                         |
| SAL. | 124.  | Qui confidunt in Domino, sicut mens Sion   |
| SAL. |       | Nisi Dominus ædisicaverit domum.           |
|      |       | Beati omnes, qui timent Dominum.           |
| SAL. | 128.  | Sape expugnaverunt me a juventute meo      |
| SAL. |       | Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo |
|      |       | in conspectu Angelorum.                    |
|      |       |                                            |

E DI VARJ LETTERATI SUOI AMICI, SPECIALMENTE DEL CHIARISSIMO

# ABATE METASTASIO,

In cui si propongono vicendevolmente, e si si sciolgono vari dubbi, per maggior illustrazione dell'opera.

TOn è nostro pensiero di raccoglier quì tutte le lettere di persone di qualche merito, che gentilmente han fatto elogi all' opera, per accreditarla: ne potremmo fare un volume, ma siam lontani da sì vana ostentazione, nè vogliamo imitar coloro, che van mendicando approvazioni, elogi, epigrammi in propria lode, che non costano sovente altro, che il regalo di un libro. Il nostro disegno è diverso: i più dotti amici non si son contentati delle semplici lodi: ci han proposte spesso delle molte difficoltà, che abbiam tentato di sciogliere, ci han fatto ricreder di qualche errore, in cui si era incorfo, e noi al contrario degli altri pubblicheremo le lettere critiche piuttosto, che le adulatorie, o compiacenti. Non abbiamo però tal volta potuto. dispensarci, d'inserire anche porzioni di lettere non critiche, o lettere intere di complimento : perchè quanto alle prime il far altrimente farebbe stato un pubpubblicar le lettere o monche, o oscure, e quanto alle seconde, ov' esse sieno di personaggi o per merito, o per dignità maggior di ogni eccezione, ci è sembrato, che siccome è una giovanile jattanza il sar pompa indistintamente di elogj, così è una superba inciviltà il finger di disprezzar l' onore, che ci vien satto, benchè poco se ne stancheranno i letterati, giungendo appena a due, o tre questi esempi.

#### やかんやかくずいくやったやったやったやったやったやったやったやった

Del Reverendiss. P. Ab. D. Luigi Mingarelli de' Canonici Regolari, Pubblico Professore di Greca Eloquenza nell' Università di Bologna ad un suo corrispondente in Napoli.

Bologna II. Gennajo 1767.

Cariffimo Amico.

Slate mille volte benedetto per lo bellissimo dono, che mi avete fatto del primo tomo della nuova opera del Signor D. Saverio Mattei; ve ne rendo grazie senza fine, perchè infinito è stato il piacere, che mi ha recato una tal lettura. Non avrei mai aspettato tanto da un giovane, quanto non son capaci di fare infiniti uomini provetti. Vedo nel Signor Mattei un sole, che nasce, o per dir meglio, ch' è già nato. Quando avrete occasione di scrivergli, riveritelo da mia parte, e ditegli, che sono innamorato delle sue rare doti, e che lo stimo, ed ammiro oltremodo. Ma volete, che vi dia in particolare il mio giudizio; il mio giudizio val poco; pure per ubbidirvi dirò, che mi è piaciu-

E DI VARJ LETTERATI &c. 331

ta tutta, ma la traduzione del falmo Diligam te, Domine, ch' è l' unica, che inserisce nel primo tomo, mi ha fcosso. Tutto quello, che scrive intorno alla versione d'Omero fatta dal Salvini, non può esfer maggiormente fecondo il mio genio: dalla mia cattedra ho molte volte parlato della fomiglianza, che ci è fra Davide, e Pindaro, onde non so esprimervi ora con qual piacere abbia letti quei luoghi, ov' essa viene sì ben provata. Tutto ciò, che dice del difetto delle traduzioni, m'ha persuaso, e m' ha dilettato. Non parlo de' molti luoghi della Bibbia, e di profani autori felicemente spiegati (fra quali è ammirabile quanto scrive sull' epiteto διχόμm. , e sulle parole, mensis secundum nomen est ejus) imperciocche converrebbe, ch' io numerassi tutte le cose, che sono nel libro, se volessi parlar di tutte quelle, che mi son piaciute.

Ma è possibile, direte voi, che in un'opera così grande non abbia ritrovata cosa, che mi dispiaccia? Vi rispondo francamente, che in una cosa, o due non sono del suo parere, ma siccome son cose controvertite, così può essere, che il suo parere fia miglior del mio. Lasciando dunque queste, non ci ho ritrovato niente altro, se non che due, o tre cose tanto leggiere, che non giungono neppure ad effer nei d'un sì bel corpo. Alla pag. 15. per esempio parlando del nostro Canonico Regolare Agostino Steuco Eugubino sembra, che lo faccia posteriore a Gioseffo Scaligero: volesse il Cielo, che lo fosse: poiche se tanti progressi sece lo Steuco ne' buoni studi nel tempo in cui visse, quanto maggiori n' avrebbe fatti, se sosse vivuto cinquanta, o cento anni dopo? Lo Scaligero avea diece anni,

se non erro, quando morì lo Steuco.

Alla p. 170. leggo: S. Eusebio Vescovo di Cesarea: ma questi non credo, che debba chiamarsi col titolo di Santo.

Alla p. 45. nella bellissima parafrasi in versi La-

tini del luogo della Cantica ritrovo;

mihi roscidus imber .

Hic caput, hic totum perfudit: en! humida longis Stillat gutta comis.

Si fa l'en brieve, piede d'un dattilo, se pure non è

errore dello stampatore in vece di &.

Voi vedete, che queste son cose affatto di niun momento: pure ho detto anche queste, per esporvi anche più chiaramente il mio sentimento a persuadervi, ch' è sincero. Volesse il Cielo, che in tutre le opere degli uomini grandi non si trovassero, che due, o tre di queste bagattelle, se pure in queste non son io, che m'inganno. (a) Vi ripeto intanto i ringraziamenti, e resto b. l. m.

Vostro devotiss. Serv. ed Amico obbligatiss. Luigi Mingarelli.

DEL

(a) La maggior lode, che ha potuto dare il dottissimo Mingarelli alla mia opera, è la scoverta di questi errori: io mi pregio più di questi sbagli notatimi da lui con sincerità, che di mille elogi d'altri forse poco veraci. Quando ei dunque in un'opera grande, come la chiama, dice di non aver ritrovato altro, che queste bagattelle, non vorrei disenderle, acciocche nos si creda, ch'io sia neila pretenzione d'esser infallibile. Colla medesima sincerità però contesso, che l'espressione mia, che dietro l'opinione dello Scaligero sono iti Martinio, Boblio, Vasinurh, Pfeissero, Eugubisci estata poco accurata, perchè per globum ho mischiati tutti que sone.

Il passo però, S. Eusebio Vescovo di Cesares è abbaglio dello stampatore, poichè diceva nel mio originale, S. Eusebio, ed Eusebio Vescovo di Cesares: con togliersi la ripetizione si è fatto un sog-

getto folo di due.

All' incontro non è errore dello stampatore, come il Mingarelli ha creduto, quell' en breve forse in vece di & nella traduzione dela

# CHECKEREZERE TREEZEREZERE

## DEL MEDESIMO ALL'AUTORE.

Bologna 22. Aprile 1767.

On ho ricevuta, che al presente, carissimo, e stimatissimo Signor D. Saverio, la vostra lettera de' 26. del passato, e ve ne sono obbligatissimo per questa, e per l'onore, che mi fate di trat-

tarmi, come amico.

Non ho aspettato fin ad ora a far gli elogi dovuti alla vostra grand' opera: da che mi capitò, e cominciai a gustarla, rimasi non so se più dilettato, o maravigliato. La varietà celle cose, e lo stile chiaro, facile, ameno diletta: l'erudizione, e le vostre nuove rissessioni sorprendono. Ridurre poi ad un soggetto solo (com'è il primo tomo) e senza improprietà, e stranezza cose, che pajono tra lo-

la Cantica: l'errore su mio: scrissi en, e non pensai alla quantità: può stare l'& senz'altro cambiamento, ma perchè quest'en è troppo espressivo, potrebbero trasporsi le parole del verso, e ritenersi così:

mihi roscidus imber

Hic caput, bic persudit totum: en! bumida longis,

Stillat gutta comis.

Una confimile trasposizione è necessaria negli altri versi della traduzione stessa.

Quafivi incassum, nec jam responsa petenti

Dantur ulla mihi.
L'ultima fillaba di dantur brieve farebbe un coreo: può trasporsi

così:

Incassum quasivi, & jam responsa petenti Dantur nulla mibi.

Ma chi avrà azione di chiamarci in giudizio per sì lieve offesa fatta a' Gramatici, quando è sì facile, e pronto il riparo?

ro lontanissime, è un prodigio d'ingegno, ed effetto di un gran giudizio unito alla moltiplice erudizione. La prima vostra operetta dell' Exercitationes per saturam su ugualmente dotta, ed erudita, e meritò gli applausi de' nostri, e degli oltramontani, (A) ma non interessava tutti ugualmente a leggerla, e considerarla. Di questa nuova, come utile, dovrà provvedersene ognuno, e da tutti si leggerà attentamente, e si rileggerà mille volte. Mi è piaciuto poi oltremodo di vedere nella vostra opera uno spirito di religione, siccome per lo contrario aborrisco sommamente certi libertini, e mezzi dotti, che per mostrare ingegno, operano diversamente.

Quando stampai il Salterio Ebraico del nostro Ca-

(A) Intende delle mie giovanili esercitazioni de Tityris, de duplici Alba, de Ara maxima, Gc. che scritte nell' immatura età di anni sedici in diciassette, e pubblicate nel mio diciottesimo anno, incontrarono il compatimento della Reale Accademia delle Iscrizioni di Francia, ed il dottissimo Carlo le Beau Segretario dell' Accademia l'anno 1760, mi scrisse una troppo compita lettera, forse più per animarmi a profeguir gli studj , che per lo merito dell' operetta. Eccone l'elegantissima lettera : Adolescens illustrissime , & eruditissime. Pervenit ad nos opus a te perpolitum, & tuis sudiis dignissimum , quod una cum epistola tua ad Academiam nostram detuli. Hac ut ribi gratias agerem, mibi negotium dedit, quo nihil mihi poterat accidere jucundius. Amo enim, ac præ ceteris am-plector musas illas juveniles, audaculas quidem, sed lepidas, ac elsgantes, que letissimam bone frugis luxuriens preseserunt. Tuis seme nibil secundius, que unam nobis Albam pepererunt; quid non efferent etate robustiores, cum sem e sinu urbes essandant? Quod quidem ne ita velim interpreteris, quasi ego partum istum tuum [ de duplici Alba ] abjiciam veluti spurium, ac degenerem: imo tantus me tenet amor antiquitatis, ut vel duplicem Italiam velim. Sanc quicquid ad sententiam tuam accomodari potuit, sagaciter ex omni-bus eruditionis exquisitissima latabris expiscatus es. Vale, eruditissime adolescens, & me tui studiosissimum effe existima. Parifiis ann d. XV. Kalend. Decem. Carolus le Beau Parifiensi inscriptionum, & litterarum Academia a fecretis.

E DI VARJ LETTERATI &c. 335 Canonico Marco Marino, fui tentato di levar via ciò, che dice del do, re, sol, la, e del Selah, esfendo riflessione, che gli sa poco onore, come voi faviamente avvertite alla pag. 170. nel c. IX. ma per non mancare alla fedeltà, stampai il testo, qual era, ed intero. Sappiate però, che non ostante varie cose, che in lui non mi piacciono, e che debbono condonarsi ad un, che scriveva in quel secolo, ho una grandissima stima di lui. Non so, se abbiate mai veduto la sua Arca Noe : se poteste averla, vedreste, che uomo era il Marino. do andai in Roma, vidi nella Biblioteca Vaticana un originale delle sue annotazioni sopra i salmi da me pubblicate, scritto tutto di mano dello stesso Marco Marino, e regalato da un nostro Generale ad Innocenzio X. Qual dispiacere mi recò tal veduta! La copia, che abbiamo noi quì in Bologna, è scritta bensì di sua mano, ma è una mala copia, per così dire: al contrario la copia, ch'è nella Vaticana, è l'ultima, e buona copia: e chi sa, se in questa si trova ciò, che ho accennato di sopra?

Il P. M. Martini, che sarà probabilmente a voi noto per la sua eccellenza nella musica, la storia della quale ha cominciato a pubblicare, ha letto con infinita soddissazione, ed ha ammirato ciò, che voi dite della musica antica, e m' impone di riverirvi. Adempisco con piacere a queste parti; v'essibisco la mia servitù, qual ella siesi, e la mia amicizia, mentre ho l'onore la prima volta di dichia-

rarmi

Vostro Servo vero, ed Amico obbligatiss. Luigi Mingarelli.

# \*HIERECTERENTATION OF THE

## DEL MEDESIMQ ALL' AUTORE.

Bologna 4. Aprile 1770.

Cariffimo Amico.

Al giovane, che ultimamente è arrivato in questo Collegio Angarano, ricevei Domenica il terzo tomo della grande opera vostra, che mi su rapito quasi nel punto medesimo dalla Signora D. Ippolita Caprara, la quale credo, che voglia sar mettere in musica il vostro Miserere dal P. Maestro Martini. Pure ne' pochi momenti, che restò nelle mie mani, lo scorsi con infinito piacere, riserbandomi di leggerlo tutto, quando mi sarà restituito, ed intanto mi sottoscrivo in tutto a quanto ne disse il defunto Lami nel primo foglio delle sue Novelle Letterarie dell' anno corrente. Il Signore vi dia sanità, perchè possiate compire gloriosamente il vostro corso, e terminare un' opera, che sa tanto onore a voi, ed alla Santa Chiesa. Dovreste aver ricevuto a quest' ora il mio Didimo dal nostro Procurator Generale Ridolsi: sono impazientissimo di sentirne il vostro giudizio più che di ogni altro.

Non aveva io inteso mai parlare della traduzione della Sacra Cantica in ottava rima (a). Ma se poco sin ad ora si son curati gli uomini savi di legger simili indegnità, adesso tanto se ne moltiplica il numero, che io credo, che ormai poco se ne

(a) Vedi la nostra dissert. dopo il salmo 87. tom. 3.

E DI VARJ LETTERATI &c. cureranno anche quei, che non han giudizió più del bisogno, e per conseguenza anche le Signore, alle quali mi dite, che piace quella scelleraggine . E bensì una gran vergogna del nostro secolo, che sia tanto comune l'ignoranza, la pretensione del sapere, l'infarinatura, e l'empietà. Io vidi anni sono la traduzione, o piuttosto compendio in versi della facra Cantica fatto dal Voltaire, e m' immagino, che cotesto Badini avrà tradotta in Italiano quella malvagità. A voi, che avete per le mani questa materia, tocca di mettere in orrore simili infamie colla vostra gran dottrina, ed erudizione. Comandatemi, se vaglio a servirvi, e sappiate, che niuno vi stima più del vostro -- Devotiss. Amico --Luigi Mingarelli -

#### DELL' AUTORE AL P. AB. MINGARELLI.

Napoli 16. Luglio 1770.

Gentilissimo, e Dottissimo Amico.

Son venti giorni, che il vostro Didimo è selicemente giunto nelle mie mani: non ho avuta la pazienza di farlo legare: appena appuntato alla rustica ho voluto intraprenderne la lettura, e l'ho divorato. Ah! mio caro D. Luigi! quanto è prosondo il vostro sapere! La nostra letteratura è superficiale rispetto alla vostra: chi è mai oggi, che quì si sida di trascrivere un ms. Greco, di leggerlo, d'interpetrarlo così selicemente? Questi ssorzi è un pezzo, che non si sanno in Italia: appena da Olanda, e Tom.I.

da Inghilterra possiamo aspettar tali merci. Quì ognun si diverte sulle fatiche degli altri, e sa confistere la sua letteratura nell'offervar quel, che gli altri fanno, nell'adornarlo, nell'illustrarlo, in somma nell' inventis addere, non già nel ritrovare. Si è ancor fra noi sparso un certo chiamato buon gusto alla Francese, che in sostanza è un nausear di tutto, un affaggiar tutto, e non stritolar nulla. Voi ci apparecchiate una tavola piena di cibi forti, non di sole salsette di niun nutrimento. Il vostro saper Greco è maraviglioso, ed inarrivabile: le vostre cognizioni son vastissime: le notizie dell'antica Teologia de' Padri ( prima che gli Scolastici peruncti facibus ora dell'Arabismo cominciassero ad inquietarci ) sono profondissime, e son trattate con isceltissima erudizione, e con saviezza. Le scappate graziosissime, che fate di tanto in tanto contro a' moderni scrittori, che si voglion chiamare filoso, fi, e la lor filosofia consiste in metter tutto in ridicolo, e parlarne a caso, non possono esser più belle: vengon da un uomo dotto, e da un animo ben formato. Noi abbondiamo troppo oggidì di queste anime malevole, nelle quali ( quando fi credeva alla Bibbia attestante, che non introibit sapientia in animam malevolam ) non poteasi persuader la gente, che potesse entrar la sapienza. Oggi che poco si crede, è ito in disuso anche questo sacro aforismo.

Veneratissimo Amico, io v'amo, e vi stimo infinitamente non solo perchè siete dotto, ma molto più, perchè siete sacro, ed impiegate così profittevolmente la vostra dottrina. Iddio vi conservi in buona salute, acciocchè possiate arricchirci di simili produzioni, dalla lettura delle quali io non esco,

se non più istruito.

Ho

Ho bisogno del vostro giudizio nell' interpetrazione del salmo; Deus laudem meam, ch' è il 108. Non m' ho potuto mai persuadere, che dal bel cuore di Davide uscissero imprecazioni così orribili, che non si soffrirebbero da un Turco: già so, quanto si è detto, e scritto, per iscusare, ma l'animo non resta pago. La tradizione continuata de' primi secoli, fondata sull' autorità di S. Pietro nel primo cap. degli Atti intende tutte l'espressioni come dette dal Profeta contro a Giuda. In questa interpetrazione crescono le mie difficoltà : perchè quando Giuda è il persecutore, il perseguitato è Gesù Cristo, e conseguentemente tutte quelle parole, che dice Davide, le mette in bocca del Redentore. Or vi pare, che Gesù Cristo sostiene il suo placido carattere in una scena, in cui Davide il sa comparire in atto di scagliar così terribili imprecazioni? L'opinione di Marco Marino salverebbe tutto (vi prego d'offervarla attentamente) cioè, che quelle erano imprecazioni de' nemici contra Davide, e conseguentemente contra Cristo, benchè poi Dio abbia permesso, che ricadessero su le lor teste. Questa opinione da lui proposta si seguirebbe da me, e s'illustrerebbe: ma temo di non poter sossistere, salva l'interpetrazione di S. Pietro, il quale si esprime con troppa chiarezza: e bisognerebbe ritrovar un esempio, che le imprecazioni de' nemici si citassero, come profezia del male a loro stessi avvenuto. priego di legger bene le parole di S. Pietro, ed illuminarmi, e datevi carieo di quel, ch'io ho scritto nell' argomento della Cantata per la morte di Saulle sul principio del secondo tomo, benchè in questo salmo non siamo nel caso. Credetemi intanto perpetuamente .. Vostro Devotiss. Serv. ed Amico--Saverio Mattei. Bo-

To

ż

1

ď

þ

43

やかべきんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんなん

## DELL'AB. MINGARELLI ALL'AUTORE.

Bologna 10. Agosto 1770.

Amico Carissimo.

VI ringrazio degli elogi, che venendo a laudato viro, non possono non essermi grati. Mi spiace, che le circostanze, in cui mi ritrovo, non mi permettono di rispondere su di ciò, che mi scrivete del falmo 108. Del resto avrei poco, che dirvi, perchè voi avete pensato a tutto, e saviamente vi siete appigliato all' interpetrazione del nostro Marino, ch'è solo la vera. Veggo, che vi arresta l'autorità di S. Pietro: ma se ben la rifletterete, la troverete piuttosto a favore del vostro sistema : poiche non dice egli, che quelle tali parole furono dette per Giuda, ma che si adempirono in Giuda, e questa è la profezia. Io ho per le mani una mia fatica sulle citazioni de' passi del vecchio Testamento, che occorron nel nuovo, e può esser, che voi con tal falmo mi darete spinta a terminarla, e dopo terminata, ve la manderò. Intanto potete liberamente, quanto a me pare, seguire, e confermar l'opinione del Marino, e deporre ogni timidezza.

Sia ringraziato Iddio, che finalmente vi è giunto il secondo tomo del P. M. Martini. A lui ho parlato in nome vostro, e quanto al salmo da porsi in musica, mi ha afficurato, che questo sarà eseguito da lui colla maggior sollecitudine, e spera di consegnarlo alla Signora Duchessa d' Atri, quando

tor-

E DI VARJ LETTERATI &c. 341 tornerà da Milano. Sappiate però, che questo degnissimo Religioso sa un miracolo, quando compone qualche cosa, poichè è abitualmente ammalato, ed ha moltissimi frastornamenti. Conservatemi la vostra amicizia, e son tutto vostro -- Devosiss. ed Obbligatiss. Amico -- Ab. Gio: Luigi Mingarelli.

で生かれまれまれまれまれまれまれまれまれまれまれまれまれまれ

#### LETTERA DELL' AUTORE

## AL SIG. AB. PIETRO METASTASIO.

A moltitudine de' libri d'ogni genere è così in questo secolo ormai cresciuta, che nella pubblicazione di un' opera non dee tanto desiderarsi, che piaccia, quanto, che si legga: e questo incontro felice dipende il più dalle protezioni, dagli e-fterni ajuti, e dal merito dell'autore, anzi che dell' opera stessa. Non credea certamente, che de' due tomi della mia traduzione de' falmi potesse tanto sperarsi, trattandosi specialmente d'un giovane, che gli ha pubblicati, mentre vivea sconosciuto lungi dal mondo in una villetta. Nondimeno la sorte mi è stata più favorevole di quel ch' io sperava, e nell' atto che oggi qui in Napoli sto pubblicando il terzo tomo, ritruovo già spacciati tutti i corpi de' due precedenti, ch'è un segno di essersi l'opera ricevuta, se non con plauso, almeno con qualche compatimento. Ma non posso intanto acchetarmi agli altrui giudizi, se prima non son certo di quello di V. S. Illustriss. ch' è il Principe de' nostri Poeti, e di cui certamente può dirsi quel che già diceasi d'Omero, che non abbia avuto sra gl' Ita-

liani avanti chi potesse imitare, nè avrà dopo chi potrà imitarla nella Drammatica Poesia. Questa grande idea, che giustamente il mondo ha di Lei, mi trattenne sul principio di farle presentare le mie fatiche per timore di comparir troppo audace: ma ripresi il coraggio, dopo che giunsero in mia mano le sue bellissime ottave, in cui Ella espresse i voti pubblici all' Imperadrice Regina. In esso componimento, di cui altro non posso dire, che chiamarlo degno del gran Metastasso, nella cinquantessima stanza, così ha dolcemente cantato:

Ah! sosse il regio plettro a me concesso, Cho s'udi sul Giordan nel secol prisco: D'ogni affanno sedar saprei l'eccesso:

Ma, o Dio! non l' bo, nè d'implorarlo ardisco. Giustamente ho pensato, che sarebbe a V. S. Ill. grato l'udir questo regio plettro da Lei desiderato, e dall'aver detto, che non ardisce d'implorarlo, ho conosciuto, che certamente Ella crede, che sia un'impresa audacissima il maneggiarlo; e però mi lussingo, che come suol farsi nelle grandi imprese, dovrà lodare anche la sola volontà, ed il desiderio di riuscirvi, benchè non corrispondessero alle promesse gli effetti.

Il resto de' miei sentimenti ho stimato d' esprimergl' in un' Ode, che le accludo, la quale, se avrà anche motivo d'offendersi nel veder così malamente adattato il suo gran Nome a' miei bassi versi, non lascerà di gradire almeno, ed accettarla come una chiara pruova della stima, che ho per V. S. Illustriss. e del rispetto, ed ossequio, con cui mi

dichiaro

Di V. S. Illustriss. Napoli 15. Luglio 1768. Devotiss. Obbligatiss. Serv. vero - Saverio Mattei.

Ah!

E DI VARJ LETTERATI &c. 343 A H! come l'estro eccitator de' carmi Addormentato, e languido In me sen giace! Addio del bel Sebeto Leggiadre Ninfe: io vo' nell' onda Ascrea Tuffar gli avidi labbri, onde in me torni Il perduto valor. Già sul Febeo Fulgido cocchio ascendo, e rapidissimo Fendo le nubi, e le ampie vie del cielo Trasvolo, e corro a' fortunati lidi Di Grecia . . . . Ah no, che fai? Apollo, ove ten vai? Ove drizzi il bel cocchio? ove mi guidi? Non è, non è già questo Della Grecia il cammin: ov'è di Pindo L'altera cima? ove il Parnaso, e l'onda, Che sotto il piè già limpida Del Pegaso sgorgò? Più cruda, e rigida L'aria quì spira, e un nuovo cielo io veggio, Veggio dell' Istro gelide Scorrere appena l'acque. Ah, qual diverso Insolito cammino! E quella immensa Superba Reggia, che da lunge io scerno, Febo, è la tua? No, m'ingannai, perdona: La tua già d'oro, e di piropi è ardente Nell' estremo odorifero Oriente. Siam giunti al fin: svelami, Apollo, almeno, Ove siamo, in qual Reggia Stupido mi conduci. Un altro forse Parnaso or quì s'alzò? Veggio le nove Tue Suore ancor, qual di viole, e mirti, Qual d'immortale alloro Cinta le chiome. E quei, che a Te simile Siede fra le alme Dive?.... Ah! qual mi togli,

Nube quasi dagli occhi, e sì m'illustri

LETTERE DELL'AUTORE. Co' raggi tuoi, che già comprendo appieno Spettacoli sì nuovi! E' di TERESA Questa la Reggia, ove fuggir le Muse La Grecia, or non più Grecia, Abbandonando: ed il gran Piero è quello In mezzo al bel drappello: Ben si conosce a quel, che già si vede, Maestoso coturno ornargl' il piede. Questi è colui, che l'innocente Arbace, Che la fida Ipermestra, il gran Catone Dipinse in sulle scene, e del geloso Poro le furie, e di Megacle amico La fedeltà. Deh! qual mi sento in petto In rimirarlo accendermi Fiamma improvvisa! Altro da quel ch' io sono Parmi, ch' io sembri, e dal tuo volto, o PIERO, Aureo di luce, e fulgido Raggio sfavilla, e mi rischiara, e tutto Penetra, e il cor m'infiamma: il già perduto Estro in me si risveglia. Io dove sono? Eccomi in sul teatro: ascolto il suono De' gravi corni, e delle trombe. E' quella L'abbattuta Megara: è questo il misero Niso già senza crin: quello è Minosse, Che parte vincitor, e questa è Scilla, Che il genitor tradì, che disperata Va a gettarsi nelle onde, e si trattiene, E pietà non ritrova in tante pene. (a) Ove il sacro furor già mi trasporta? Scusa, o Signor, se avanti a Te pur oso Comparir sul teatro. Io non pretendo Paf.

(a) S' allude al Dramma intitolato, La Scilla abbandonata, composto dall'autore fin dall'anno-diciottesimo di sua età.

E DI VARI LETTERATI &c. Passeggiar teco in sulle scene, o i vanni Spiegar tant' oltre ancor. Ma se dagli anni, E dal cammin già stanco Il sublime coturno al fin deponi, Allor pregoti fol, che a me lo doni. Ma se a Te pur si debbe Della Tragica cetra il primo onore, Non fia, non fia, Signore, Chi del SALTERIO a me l'onor contenda, Che dal Giordan recai. Qual aspra, e dura Fatica a me costò di nuove armarlo Corde sonore, e il far, che al suono antico Il nuovo corrisponda! Ah! Tu per poco Ascolta, o Piero, e se t'alletta, e piace Del bel SALTERIO l'armonia divina. Fa, che l'ascolti ancor la Tua REGINA.

れなったなったなったなってなってなってなったなったなったなったなっ

16

## DELL'AB. METASTASIO ALL'AUTORE.

I O differito un ordinario a rispondere alla non men vivace, che obbligante lettera di V. S. Illustriss. sperando, che per la strada da lei accennatami dovesse effermi reso a momenti il libro de salmi, ch' Ella gentilmente m' invia; onde io potessi dirle, quai sossero stati in me i primi effetti della lettura di quello: ma non vedendolo finora, non voglio aggiungere al discapito, che una tal dilazione mi produce, quello, che produrrebbe un più lungo silenzio al credito della mia gratitudine. Le rendo dunque intanto infinite sincerissime grazie e del dono, che s'è compiaciuta destinarmi, e delle affettuose, e parziali disposizioni del suo bell' ani-

mo a favor mio, espresse ed in prosa, ed in versi con eguale gentilezza, e leggiadria. Nell' impresso faggio poetico, ( che sempre con nuovo piacere ho più volte riletto ) si vede apertamente di quali penne Pindariche l'abbia provveduta la Natura, e come l'abbia già addestrata a trattarle inella lodevole fua applicazione: me ne congratulo feco, e le auguro felici tutti quei voli, ai quali coraggiosamente la spinge il florido vigore degli anni suoi. Ah! non desideri, mio caro Sig. Mattei, i logori miei coturni. Ella non sa, dove premono, chi gli porta, nè qual pena abbia a me costato il dissimularne il difagio. Il nostro buon padre Apollo, che tanto la favorisce, saprà ben provvederla di più abile calzolajo. Mi conservi Ella intanto il dono della sua invidiabile amicizia: e sicura del dovuto contraccambio mi creda con rispetto eguale alla stima

Di V. S. Illustriss. -- Vienna 8. Agosto 1768. -- Devotiss. Obbligatiss. Serv. -- Pietro Metastasio.

### 

### DEL MEDESIMO ALL'AUTORE.

Sono già tre fettimane, che dagli ufficiali di questa dogana sui avvertito esser nelle loro mani un involto di libri di mia ragione. Previdi, e m'apposi, che dovessero esser questi il sospirato dono de' libri poetici della Bibbia da V.S. Illustrissima a me generosamente destinato; ma la mia lunga impazienza d'esserne possessor ha dovuto sossir re ancora la dilazione della rigorosa revisione, alla quale è quì sottoposto qualunque soglio stampato, che si voglia introdurre, e poi l'insossibile lentez-

E DI VARJ LETTERATI &c. 347

za di chi ha dovuto ridurre i tre volumi sciolti in forma leggibile, per dar poi loro a suo tempo quella più ornata, e decente, che merita un così prezioso lavoro. Son pur finalmente giunti alle mie mani : e quì confesso, che la virtù magnetica de' versi mi strascinava violentemente alla lettura prepostera della sua poetica versione. Ma veggendo nella savia sua prefazione ( che per antico costume io giammai non trascuro ) ch' ella non vuol, che s'intraprenda, senza esser prima da lei fornito del necessario viatico, mi disposi ad ubbidirla; e mi trovo ben foddisfatto, e generosamente ricompensato della mia ubbidienza : poichè la dottissima sua disfertazione preliminare non folo mi ha refo abile (per quanto io son atto a divenirlo ) a distinguere il valore della sua traduzione, ma m'ha fatto passeggiar con ammirazione, e diletto fra le ricchezze della vasta, varia, ed eletta erudizione, della quale essa è non meno utilmente, che abbondantemente guarnita, e mi ha inspirata tale avidità di quei comodi guadagni, che i suoi letterari sudori ci presentano, che non ho voluto differirmi nè pur l'acquisto di quelli, che si raccolgono dagli aurei trattati del calendario, de' pesi, delle misure, e delle monete Ebraiche. Così preparato, e disposto può V.S. Illustrissima immaginarsi, che nella lettura degli ottanta salmi tradotti io non ho negletta neppur una delle note marginali, nè delle offervazioni, che gli accompagnano: e che per necessità ho dovuto ritrarne tutto quel piacere, e quel frutto, ch' ella s'è proposta di procurarci.

La nobiltà, la chiarezza, l'armonia, la concinnità dello stile così opportunamente diverso a seconda dell'umiltà, o della grandezza, del contento, o

act-

della desolazione, dello stegno, o della tenerezza, espresse ne' sacri originali sarebbe pregio bastantemente invidiabile del suo lavoro: ma quello di aver saputo rinvenire in essi una così naturale, e ragionevole connessione, che dopo gl'inutili ssorzi di tanti dottissimi investigatori passava ormai per eterogenea al poetico linguaggio orientale, ha per me il grado di merito, che anno le nuove scoperte di qualche incognito continente: ed oltre a ciò ammiro in lei, senza intenderlo, come possono combinarsi nell'individuo medesimo e tutta quella calda vivacità d'ingegno, che bisogna, per sormontare il Parnaso, e tutta quella fredda costanza, ch'esigono le critiche inchieste.

E pure, sia con sua pace, ho ritrovata in lei qualche cosa di riprensibile, e l'ardire è sua colpa, perchè l'attenta lettura de' libri suoi m' à accostumato alla critica. Io non posso perdonarle l'ingiustizia da lei usata nella prefazione verso quella povera villetta, come ella chiama la sua patria, ove si lagna di star nella solitudine, che con la tranquillità degli ozi suoi l'ha così ben disesa dalle inevitabili distrazioni cittadine, ed ha tanto cooperato a procurarle quell' onorato luogo, che nel più sorido vigore degli anni suoi occupa già nel teatro letterario. Se vuol lavarsi di questa taccia d'ingratitudine, ella è obbligata in coscienza ad una pubblica ammenda.

Ma ritorcendo l'accusa dirà sorse V. S. Illustrissima, che l'ingratitudine è piuttosto mia; poichè quasi poco sensibile all'amorosa parzialità, della quale ne' libri suoi ella largamente mi onora, mi riduco al fin della lettera a farne parola. No, non mi faccia un sì gran torto: io sento a qual con-

trac-

traccambio m' obbliga l'amor suo, e quanto mi sia vantaggioso il suo giudizio, e se tardi, o poco ne ragiono, è perchè non vorrei troppo parlandone, eccitarla ad esporre all' esatto esperimento del critico suo crogiuolo lo scarso merito mio. Ah! nonse ne curi, mio caro Signor D. Saverio, se pure vuol continuare ad amarmi: ma piuttosto la cimenti in quel cambio la grata, amorevole, e rispettosa situa, con cui sono, e voglio essere invariabilmente. Di V. S. Ill. Vienna 3. Aprile 1769.

P. S. M' era proposto di parlarle largamente delle magistrali traduzioni di Pindaro, e di Omero, della veramente lirica dedicatoria, e di alcuni salmi, che più degli altri m' anno commosso: ma le mie forze sische stanno male in equilibrio co' miei desiderj. Sappia per altro intanto, ch' io ne sento tutto quello, che un autor suo pari a dispetto di qualunque moderazione non può lasciar di sentirne -- Divotiss. Obbligatiss. Servidor vero -- Pietro Metastasso.

#### የቅንናቀንናቀንናቀንናቀንናቀንናቀንናቀንናቀንናቀንናቀንና

## DEL MEDESIMO ALL'AUTORE.

Tu quoque Brute fili mi! Anche il mio Signor D. Saverio fra' congiurati! anzi fra gli antefignani della troppo amorosa congiura, che costi si è formata per opprimermi di confusione! E donde vuol mai V. S. Ill. ch' io prenda il coraggio perfostener l' idea di vedermi collocato al fianco del Padre delle Muse? (a) E la Signora Principessa di Bel-

<sup>(</sup>a) Dovendo uscire da' torchi Simoniani l'elogio d'Ometo del Pope, si pensò, come seguì, di dedicarsi al gran Metastasio, i' cui ritratto s'unì a quel d'Ometo.

Belmonte, che ha obbligo non che dritto di conoscere perfettamente il carattere del decano de' suoi fervitori, come in vece di opporsi, ha prestato la mano adjutrice ad un così strano attentato, ed ha potuto conspirare 'a' mortificarmi? La somma diffidenza di me medefimo, che giunge in me fino al vizio, e che per tutto il corso della mia vita è stata sempre il più tormentoso ostacolo de' miei progressi, non era a lei ignota, e dovea ben figurarsi che l'esecuzione d'un pensiero tanto eccessivamente parziale mi rifveglierebbe nell' animo tutte le patetiche confiderazioni della debolezza, el tutta la sproporzione d'un onore da me involontariamente usurpato. Non creda per altro, che il mio giusto rossore mi tolga minima parte di conoscenza rispetto al grato, e tenero contraccambio, di cui son debitore all' amicizia grande sino ad allucinarsi a tal segno. Esige questa da me la più viva corrispondenza, e sarebbe la più lusinghiera di tutte le mie reminiscenze, s'io potessi separar l'idea dall'esfetto, da quella d'una sì cara, ed obbligante cagione.

Diverrebbe per me opera troppo laboriosa il riandare tutti i passi della dotta sua traduzione, che mi hanno particolarmente scosso: la materia crescerebbe eccessivamente sotto la penna: ed io non son più uomo da lunghe lettere: ed il rimorso de' luoghi negletti mi sarebbe più grave, che la fatica degli esaltati. Posso dirle per altro così di passaggio, che i due salmi 44, e 67 mi hanno eccitato nell'animo un tal senso di piacere, e di ammirazione, che tutta via mi solletica, il primo per l'artisciosa, elegante, e poetica elocuzione così mirabilmente analoga a' suoi sensi allegorici, non meno che al letterale: ed il secondo, perchè dalle prosonde tenebre,

e dal-

E DI VARJ LETTERATI &c. 351 e della apparentemente disperata sconnessione dell'originale, mi è comparso inaspettatamente innanzi lucidissimo, e conseguente. Ne' suoi pensieri poi sull'antica musica, e sul teatro ha congiurato il mio amor proprio a farmene compiacere: poichè la mag-

gior parte de' medesimi concorda persettamente con quelli, che la meditazione su gli oggetti istessi ave-

va in me antecedentemente prodotti.

Mi ha quanto doveva obbligato l'amico, e confidente racconto delle sue passate, e presenti vicende, e non so lodare abbastanza la favia risoluzione d'impiegare i suoi distinti talenti a più fruttifere, e per lei non men gloriose applicazioni della poesia. ne preveggo i solleciti, e luminosi progressi, e prendo già parte ne' medesimi, e come giusto conoscitore del raro suo merito, e quasi come suo Nazionale. Non si scandalizzi a questa mia pretensione : ha essa i suoi fondamenti. Non era straniero per lei il mio benefico, non so se più padre, o maestro, che con sudore meritevole di frutti più degni di lui, ha procurato arricchirmi delle Greche, delle Latine lettere, e della Romana giurisprudenza. Non lo era il celebre di lui cugino Gregorio Caroprese, a cui egli mi consegnò fanciullo, per compir sotto la sua disciplina tutto il corso filosofico: e col quale abitai in Calabria tutto il tempo, che fu creduto necessario al disegno. Dee pur valermi qualche cola l'aver corso dalle paterne sponde del Tevere sino alla Magna Grecia, ed aver gustati i primi allettamenti delle scientifiche cognizioni vicino alle rinomate forgenti dell' Italica Setta.

La mia traduzione in versi della Poetica d'Orazio è terminata da lungo tempo. Essa esige inevitabilmente molte note, od osservazioni, per le qua-

li ho ben raccolti non pochi materiali, ma sempre mi è mancato o il tempo, o la pazienza per cotessa a me ingratissima applicazione: onde son tutti ancora disordinati, e consus: nè so quando saprò risolvermi a digerirli. Il buono si è, che la Repubblica letteraria non risentirà gran danno dalla mia negligenza. Le poche rissessimi da me satte, e scritte unicamente per soccorso alla mia memoria sopra tutte le tragedie, e commedie Greche, che ci rimangono, servendo al mio uso privato han sodissatto a tutti i loro doveri: io non le ho provvedute degli equipaggi, che bisognano, per sar decente comparsa nel mondo erudito: e debbono esser contente di quell'angoletto, che nel mio scrigno è stato loro assegnato.

Orsù la mia lena nello scrivere cede di molto, mio riveritissimo Signor D. Saverio, alla compiacenza di ragionar seco: onde a mio dispetto convien pur ch' io finisca. Non si stanchi di riamarmi: rappresenti l'eccesso della mia mortificazione, e della mia gratitudine alla Sig. Principessa di Belmonte, si conservi, mi comandi, e mi creda -- Vienna 29. Maggio 1769. -- Di V. S. Illustris. Devotiss. Obbligatiss. Servidor vero -- Pietro Metastasso.

### epoetremententententententententen

### DEL MEDESIMO ALL' AUTORE.

A Dispetto della persecuzione de' miei flati ipocondriaci, che imperversano presentemente anche oltre la solita indiscretezza, non posso lasciar senza risposta l'ultimo obbligantissimo soglio di V. 5. Illustris. in cui ho nuovi motivi, onde compiacermi cermi della mia invidiabile fortuna, alla quale molto più, che al merito mio mi confesso debitore del-

la sua affettuosa parzialissima propensione.

Ho letto, e riletto sempre con nuovo piacere ed il salmo epitalamico, e la cantata dell' Eunosto. Nel primo, oltre i pregi, ch' egli ha comuni co' suoi compagni, ò ammirata la destrezza dell' autore nel farlo così opportunamente servire alla ideata allusione: e nella dedicatoria di questo mi sono compiaciuto di me stesso, che ancor prima di una prova così convincente ò sempre sermamente creduto ch' ella non avesse minor familiarità con le Latine, che con le Muse Italiane. E nel leggiadrissimo Eunosto o veduto in tutto il suo lume il dominante invidiabile carattere di V. S. Ill. cioè il saper mettere d'accordo la delicatezza poetica con la più fevera dottrina, e con la più riposta erudizione. Me ne congratulo seco, e con me stesso arricchito d'unamico di tanto pregio.

Tentero il guado col Sassone, per sar mettere in musica uno de suoi salmi, benchè egli è così spesso alla prese con la sua dolorosa, ed ormai quasi continua podagra, che non so che promettermi della sua condescendenza. Egli non vive in Città, onde passano talvolta molti mesi, che non ci vediamo: subito ch' io ne abbia il tempo, andrò a cercarlo, e procurerò d' invogliarlo all'opera. Mi dilungherei di vantaggio, se mi costasse meno il meccanismo dello scrivere. Non si stanchi di riamarmi, e mi creda sempre con la più costante e riverente stima -- Di V. S. Ill. -- Vienna 14. Agosto 1769. -- Devotiss. Obbligatiss. Servo-Pietro Metastasso.

### んないないないないないないないないないないないないないないないない

### DEL MEDESIMO ALL' AUTORE.

E del noto salmo, ma non ò potuto trovar finora sicura occasione, per incamminarla a cotesta volta : ne spero una non lontana : e frattanto informando di ciò V. S. Ill. prevengo i fospetti, che la dilazione potrebbe far nascere a svantaggio della mia diligenza. Il piacere, con cui l'attenta compositrice ha intrapreso, ed eseguito questo lavoro, potrebbe farmi lusingare, che non le sia mal riuscito. Ella s' è proposta di valersi insieme della venustà dello stile moderno, evitandone la licenza: e dell' armoniosa solidità dell'antico stile ecclesiastico. spogliato del goticismo. Io non son giudice idoneo, per distinguere, se l'abbia conseguito: ma mi lusingo almeno, che la sufficiente decenza della cornice non sia per recar pregiudizio all' eccellenza del quadro. Ella ne deciderà come arbitro, già da gran tempo iniziato ne' misteri armonici : e come tale non è necessario ch' io le suggerisca, che componimenti di questa fatta, prima d'essere esposti al giudizio d'orecchie profane, abbifognano di qualche prova regolata da perito, discreto, e caritatevole direttore : affinchè non si attribuiscano almeno al povero scrittore anche i difetti della poco esatta esecuzione. Quando si farà la spedizione, ella ne sarà da me diligentemente avvertita con tutte le necessarie circostanze.

Addio, mio caro Signor D. Saverio: non si stanchi d'amarmi, e di credermi con ossequio eguale E DI VARJ LETTERATI &c. 355 alla stima - Di V. S. Illustriss. Vienna 4. Decembre 1769. - Devotiss. Obbligatiss. Servo - Pietro Metastasio.

charpmenterpreparenterpreparenter

### DEL MEDESIMO ALL'AUTORE.

Ovrei corrispondere con una lunga lettera alla gentilissima di V.S. Ill. del 27. dello scorso Novembre, nella quale la sua parziale affettuosa amicizia, animando la fua naturale eloquenza giungerebbe quasi a persuadermi, che il peso degli anni sosse un desiderabile soccorso, per salire in Parnaso. Ma per evitare le asiatiche prolissità, le dirò con la più sincera brevità, che la violenta fissazione, che bisogna, per l'invenzione, e la tessitura d'un componimento drammatico, dopo aver trattate quasi tutte le modificazioni del cuore umano, è per me al presente una durissima provincia, e dee esserla per necessità : poiche scrivendo, io accresco ogni giorno a me stesso il pericolo d'incontrarmi con me medesimo: e la nojosa continua cura d'evitar questo inconveniente tronca, ed intiepidisce i voli, ed il calore della fantasia. Aggiunga, che io per natura anche negli anni più vigorofi fono sempre stato scarso, sino al vizio, di quella dose di fiducia di se medesimo, che bisogna, per le difficili imprese, e che cotesta specie di utile temerità non si acquista con gli anni. Questa volta per altro la mia buona fortuna, se non mi ha liberato dalla fatica, mi ha tolto almeno il rincrescimento di pubblicar le mie debolezze: poiche quando io era già vicinissimo al termine dell' imposto lavoro, ò saputo, che Z 2

la Corte non darà spettacolo teatrale per le prossime nozze: onde io con sommo contento è abbandonato l' opera, rimettendo alle calende Greche la cura di darle l'ultima mano. Ma già è troppo parlato di me medesimo.

O' letto con infinito piacere le ottave arricchite della Latina parafrasi, intitolate, la veglia de' Numi, ed ò veduto di quanto è capace il suo talento anche in questo genere di poesia. Io non saprei, che desiderarvi. Facilità, nobiltà, eleganza, immagini, armonia, e sopratutto giudizio. La nuova, e gentil comparazione del fanciullo, che non giungendo a coronar Fauno gli depone a' piedi la corona, scuopre la secondità della miniera, che l'à prodotta. Me ne congratulo seco, e le son grato dell' obbli-

gante cura di farmene un dono.

Parte oggi per la posta in un piego di questa Corte alla volta di codesta di Napoli il suo bellissimo salmo posto in musica con la più diligente cura dalla Signora Marianna Martines. Esso è contenuto in un piego a V. S. Ill. diretto, ed incluso in altro indirizzato alla Signora Eleonora Boobme Cammer fiau di S. M. la Regina di Napoli. Desidero, che il componimento musicale non faccia torto all' eccellenza del lavoro poetico, e ne attendo il suo sincero giudizio, non meno che quello di cotesti altri intendenti. Mi continui l'invidiabile sua affettuosa amicizia, e mi creda invariabilmente - Di V. S. Ill. -- Vienna 18. Dicembre 1769. --

Devotifs. Obbligantifs. Servo, ed Amico Pietro Metastassio.

### であったかったかったかったかったかったかったかったかったから

## DI SUA ALTEZZA SERENISS. IL DUCA DI MODENA ALL'AUTORE.

A dato troppo saggio di Lei il primo Tomo, ch' Ella si diede il pensiere di trasmettermi delle erudite sue Opere, perchè io abbia ricevuto con altrettanto compiacimento il feguito del fecondo, e terzo, che viene ora cortelemente a farmi tenere. Ciò, che di queste sente lo stesso Metastasio, è una giustizia a Lei dovuta, ed ormai universale di quanti voglion gustare le Opere medesime. Queste intanto, e la dotta scrittura, ch' Ella pure ha voluto unirvi, mi fanno godere di quella utilità de' di Lei talenti, che m' è mancato l' incontro di riportare più da vicino dalla di Lei persona, ed accrescono quei sentimenti di stima, ch'Ella ben merita dal parziale, e grato animo mio.

Milano 22. Luglio 1769.

Francesco Maria d' Este.

## たちいすいたまれないないないないないないないないないないないないないない

# DELLA MEDESIMA ALTEZZA SERENISS. ALL' AUTORE.

HO ricevuta l'edizione da Lei fatta, e che mi accenna col cortese suo soglio, della Vita, e degli Opuscoli di Giano Parrasio, unitamente alla Scrittura forense in punto d' Economia, ed a' quattro Esemplari del di lei salmo così giustamente gustato, e fatto mettere in isceltissima musica del famo358 LETTERE DELL'AUTORE, fo Metastasio. Queste produzioni, ond' Ella incessantemente è intenta a sar godere al pubblico le così utili sue applicazioni, mi hanno abbondantemente anticipato il contento ancora per l'altra sua edizione, che mi promette del quarto tomo de' Salmi; e però nel ringraziarla di tante ripruove dell'amorevole suo animo, l'afficuro del piacere, onde incontrerò sempre le occasioni di rimostrarle la stima, e la parzialità, che le conservo.

Milano 24. Maggio 1771.

Francesco Maria d' Este.

# DELL' AB. ERRICO TOURNER ALL' AUTORE.

MI permetta V.S. Illustriss. ch'io per mia eru-dizione, e per lo schiarimento di una materia, la quale dovrà comparire al pubblico, le richieda sopra questa il suo sentimento. Trattasi delle odi di Pindaro, di cui lungamente ha ella parlato nel cap. 2. della differtazione preliminare alla grande opera de' falmi, a' quali crede similissime le odi di Pindaro: ma non ha parlato d' Orazio, le cui odi si voglion d'alcuni inferiori, d'altri superiori a quelle del Lirico Tebano. Io mi confesso non abile a dare un giudizio penetrante, e decisivo sopra i più precisi meriti, e su i pretesi disetti di quel Poeta Greco; se non che dirò alcune mie coferelle, che sottopongo al di lei alto discernimento e alla maravigliosa, e veramente singolare cognizione, ch' ella ha della Poesia Greca, nella qual cosa eredo, che non si dia in questo secolo un uomo a

E DI VARJ LETTERATI &c. 359

lei maggiore. Il dispregio, col quale ha parlato di Pindaro in vari incontri Giulio Cesare Scaligero, a me non fa maraviglia; non essendovi fra i letterati di grido, com' è ben noto, una testa più bisbetica della sua; onde a ragione vedesi bersagliato da' critici di tutte le colte nazioni. Basterà qui riferire un certo gruppo di spropositi sorprendente, che quest' uomo si è fatto cader dalla penna laddove nel cap.6. dell' Ipercritico parla di Stazio: Graculi quidam eum tamquam tumidum damnarunt; sane quem tumorem dicant nescio, nam neque metaphoris ferreis utitur e Pindaro, quem illi gentilem suum non audent judicare; & sonum si spectes in carmine, id vero tumidum non est; alioqui tumidus etiam fuerit Maro... At profecto beroicorum Poetarum, si phoenicem illum nostrum ( Virgilio ) eximas , tum Latinorum , tum etiam Gracorum facile princeps; nam & meliores versus facit, quam Homerus, & figuris frequentior, & officiorum , babitudinum , animorum prudentior distributor , & castigatiorum author sententiarum. Questo giudizio dello Scaligero fopra Stazio è tale a mio credere, che non merita un sì stravagante critico, che a lui -si risponda intorno alla disistima, ed all'avversione, che ha avuta verso di Pindaro (a): siccome ancora non conviene risposta alle minute censure, e poco degne di un conoscitore di Poesia Lirica fatte da

(a) Sarebbe desiderabile in queste espressioni del Tourner quella gentilezza collo Scaligero, ch' ci non usò co' poeti Greci. Que so gran Crisico occupò nella Repubblica Letteraria una bella sede, e Lipfio il chiamava miraculum orbis per le sue varie, e vaste coguizioni. L'oscurò Giuseppe suo figlio, di cui il padre è minore, quanto forse è maggiore degli altri. Nel giudicare su veramente un poco caldo, e precipitoso, ed il figlio si lamenta, ehe il padre s'era fatto tirare dal giusto declamatorio. Del resto, come la reflituzion delle lettere ci era venuta da' Greci, tutto a' rempi del,

Le Feure le Saumur nelle vite de' Poeti Greci, al-

le Canzoni di Pindaro.

Godeau Vescovo di Vence antepone Orazio a Pindaro nella versificazione, e nello stile; Ma Francesco Blondel meno erroneo di Godeau, e maggiore intenditore, che non su questi, delle odi di Pindaro si contenta di dire nel celebre parallelo di Pindaro, e Orazio parlando del secondo: La puretè de sa distion, qui est infinement plus chaste, & plus correlle, que celle de Pindare. Io domanderei a Blondel cosa intende egli di dire con quella elocuzione infinitamente più castigata, e corretta; non altro alla fine, se non che essere nella elocuzione di Orazio meno novità, e meno arbitrio, che in quella di Pindaro, giacchè il parlare di questo è, come dice Gravina nella ragion Poetica, un accozzamen-

to

E DI VARI LETTERATI &c. 361 to di parole tutto nuovo, e fuor del comune. Ma di nuovo io domando a Blondel, se dinotando egli, che il dire di Orazio è infinitamente più castigato, e corretto di quello di Pindaro, intende di mettere in ciò Orazio fopra Pindaro, o Pindaro fopra Orazio; che se il primo, come sembra, francamente rispondo, ch' egli s'inganna; imperocchè dal Lirico si vuole novità ed arditezza, e non tanta castigatezza e correzione, la quale appartiene al poeta mezzano, come Longino c' infegna. Ora essendo senza dubbio meno stimabile questa castigatezza di quella originale e maravigliosa novità, quanto più Blondel va caricando la cosa col suo infinement, tanto maggiormente diminuisce il pregio ad Orazio, rispetto all' indole lirica, e tanto più innalza, senza avvedersene, la grandezza di Pindaro. Di più Blondel accusa Pindaro di espressioni troppo ardite, e lontane dal nostro uso, e di certe iperboli eccessive, e delle staccature, e digressioni soverchie, onde gli preserisce Orazio in tutte queste cose. Io già mi sono protestato, che rispetto a' più interni giudizi delle odi di Pindaro le apprenderò da Lei. In quanto però ad Orazio mi fi permetta di dire, che fra tutti i traslati di Pindaro io non so se ve ne sia uno sì sconcio, ed irregolare, come quello di chiamare le chiome di un adultero giovine adulteros crines, usato da Orazio nel vaticinio di Nereo; ne so se vi sia in Pindaro una espressione tanto impropria, quanto purpurarum usus sydere clarior, ch' è nell' od. 1. del lib.III. o tanto intricata, ed infelice; quanto.

Hic tibi copia Manabit ad plenum benigno Ruris honorum opulenta cornu . 36z LETTERE DELL'AUTORE, ch' è nel lib. I. od. 18. Nè Pindaro avrebbe detto, per esprimere ricchezze accumulate, exstructas in in altum divitias; il che mi pare una miserabile iperbole dell' ode 3. lib. II. Nè credo, che avrebbe usato:

Animus . . . Consul . . . Rejecit alto dona nocentium
Vultu .

che trovasi nell' ode 9. lib. IV. nè avrebbe detto

Insperata tue cum veniet pluma superbie od. 10. lib.IV. i quali passi sono senza dubbio ma-

le immaginati, ed espressi.

Il P. Sanadon nelle verbose note, che ha fatto recentemente ad Orazio, loda l'adulteros crines; difende contro Dacier l' animus consul rejiciens alto vultu; e unito a qualche altro moderno va indovinando, che il veniet pluma superbia debba leggersi veniet bruma superbie; ma quest' autore in vece di vilipendere, e motteggiare con fasto Dacier, meglio farebbe a non dipartirsi molto da lui, che senza dubbio era maggior conofcitore delle odi di Orazio, e del buon gusto poetico, che non è il baldanzoso Sanadon. A lui non dispiace punto anche quell' altro passo dell' od. 17. del lib. I. Hic tibi copia, &c. Bensì si maraviglia, che gli espositori non abbian fatto in quei versi la grande scoperta di un pleonasmo, ch' egli vi ha fatta. Del resto non si pretende con queste osservazioni di scemare il pregio alle eccelse odi di Orazio piene d' innumerabili bellezze, ma rintuzzare un poco i foverchi suoi lodatori, i quali vogliono, che si adori anche ciò ch'è vizioso, siccome Torrenzio Vescovo d' Anvers, e Rosteau vogliono darci i sentimenti delle odi di Orazio per una scuola di moraE DI VARJ LETTERATI &c. 363 le irreprensibile, e d'infinite virtù; come se non vi sossero fra queste le odi lascive, e non si celebrasse da Orazio l'ebrietà, e lo spirito Epicureo,

ch'era il latte della sua scuola.

In ordine poi alle staccature, ed alle digressioni di Pindaro, delle quali ha che dire anche Olao. Borrichio nelle differtazioni poetiche, primieramente mi sta in capo, che tali stacchi sieno minori di quel che crediamo, e di quel che crederemmo, se meglio comprendessimo la finezza di un linguaggio poetico sollevatissimo usato due mila anni sa, e mi conferma questo pensiero il sentimento di Dionisso Alicarnasseo, il quale trova in Pindaro quella concatenazione, ed armonia di parti, che non vi trovano i nostri moderni. Direi in oltre, che questi slanci fono la maggior bellezza delle Canzoni liriche; e che il Padre Rapino se bene sia un Critico nelle cose poetiche troppo precettivo, e circostanziato, e non molto lodatore del grand'estro, pure nelle sue riflessioni ascrive giustamente alla natura concitata, ed a' trasporti della Canzone i giri e le staccature, che si trovano talvolta ancora in alcune odi di Orazio, benchè al nostro Giulio Cesare Scaligero paja, che il disegno delle odi Oraziane sia sempre serrato, e strettamente connesso; il che potrebbe talora considerarsi più per disetto, che per pregio. Ma che vado io lambiccandomi il capo in queste discussioni, se Orazio stesso dice, che Pindaro è maraviglioso, ed inimitabile! Quel grande elogio è dispiaciuto ad alcuni, e Godeau l'interpetra fatto, per guadagnare l' animo de' lettori colla modestia; ma Quintiliano, che intendeva Pindaro un poco più di Godeau, adduce i fondamenti per i quali Orazio l'ha creduto inimitabile. E' curioso il parere di Adria-

no Baillet, che stima, che l'elogio fatto da Orazio a Pindaro riguardi quasi unicamente i suoi ditirambi, che sono periti, e non già le odi. Non so donde Baillet abbia tratta questa opinione, che a me è giunta nuova, e ch' è rigettata dal bravo Mons. de la Monnoye nelle note di quell'autore.

Potrebbesi ad ogni modo, per essere giusti, e discreti, accordare ad Orazio una maggiore giocondità, e maggiore eguaglianza, che non trovasi in Pindaro, come rileva l'accurato Blondel. Egli crede ancora, che Orazio fosse più dotto, ma io non ho questa notizia, nè m' importa d' averla: ciò che mi pare, la conclusione della materia si è, che Pindaro è più ricco di pensieri pellegrini, e più vasto di Orazio, e più sublime di lui nelle espressioni, e più grande ancora, e felice nella versificazione, di che si è accorto in parte ancora il Blondel, che chiama Pindaro più forprendente, e divino, unendosi finalmente al giudizio di Vincenzo Gravina, e di tanti altri illustri Critici, da' quali hanno voluto deviare certi scrittori Francesi, come Godeau, troppo franchi nel giudicare, ed amatori per lo più di quello, ch'è più recente.

Ma io sono scorso inavvedutamente presso che a risolvere ogni questione. Torno indietro, e seriamente parlando, attendo per mio ammaestramento, e per legge quelle illustrazioni, che sarà per savorirmi V. S. Illustr. di che nuovamente la supplico, mentre con tutto il dovuto rispetto, e colla più

profonda stima ho l'onore di essere

D. S. Illustr. Roma 8. Ottobre 1771.

Devotifs. Obbligatifs. Servo -- Errico Tourner.

P. S. I tre passi di Pindaro notati da Blondel, come

E DI VARJ LETTERATI &c. 365 come strani, benehè scusati da lui sul gusto di quei

tempi, sono i seguenti:

Lorsqu' il a louè avec exces un de ses Athletes, & qu' il coaint peut être d' en avoir trop parlè, il dit: que l'euvie ne m' en jette pas des pierres: Olymp. Od. 8. Antistrose 3.

Et lorsqu' il veut parler d'un Athlete, qui a vaincu, il dit: qu' il est tombé sur les genous dorès de

la Victoire.

Tout de meme lorsqu'il a parlè d'un homme vainqueur aux jeux Olympiques, sondateur d'un Ville, & augure de Jupiter: Sachez, dit il, que le fils de Sostrate a divinement trouvé place a son pied dans cet soulier, Olymp. Od. 6. Ant. 1.

#### へもかれまかれまかれまかれまかれまかれまかれまかれまかれまかれまり

# DELL' AUTORE ALL' AB. ERRICO TOURNER.

Della gran lite, di cui V. S. Illustris. per sua bontà ha creduto poter esser io il giudice competente, riconosco mancanza di azione in tutti e due i litiganti. Qual diritto ha Orazio di contendere a Pindaro il primato? Qual diritto ha Pindaro di non contentarsi della sua sede, e voler esercitar giurisdizione anche nell'altrui territorio? Poeta Lirico è l'uno, e l'altro, ma non han battuta la stessa via, e quando la meta è diversa, non può giudicarsi chi è giunto il primo. Orazio non ha mai neppur tentato d'imitare lo stile di Pindaro, ch'egli stesso confessa d'esser inimitabile: egli ha seguito l'orme di Alceo, e di Sasso, e potrebbe, se sosse a noi pervenute le opere di costoro;

con essi paragonarsi. Qual è dunque quest' audacia de' moderni, che voglion decidere del merito di Pindaro, ed Orazio scrittori di differentissimo stile. quando ancor durano le liti sul giudicio degli scrittori di stile uguale, e sentiamo tuttavia contrastare la preminenza fra Sofocle, ed Euripide, Virgilio, ed Omero, Tasso, ed Ariosto, Cornelio, e Rasin?
Ora quel, che mi fa maraviglia, si è la franchezza, con cui vicendevolmente si esaltano, e deprimono tali autori da questo, o da quell'altro parti-Quando si giunge a contrastar, se Omero, o Virgilio, se Tasso, o Ariosto sia il migliore, bifogna dire, che il popolo sia già persuaso, che questi sieno i più eccellenti, e che solo dubita del più, e del meno. Intanto non si può lodar Virgilio da' suoi ammiratori, senza dire, che Omero è un poeta inetto, ridicolo, sconnesso, senz' arte, nojoso, e pieno di mille difetti: ma qual lode è poi di Virgilio l'aver superato un poeta di tal carato? All'incontro gli ammiratori d'Omero credono, che Virgilio neppur sia poeta, che sia un miserabile versificatore, un traduttore d'Omero, senza invenzione, secco, affettato, e mille altri spropositi. Tasso a' seguaci dell' Ariosto è un Bergamasco barbaro, declamatore, che non sa nè la lingua, nè le regole della poessa : Ariosto a' difensori del Tasso è un cantambanco, che per ismerciare i suoi empiastri, uccide l' udienza col racconto stucchevole di mille inezie infilzate in una serie disordinata. Come si vuol dar giudizio su di tali controversie, quando i litiganti escono dal proposito? Lo stato della controversia era il vedersi chi fosse migliore, dandosi per certo, che tutti e due fossero buoni; nel termine in vece di provar questa preminenza, si cerca

E DI VARJ LETTERATI &c. 367 di provare, che l' uno de' due affatto non abbia saputo sar un verso senza un errore. Qual decisione può aspettarsene dopo un processo sì malamente sabbricato?

Veniamo a Pindaro, e ad Orazio: mi sono spiegato, che questi due scrittori non posson paragonarsi, poiche l'uno è ben lontano dall'altro. Ma quando mai si potessero, il merito di questi due grandi poeti tanto venerati dall'antichità, ed in sì gran pregio nel secolo, in cui vissero, è tale, che per veder chi ha il migliore di essi, non bisogna esaminar chi ha meno vizi, ma chi ha più virtù. Quale sfrontatezza è mai quella di alcuni scrittori Francesi, di cui V. S. Illustr. si dà carico nella sua lettera, di voler esaminare la locuzione di Pindaro, • paragonarla con quella di Orazio? Noi dopo molto studio appena con istento giungiamo a capire l' espressioni di quel lirico, e poi subito vogliam giudicare sul merito di esso, come se sossimo Tebani fuoi cittadini? Il genio delle lingue è diverso: tutte l'espressioni de' facri scrittori ispirati sarebbero insoffribili nella lingua Greca, Latina, ed Italiana, eppur formano il bello dell' oriental poesia. Quante espressioni occorrono in Orazio, che trasportate in Italiano son metafore ferree, e quasi Marinesche? Quante altre espressioni all' incontro ci sono, che presso noi Italiani sembrano moderate, che poi trasportate in Latino sarebbero audacissime, e viziose? Dice il Petrarca degli occhi:

Che di lagrime son satti uscio, e varco.

Nessuno se ne lamenta: chi direbbe in Latino, oculi satti sunt porta lacrymarum? All' incontro Virgilio parlando della porta della casa degli avvocati,
per cui s'affolla infinita turba di clienti, dice nella Georgica II. v. 462.

Ma-

Mane salutantum totis vomit adibus undam.

Ognuno applaude al bel verso: ma qual Achillini avrebbe detto fra noi: La porta vomita un' onda di clienti, ch' eran venuti la mattina a riverir il padrone? Così il secolo Marinesco neppur soffrirebbe dirsi, si pose la briglia alla barca, o rovinavano col bronzo le spume del sale, quel, che leggiadrissimamente disse lo stesso Virgilio, classi immisti habenas,

Spumas salis ære ruebant.

Dello stile di Pindaro non bisogna giudicar così: egli visse in secoli culti della Grecia, egli su ammirato da tutti, e nessuno ardi mai di attribuirgli difetto: dunque è scrittor purissimo, ed elegante. Se pajono caricate le sue espressioni ad alcuni scrittori Francesi, non è maraviglia: ognuno giudica dell' eleganza d'uno fcrittore in ragione, che più, o meno s'approffima all' eleganza della propria lingua. A' Francesi quegli scrittori Italiani sembrano migliori, che han più del franzesismo nel loro stile, e questi presso noi sono i peggiori. Orazio s' accosta più alla nostra maniera di scrivere, Pindaro è più lontano, e specialmente da' Francesi, la cui lingua non è adattata allo stile sublime poetico, poichè nè i lor metri, nè le loro espressioni prosaiche possono mai sollevarsi: e l'eccellenza di quella lingua è nello stile mediocre, familiare, epistolare, in cui forse supera l'Italiana, la Latina, e la Greca, absit verbo invidia: perchè lo stesso Giulio Scaligero ammiratore eccessivo di Virgilio confessa, che egli non ha potuto spesso esprimere quel, che felicemente Teocrito disse, per mancanza della lingua, trattandosi di certa bellezza dello stile pastorale della lingua Greca, anzi del Dorico dialetto, non defuit lingue, sed ab ea defectus est : ciò sia detto,

E DI VARJ LETTERATI &c. 369 per non pregiudicar il merito de' Francesi scrittori.

Quindi non voglio minutamente rispondere su quel, che può dirsi in difesa di quelle quattro, o cinque espressioni, che non piacciono a Blondel: io son persuaso, che Pindaro, Omero, Virgilio, Orazio, e tutti han potuto dire dieci, venti, cento cose non buone, fra mille, e mille eccellenti. Questo è un pensar da pedante: fingiamo, che Blondel abbia ragione: quelle cinque espressioni di Pindaro non son felici, sono viziose, ed Orazio mai non l'ha usate: dunque Pindaro è inferiore ad Orazio? che ridicola conseguenza! E quante altre espressioni ci faranno in Orazio, come V. S. Illustriss. faviamente riflette, che Pindaro non avrebbe mai detto, e che non possan mai contentarci? Quel, che posso accertarle, si è, che per la picciola cognizione, ch'io ho della lingua Greca, non ritruovo in Pindaro, se non che una fomma semplicità, e naturalezza d'espressioni, chiare, e facili in se stesse, ma difficilissime in apparenza per la mancanza degli esterni ajuti. Questo mio giudizio le giungerà nuovo, ed è contro al sentimento universale, credendosi Pindare il più difficile scrittore, in cui invano han sudato i migliori ingegni. Ma io distinguo l'oscurità in uno scrittore, che dipende dal non intender noi le parole, di cui si è servito, dall' oscurità intrinseca dello stile, che dipende dall'infelice maniera, in cui lo scrittore si è spiegato. I frammenti di Pacuvio, e di Accio non sono oscuri per mancanza dello scrittore: sono oscuri perchè noi non intendiamo quei termini disusati, ma giunto che si è ad intender quel vocabolo, tutto resta semplice, e chiaro. Persio è oscuro in se stesso : noi leggiamo le sue fatire, ed intendiamo materialmente ogni pa-Tom.I. Aa

rola, e frattanto non si sa, quel, che mai volle dirsi. Prendiamo il più antico scrittore, in cui non ci è pericolo d'artificio affettato, ma tutto è semplice, e naturale: lo stile di Mosè è facilissimo in se medesimo: ma è oscurissimo rispetto a noi, perchè ci vuol molto ad intender bene quelle maniere di dire orientali, e dar loro la giusta sorza nella

nostra lingua.

Tal è Pindaro : egli è magnifico, sublime, ma nella magnificenza conserva la semplicità, e la chiarezza, essendo felicissimo nello spiegar le sue idee: ma è oscurissimo rispetto a noi, perchè scrive in un altro linguaggio differentissimo dagli altri Greci scrittori. E pur vero quel, che dice Gravina, che il fuo stile è uno accozzamento di parole tutto nuovo: ma bisogna vedere, donde dipende questa novità : dipende dall' istituzione nella lingua Greca : ordinariamente si studiano gli scrittori dello stile Attico, e del Gionico, Demostene, Sofocle, Euripide, Esiodo, Omero, Anacreonte: siamo noi avvezzi a'loro dialetti, passiamo a Pindaro, e ci ritroviamo, come da Italia in Ispagna. Poichè scrive egli nel Dorico linguaggio, che ha idiotismi differentissimi, e pochissimi scrittori abbiamo in quel dialetto, e nel suo stile egli è solo, onde quelle espressioni le ritroviamo in lui solo, e in nessun altro autore, e per confeguenza non possono illustrarsi col confronto di altri passi, ove occorrono, e sovente restano nella lora oscurità. Del resto l'espressioni d'Orazio sono più studiate, e più difficili in se stesse in quelle di Pindaro, benchè noi incontriamo nello spiegarle minor difficoltà.

Mi fembra poi foverchio il rispondere a quel, che fi dice degli episodi lunghi, delle uscite suor di tuoE DI VARJ LETTERATI &c. 371 no, e della fconnessione d' un periodo coll' altro. Troppo ho scritto su di questo proposito nel cap. 2. della Dissertaz, prelimin, alla mia traduzione de' salmi. Prego V. S. Illustris. di legger quel capitolo, ove troverà ancora un' ode di Pindaro da me tradotta, e molte rissessioni sullo stile di Pindaro, che fanno a proposito della quistione: quì solamente aggiungo, che molto più dell' odi di Pindaro si son creduti sconnessi i salmi, in cui un versetto non attacca coll'altro: eppure ci è un ordine maraviglioso, come ho procurato di dimostrare, non con parole, ma co' fatti nella mia traduzione.

L' Exurgat Deus, oltre l'apparente sconnessione, quanti episodi contiene di tutta la storia Ebrea, che pare, che nulla avesser che fare coll'argomento? Questo è il poetar di Pindaro: se avessimo una traduzione non da un solo pedante, ma da uno, che avendo le cognizioni più minute della lingua Greca, sosse poi gran poeta lirico Italiano, e sapesse adattare al nostro genio le Doriche espressioni, e col giuoco delle particelle ritrovasse la connessione, che par che non ci sia, allora si giudicherebbe diversa-

mente da quei, che parlano a caso.

Del resto Orazio sa episodi, ed uscite più spesse, e più lunghe delle Pindariche, qualora la lunghezza di quell'episodio si misura colla brevità delle sue odi. L'ode Impios parræ recinentis omen, toltene le prime strosette, il resto contiene un graziosissimo episodio: l'ode Calo tonantem credidimus Jovem ha tre strose sull'argomento, e quindici d'episodio. Così più, o meno sono tutte l'altre: e non so capire come quel, ch'è virtù, si attribuisca a vizio. Questo era il vero poetar lirico; quando in Parnaso ci era un poco di libertà. La meschina adulazione, A a 2 caduta

caduta la Romana Repubblica, ha corrotto i poeti, ficchè dovendo lodar un foggetto, cominciarono a fare una minuta anatomia della persona, e continuando sempre le lodi facessero un profaico panegirito in versi. Gli Augusti, e Mecenati si contentavano d'esser appena nominati ne' componimenti senza sossirie un perpetuo miserabile piagnisteo di chi con lodi fasse volesse accattar la grazia del padrone.

Il gran Petrarca cominciò a sonar la sua lira, quando erano in pregio le sottigliezze scolastiche: quindi il vedete tutto metafisico ne' suoi amori, e conseguentemente poco esce dall'argomento con ameni episodi, ma entra anch' egli ad una analisi minutiffima delle virtù spirituali, e corporali della sua Laura, questo stile è veramente naturalissimo, perchè ci mette avanti gli occhi un perduto amante, che d'altro non parla, che dell' oggetto, che adora; ma si pretende, che il lettore s' interessi troppo negli amori d'un particolare, ficchè voglia soffrire d'esser seccato un' intera giornata col minuto racconto d'ogni indifferente azione della donna. Ed in fatti, se la venustà dello stile inimitabile, se la folidità de' pensieri, con cui si sostiene, non ci tirasse, Petrarca per questo capo sarebbe un seccante poeta: come seccantissimi sono quei Petrarchisti, i quali non avendo quella venustà, quella filosofia, quella naturalezza del principale, conservan solo una nojosa, e snervata panegirica declamazione. Ovidio, Tibullo han fatto ancor così: Properzio, ed Orazio han trattati i lor amori diversamente, ed alla Pindarica propongono appena l'argomento, e pasfano a ricrearci con varie offervazioni fulla ftoria. e sulla mitologia. Dalla lettura de' primi s' esce più commosso, ed appassionato, ma stanco, ed oppresso

E DI VARJ LETTERATI, &c. 373 presso, dalla lettura de' secondi più vivo, più ma-

raviglioso, più sollevato, e contento.

Zappi ha presa un'altra via: i suoi amori ci dipingono un galante Francese: egli affatto non secca, ma non interessa: son cerimonie, di chi vuol far la corte per passatempo, e chi legge, è persuaso, che non faccia da vero: la lettura di questo amenissimo poeta non desta in noi nè passione, come quella di Tibullo, e Petrarca, nè maraviglia, come quella di Orazio, e Properzio, ma desta un' assati brillante allegria. Ogni stile ha il suo merito, e se tutti avessero scritto d'un modo, la poe-

sia avrebbe troppo ristretti confini.

0

Quanto dunque agli episodi, Properzio, Orazio, Pindaro han camminato per la stessa via, benchè Orazio ordinariamente comincia coll' argomento, e poi fa le sue uscite, Pindaro all' incontro suol cominciar da lontano, e poi si ristringe all' argomento. Gli episodi però di Pindaro, benchè a noi sembrano meno opportuni, e più nojosi, in verità non è così, anzi chi entra nella considerazione de' costumi di quei tempi, vedrà, che neppure posson dirsi episodj. Questi si raggirano nelle lodi della patria del vincitore: noi crediamo, che l'argomento della canzone sia la lode del vincitore ne giuochi Olimpici, e perciò tutto quel, che si dice della fondazione della città, degli Eroi, che ha prodotto, lo crediamo episodio. Ma non è così: il proposito di Pindaro è appunto di lodar la patria, che ha prodotto quel valoroso atleta, cosa, di cui oggi si fa poco conto, ma allora si pensava diversamente. Quando la Grecia era divisa in tanti principati, ogni Città gareggiava, ed importava molto d'esser d'Argo, di Micene, di Corinto, di Delso, A 2 3 di

di Atene, di Tebe, di Delo, ec. questo spirito patriotico si andò perdendo nell'imperio Romano: dilatato l'imperio, Roma sola era considerata la patria: tutto il mondo era barbaro per gli Romani, perchè tutto il mondo potea dirsi provincia. I Greci, che chiamavan barbare, e sprezzavano tutte le nazioni, avevano almeno, che gareggiar molto con loro stessi in tante illustri città: ma l'Italia non riconobbe altro capo, che Roma, e disustatsi la cittadinanza, tutti suron Romani, di maniera che nessuno più andava a vantarsi della sua patria. Questo spirito passò a noi: oggi ognuno si vergogna di parlar della sua patria, perchè o questa è la capitale, ed è comune a tutti, o è città provinciale,

e si crede di non doversene vantare.

Ogni nazione forma per lo più il fuo regno, che ha la sua capitale: ma nella stessa nazione non ci fono per l'ordinario dieci, dodici principati, ficchè tante città principali, che avessero tra lor rapporto, benchè non foggette l' una all' altra, poteffero gareggiare. Noi poi siamo un poco più socievoli coll' universalità del genere umano, e crediamo, che i Francesi, gl' Inglesi, i Tedeschi, gli Spagnuoli fi governino bene, fieno culti, e non abbiano, che invidiarci, e lo stesso giudizio forman quei popoli degl' Italiani, e per conseguenza nessuno si vanta tanto della fua patria in maniera che creda, che chi nacque in altro luogo, appena forfe fia uomo. Ma i Greci non credevano così: chi non era nato in suolo Greco, non era caro agli Dei, era considerato, come un vivente, che occupaffe indegnamente la terra. Gli Ebrei avean lo stesso sentimento, benchè con più ragione per altro principio : vedrete i salmi pieni delle lodi di Gerusalemme, dell'arE DI VARI LETTERATI, &c. 375

ca, del tempio, della legge: le altre nazioni non avean Dio, non tempio, non arca, non legge ed erano per esso loro poco differenti dalle bestie selvagge.

Se poi V. S. Illustris. volesse saper da me chi degl' Italiani avesse presa l'aria de' lirici Greci e Latini in arricchir i suoi componimenti con questi felici episodi, le dirò francamente, che nessuno, poichè han tentato altre vie, e ci han dato un' altra poesia lirica ugualmente bella, ma differente. Guidi, l'ammirabile Guidi! forse ha il merito di Pindaro, ma non è desso : il suo stile è diverso da quello di Pindaro, e da quello d'Orazio. Un solo felicemente avea tentato d'introdurre in Italia il gusto della lirica Greca, e Latina, e maravigliosamente facea uso di queste uscite, e questi episodi, ma non posso dirglielo, perchè temo d'esser denunziato per eretico di lingua, e di poesia. Glielo dirò con patto di non comunicarlo ad altri : egli è Fulvio Testi, scrittore vizioso (benchè il meno vizioso fra' suoi contemporanei) ma che fra i suoi vizi di lingua fa tralucere la vera fantafia lirica all' uso di Orazio, e di Pindaro. Se costui fosse stato più castigato nello stile, più osservante delle buone regole, ed avesse avuto ancora un poco più di moderazione nello spacciar tanta mitologia ( cofa per altro, che Properzio ha fatto con maggior abbondanza, ma il nostro gusto non soffre tanto) certamente non ci sarebbe, chi gli avesse potuto star a fronte. E sarebbe stato desiderabile, che tanti illustri poeti, che venner dopo, restituito il buono stile, avesser seguita quella via, purgandola da quegli sterpi, di cui l'aveva empito il Testi. Aggiungerei il Chiabrera, che ha presa meglio di tutti l'aria di Pindaro, se fosse uguale a se stesso, e non fi fosse

A 2 4

3

fi fosse lasciato trasportar talvolta anch'egli da' viz del secolo; ma in alcune canzoni, e canzonette è divino, e ci ha dato il vero stile di Pindaro ser-

za difetti, e con vivezza d'espressioni.

Per ritornare a Pindaro, e ad Orazio, nella condotta degli episodi sono ugualmente felici, e a chi piace Orazio, des piacer Pindaro, e se Orazio sembra più moderato, è perchè le odi son piccole, e brievi, e conseguentemente brievi, e piccioli sono gli episodi, ma quanto s'appartiene alla versificazione, ed alla locuzione, che l'accompagna, non possono affatto paragonarsi. I Latini non han poesia lirica sublime, han piuttosto una poesia lirica Anacreontica: i metri dell' odi di Orazio son tanto differenti da quei di Pindaro, quanto è differente presfo noi una canzonetta, o barcaruola, da una canzona del Petrarca, o del Filicaja. Ogni strosa Saffica, o Alcaica contiene quattro versetti, che appena corrispondono ad un'arietta delle nostre : ogni strofa dell' odi di Pindaro contiene quindeci, o più versi intrecciati, come nelle nostre canzoni. Orazio maravigliosamente ha ingrandito quello stile, il quale per altro dalla disposizione de' versi pareva incapace di cose sublimi : ma egli stesso appena sa un' uscita un poco Pindarica, che si raffrena, e dice, quere modos leviore plectro, non hac joco fa conveniunt lyre, Oc. e quantunque spesso s' innalza felicemente non men di Pindaro, la qualità del componimento è tale, che non può tirarsi molto a lungo, perchè i piccioli metri stancano, quando continuano per molte strofe. All' ode Greca s'accosta assai la nostra canzone Italiana in quanto alla struttura: come si potrebbe paragonare un' ode di Orazio con una canzone del Petrarca? I Latini in questa par-

E DI VARI LETTERATI &c. te sono stati assai men felici di noi, avendo avuto una poesia lirica molto ristretta. Sicchè altro non può dirsi, che in quel genere di lirica Pindaro sia stato maraviglioso, e maraviglioso Orazio in quest' altro : che Orazio ha creduto di non poter giungere ad uguagliar Pindaro, com'egli stesso troppo chiaramente confessa, e si volle render illustre per altra Giacchè dunque sono tutti e due ugualmente eccellenti nel suo genere, per giudicar sulla precedenza, bisogna veder non il merito de' due poeti, ma quello de' due generi di poesia da essi seguiti. In questo caso il primo luogo si dee a Pindaro, siccome il primo luogo si dee a Virgilio, e non allo stesso Orazio, benchè Orazio non sia meno eccellente poeta di Virgilio, ma è diverso lo scriver un'ode, che un poema. Ho data lunga noja a V.S. Ill. con tanta forse inutile loquacità: n' è colpa l' ozio autunnale: se la sua lettera giungeva dopo l'apertura de' tribunali, la preghiera di compatirmi, se non rispondeva al quesito, avrebbe formata l' entrata, e la chiusa della lettera. Non lascio intanto di ringraziar Pindaro, ed Orazio, che sono stati la felice occasione di poter Ella la prima volta onorarmi, ed io ubbidirla con quel rispetto, con cui sono

Di V. S. Illustrifs.

Napoli 15. Ottobre 1771.

Devotifs. Obbligatifs. Servo -- Saverio Mattei.

### nementendendendendendendenden

### DELL' AUTORE ALL' AB. LORENZO SPARZIANI.

N somma V. S. Illustriss. vuole uccidermi in que-1 sti pochi giorni di villeggiatura. La lunga lettera dell' Ab. Tourner, che m' acchiude, sul merito di Pindaro, e di Orazio, a cui vuol risposta, la differtazione intorno agli argomenti del buon poetare stampata avanti le rime del Golt, che gentilmente mi ha favorito, su di cui attende il mio giudizio, richiederebbero, ch' io ritornassi in città a consultar libri antichi, e moderni, tanto maggiormente ch'Ella crede, ch'io debba prender interesse nell'una, e nell' altra per quel, che ne ho scritto sul cap. 2. della mia dissertazione preliminare alla traduzione de' falmi. Mi piace l'espressione, con cui cerca di addolcir la proposizione: cioè, che risponda col mio comodo, quando avrò tempo. Questo vuol dire in buon linguaggio, che risponda nel punto stesso di ricever le lettere, perchè ficcome va terminando la villeggiatura, così ho meno comodo, e tempo di pensar a tali cose. Ecco eseguiti i suoi comandi: accludo la risposta alla spiritosa lettera dell' Ab. Tourner, della cui amicizia riconosco l' acquisto dalla gentilezza di V. S. Illustriss., e qui scriverò due righi sulla differtazione del Golt, che costì mi dice aver fatto del gran rumore per la novità dell'argomento.

Amico gentilissimo: mi scandalezza un poco codesta notizia: nella Città Santa dovea fare meno rumore: una dissertazione, in cui si pruova, che le materie E DI VARJ LETTERATI &c. 379 materie amorose non sieno degno argomento della Italiana poesia. Io credea, che di ciò sossero tutti persuasi, e molto più coloro, che respirano aure Latine, e che dovrebbero, per risvegliare il poetico estro, non bever del Chio, e del Falerno, ma inebriarsi del vino d'Engaddi.

Le poesse amatorie san poco onore a chiunque, ma molto più a chi vive ne' sette colli. Qual vergogna è cantare in Gerusalemme i cantici di Babilonia, quando altre volte i Babilonesi stessi incantati dal suono dell' arpa dicevano a' poveri prigionieri, Hymnum cantate nobis de canticis Sion? Mi dirà V.S. Illustriss. ch' io voglio sar troppo il morale, ed affettar serietà: no, caro amico: l'ho intesa sempre così, e potrà sarne sede la mia traduzion de' salmi incominciata quasi in tenera età, e proseguita con moglie, e sigli a lato, che non sono i migliori compagni della poesia, e mi è dispiaciuto, che le mie circostanze mi han talora obbligato di trattar altri argomenti suori dell' eroico, e del sacro.

Ben l'ha inteso il Signor Golt, che ha saputo disendere egregiamente questo bell'assunto, e ce ne ha dati nobilissimi esempi. Io ho scorso velocemente le sue poesie, che V. S. Ill. gentilmente mi savorisce, e ritruovo una solidità di pensieri, una vivacità di santasia, una novità ardita, ma non viziosa d'espressioni, che mi ha sorpreso. Il sonetto per la nascita della Beatissima Vergine, che comincia, A fremer dolce, quello contro gli Atei, O tu, che nieghi, l'altro su la vita, O arenosa inospita pianura, in quel genere han pochi pari. Le terzine poi per l'Assunta mi han rapito suor di me, e la traduzione di Monsignor Durini piena di squista e-leganza

leganza mi ha fatto fentire un Catullo facro. Non sono inferiori le terzine per la Madonna Addolorata, ove ci è fra gli altri quella bellissima immagine dell' arco, e delle spade della morte, che m' ha commosfo. Ma delle ottave, che posso dirle? Son maravigliofe, fono impareggiabili, e piene d' una antica novità: mi si perdoni questo concetto Marinesco per esprimere la buona maniera di poetar degli Ebrei, e de' Greci, ch'è nuova per quegl' Italiani, che non fanno scrivere, che quattro sonettini d'amore sull'esempio de' cinquecentisti. Si distinguono le ottave sulla notte del santo Natale. quelle sulla Concezione della Vergine, e quelle per lo giuoco Olimpico delle ghirlande, tre componimenti a' quali possiamo sperare i simili solo dallo stesso sublimissimo Golt.

Ritorniamo alla fua differtazione, in cui parlando egli del merito della poesia Ebrea, fa troppo onorata menzione di me, che non ho la forte finora d'effer nella sua amicizia. Prego V. S. Illustris. di ringraziarlo in mio nome, e nel tempo stesso esporgli alcuni miei sentimenti diversi in apparenza da' suoi, ma che possono conciliarsi, se si voglia usare un poco di moderazione. Restringe egli il poetar sublime agli argomenti sacri, eroici, e filosofici, e perchè crede, che niuna difficoltà s' incontri pel facro, ed eroico, comincia dal filosofico, esaminando la controversia fra Castelvetro, che credea, che gli argomenti filosofici non sossero materie di poesia, e Francesco Patrizio, che sostenendo il contrario s' è sforzato a dimostrare, che il poema scientifico di Empedocle sia poema più dell' Iliade d'Omero. Ci vuole un poco di stomaco forte per digerire l'opinione di Patrizio, che paragoE DI VARJ LETTERATI &c. 381 nava un poema, che nè egli, nè alcuno de' nostri ha mai veduto, coll' Iliade, che non ha potuto dopo tanti secoli consumare la voracità del tempo, che sì prestamente ha ingojato il poema filosofico d'Empedocle. Il Signor Golt, che avea per suo assunto l'inveire contro alla poesia amorosa, e sar vedere, quanti altri campi vastissimi ci sarebbero nella filosofia, con eloquenza oratoria s'avanza troppo sorse, affinchè poi fra le contrarie opinioni, se il lettore non s'abbandona alla sua, almeno resti nel mezzo.

25

:: Y

in is -

14 . E. S.

رص. المستأ

1

5

1.6

14 14

4

5

1

100 100

Tá.

35

ď

3

Se è questa la sua intenzione, noi siamo d' accordo, e qual fia la via di mezzo, l'additerò brevemente. La poesia può trattar qualunque materia: chi lo contrasta è un pedante, che non merita esser consutato. Un poema Didascalico, sarà poema, altrimenti che ne faremmo noi delle Georgiche di Virgilio? de' sei libri di Lucrezio? della ssera d'Arato? dell'opere, e de' giorni d' Esiodo? Quì sono col Golt: ma è un poema, che cede infinitamenteall'Eroico, altrimenti si direbbe, che Virgilio è maggior poeta per le Georgiche, che per l' Eneide, che sarebbe una poetica eresia. Qui il Golt dovrà esser con me. La ragione è ben chiara: la fantasia fa il poeta, non la dottrina, e l' ingegno: ne' poemi Didascalici ci è molta dottrina, ed ingegno, ma poca fantasia, e benchè i poeti di primo ordine possono arricchirgli d'episodi, come dice Golt, questi stessi episodi fanno conoscere, che la materia Didascalica in se stessa non è capace della poetica vivacità, e perciò van cercando di abbellirla con gli episodi.

La controversia subalterna, se ne' poemi eroici, drammatici, lirici, possa parlarsi di cose scientisiche,

è degna di pedanti, non d'uomini da senno: Bembo, che riprendeva in Dante la pedanteria di voler comparir filosofo, e teologo, era il simbolo della volpe d'Esopo coll'uve acerbe, perchè egli ( uomo di moltissime cognizioni ) quanto alla poesia, si contentava d'accozzar eleganti parole, e non più. Il poeta ha da effer gran filosofo, ed ha d'aver le cognizioni di tutto, perchè di tutto può occorrere di trattare nella poesia. Chi avrebbe mai creduto, che in una scena d'un dramma si potesse trattare, e disputare sull'esistenza, sulla pluralità degli Dei ? Eppure al gran Metastasio gli è caduto così opportunamente nella prima scena della seconda parte della sua Giuditta, che tutti i teologi non han saputo in tanti volumi con tanta facilità trattar quegli argomenti, che l'immortal poeta ha felicemente trattato in una brevissima scena. Quì sono col Golt, e con Francesco Patrizio. Ma il poeta ha da esser filosofo-poeta, non pedante-filosofo, che declami ex cathedra, e per mostrar la sua scienza, ci stanchi con episodi scientifici caricati di sottili riflessioni. Tutto dee saper il poeta, ma non tutto dee dire, e sparger semi per le sue opere delle sue vaste cognizioni, in maniera che conosca il lettore, che quei versi non potevano uscire, se non da chi ha

Pien di filosofia la lingua, e il petto.

E il poeta, che volesse di tanto in tanto ricrearci con quattro vocaboli delle scienze, cubi, coni, trapezi, parallelogrammi, sarebbe un poeta pedante, non potea filosofo, eccetto il caso, quando il poeta scrive un poema Didascalico su di queste materie: perchè allora si dee mettere in cattedra, ed insegnare. Senza nominar mai coni, cubi, e triangoli, si può mostrare d'esser gran Matematico, Astronomo,

c Geo-

E DI VARJ LETTERATI &c. 38

e Geografo: poichè queste cognizioni servono al poeta, acciocche non erri, quando parla di tali cose, e si conoscerà Geografo, se esattamente descrive i luoghi, e le distanze, non se insegna, come debbono misurarsi, poichè la poessa è piuttosto una pratica della filosofia, dirò così, e la teorica si dee riserbare a' professori. Anzi io credo, che sia cosa da fanciulli il far pompa di faper tali cose, e non ha motivo il Golt di maravigliarsi del Muratori, che appruova le ragioni di Castelvetro, e di Francesco Patrizio: l' uno, e l' altro han ragione, e la questione si terminava subito, se Castelvetro era meno pedante, e Patrizio meno filosofo: parole delle scuole filosofiche in poemi no: ha ragion Castelvetro: cose filosofiche trattate col linguaggio poetico, sì: ha ragione Patrizio. I poemi d'Omero sono stati considerati da tutta l'antichità, come i sonti di tutto il sapere. La teologia antica era in Omero, la fisica in Omero, ma tutto coverto da poetiche immagini.

Per convincere il Sig. Golt, prendiamo in mano un poco il Salterio: non credo, che Golt pretenda d'aver più spirito religioso, ed animato di miglior zelo di Davide: si leggano tutti i salmi, e mi ritruovi in cencinquanta componimenti sacri una ristessione acuta filososca, o teologica: tutta la teologia v'ha ne'salmi, ma ci è diversamente, che nell'epistole di S. Paolo. Nel c. 2. della mia Dissertazione preliminare io osservava, qual sia il motivo, per cui quasi tutti i componimenti sacri de' poeti Italiani sieno privi di venustà, e ci stancano, ed i salmi sieno così ameni, e non ci stancano mai, e conchiudea, che questo proveniva, che ne' salmi siuoca continuamente la santasia del poeta con belle im-

magini, e non mai spicca l'ingegno filosofico con acute vislessioni, le quali sono opposte al bello della perfetta poesia, siccome le fantastiche immagini son nemi-

che del vero della sana filosofia.

La filosofia morale è quella, che dee maneggiarsi continuamente dal poeta, che ha d'aver la chiave del cuor umano, ciò che non s'acquista, se non da profonde continue meditazioni sulle virtù e sui vizj, e sulle cagioni, ed effetti de' medesimi: e di questa sentiva Orazio, quando disse:

Rem tibi Socratica poterunt oftendere charta. Ma delle altre scienze bisogna con grande arte sparger le notizie, ove vanno a proposito, e renderle chiare, amene, e venuste col poetico linguaggio.

La ragione di quanto ho detto nasce dall' obbligo indispensabile, che ha la poesia d'esser popolare. Su questo articolo abbiamo ancora un poco di contrasto col Golt: ma ritroverrò io la maniera di accordarci insieme. Castelvetro crede, che la poesia sia stata trovata, per dilettare le gosse genti, ed allettare il popolo, che non intende il linguaggio delle scienze. Francesco Patrizio riflette saggiamente, che allora la poesia cominciò ad aver per oggetto il dilettare il popolo, quando comparì sul teatro, ma per XVII. secoli ci fu poesia senza teatro, ed i poeti antichi eran teologi, e filosofi. Golt dice, che non sa capire, qual genio strano sia il volere scrivere, per dilettare il cuoco, l'artigiano, il contadino, e non già il savio. Questa controversia non si scioglierà mai, se non si definisce, che cosa s' intende per popolare, come si vuole la poesia. Popolare noi chiamiamo ciò, che piace al popolo, ma questo popolo non si forma dal solo cuoco, e dal contadino. Non ha detto mai nessuno, che la poe-

E DI VARJ LETTERATI &c. sia ha da esser plebea: ha da esser popolare, cioè, ha da piacer a tutti, e per tutti intendiamo quei, che son atti a trar diletto dalla buona poesia. Il poeta ha d'effer filosofo, ma non dee piacer folo a Newton, a Leibnitzio, a Volfio: altrimente si scriverebbe per troppo pochi. Anche la poesia teatrale, che dee efser più popolare dell'altra, s'intende, che dee piacer al popolo spettatore, non a' soli Platoni: ma farebbero torto a teatri Golt, e Patrizio, se credessero, che ne'teatri andasse solamente il cuoco, ed il contadino. Per popolare che sia, a costoro non piacerà mai una tragedia, ma qualche farsa disordinata. Crederà dunque alcuno, che le inimitabili opere del più gran filosofo, e savio poeta, che mai ci sia stato, qual è Metastasso, sieno eccellenti, perchè piacciono al contadino, ed al cuoco? Il pregio veramente di quelle poesse è, che son così popolari, e facili: ma quella faciltà nasce dalla troppo profonda meditazione della filosofia, poiche l'oscurità nello spiegarci vien dalla confusione delle idee, e della non giusta combinazione di esse, ch'è in noi: ma chi è gran maestro, chi ha le idee chiare in testa, chi ha la materia ben digerita, con una pennellata esprime tutto quel, che ha prima ben conceputo nella sua fantasia, e quei versi, che pajon facili, sono frutti di lunghi sudori, dovendosi faticar molto, per far una cosa facile di tal maniera.

Ma anche la gente dottissima s'annoja della poesia troppo silosofica, e dotta, e conseguentemente dissicile. Il principal sine della poesia è dilettare: il dotto anche fatica nel dover troppo sondatamente studiare quel libro. Quando io ad ogni verso ho da sermarmi, per ben capire quel, che s'è detto,

Tom.I. Bb non

286 LETTERE DELL'AUTORE,

non posso più dilettarmi, e mi restringo solo all' utile: e quando dalla poesia si voglia ricavar solo l' utile senza il diletto, che bisogno ho di ricorrer a' poeti, e non vado a spegner la sete ne'limpidi silosossici sonti? Il precetto d'Orazio non fallira mai: Omne tulit punttum, qui miscuit utile dulci.

Questo s'otterrà, quando il poeta non è solo versificatore, che accozzi parolette eleganti sì, ma senza peso; ma non è solo filososo, che pensi tanto all'utile, che si dimentichi del dolce. Gran filofofo ha da effer il poeta, cioè grand' uomo favio, che abbia le notizie universali di tutte le scienze, e sappia spargerle a tempo, a luogo, e condirle colla venustà delle immagini, e coll' amenità dell' espressioni. Questo io credo, che sia il sentimento del Golt medesimo, benchè sembra, che per servire all' argomento, l' abbia tirato un poco più in là. Così egli stesso ha fatto in quelle bellissime terzine, e nobilissime ottave, che ho di sopra notate, nelle quali comparisce gran filosofo, e gran poeta. Così ha fatto ancora V. S. Illustr. nelle ottave. che mi compiega chiedendone il mio sentimento, per la scesa al Limbo de' Padri, in cui si riconosce, che chi scrive ha troppo meditato sulla sana filosofia. Ma questa filosofia è così adorna di vive immagini poetiche, che incanta, e rapisce, non sa suggir i discepoli dalle scuole, e quella fra le altre, nella descrizione dell'avarizia, alludente a' danari di Giuda può stare a fronte di qualunque idea più brillante de' Greci poeti (\*). Basta fin quì. La settera è più lunga di quel, che avrei creduto, avendola dettata dopo scritta la lunghissima a Tourner, che quì restringo; ma V. S. Ill. sa, che i musici non voglion mai cantare, e si scusano d'aver roca la voE DI VARJ LETTERATI &c. 387 te, ma se cominciano, non la vogliono finire. Questo vizio non è solo comune a' musici: compatirà la cicalata, e resto b. l. m.

D. V. S. Ill. Napoli 17. Ottobre 1771.

Devotifs. Serv. vero -- Saverio Mattei.

#### 

(\*) Come non si ritrovano stampate, avranno il piacere i lettori di veder qui inserite queste ottave, che posson chiamarsi un salmo Italiano.

I.

Ià per le vie del Ciel splendea più belle
Il giorno, che di lutto si coprio,
Mosso a pietà dell'innocente Agnello,
Che per l'ingrata Umanità morio;
Quando, racchiuse ancor nel freddo avello
Le caste membra del Figliuol di Dio,
La div' Alma beata il varco aprissi
Al bujo eterno de' prosondi Abissi.

#### II.

Era d'intorno a Lei l'alata schiera,
Ornamento, e splendor di sua magione;
E innanzi gia la trionsal bandiera
Spiegata in Ciel nella satal tenzone,
Nè la solta poteo caligin nera
Le porte ricoprir della prigione,
U' le dolenti note eran segnate:
"Uscite di speranza, o Voi, ch' entrate.

# 388 LETTERE DELL' AUTORE,

#### III.

Antiche rugginose eran le porte
Del cupo albergo, e squallide le mura;
Le serree chiavi suron date a Morte
Dal primo dì della comun sventura:
Ma vacillando all'apparir del sorte
Riparator del Mondo, e di Natura,
S'apriro, e misti n'uscir suora i pianti
Allo stridor de' cardini sonanti.

#### IV.

Aer fosco maligno, opaca notte,
Vapor pesante, denso sumo, e grave,
Alti, e siochi sospir, voci interrotte,
Suon tetro, ed empio di bestemmie prave
Empicano i giri dell' inserne grotte
Di spavento, e d'orror, ch'ordin non ave;
E ristettea sull' anime inselici
La scarsa luce delle siamme ultrici.

#### v.

Allo splendor non mai veduto innante,
Che dagli occhi, e dal volto uscia del Nume,
La prima Figlia del crudel Regnante
Furia d'atti orgogliosa, e di costume
SUPERBIA accorre, e con attier sembiante
Sostegno al vinto Inserno esser presume,
Ma vergognosa a lagrimar sen riede,
Che del Maestro d'umiltà s'avvede.

#### VI.

Tu pur volgendo il torbid occhio bieco
Chiami, INVIDIA, in soccorso il tuo Livore;
Ma immobil ti trattien nel cavo speco
Il freddo ghiaccio del natio timore;
Volgi contro te stessa il suror cieco,
Or che l'esempio del fraterno amore
Per te tradito in braccio al duol ti lassa,
E il gran delitto ti rinsaccia, e passa.

#### VII.

Chi ridir puote i suriosi accenti,
Che replicò l'inesorabil IRA?
Dunque il Signor delle perdute genti
Così distrutti i Regni suoi rimira?
Io già nol soffro... E l'Anime dosenti
Quà, e là baccante a risvegliar s'aggira
Con accese pupille, ed asta in mano
Calda, e bagnata ancor di sangue umano.

#### VIII.

Qual se per gli erti gioghi d'Appennino
Vento improvviso aquilonar si desta,
s' ode un susurro tra le querce, e chino
Scuote l'abete la fronzuta testa;
Tal colla speme di miglior destino
Freme, e mormora allor la turba infesta,
E tenta erger la fronte al Ciel nemica,
Quasi posta in obblio la pena antica.

# 390 LETTERE DELL' AUTORE,

#### IX.

Tutti i Mostri, che Averno in se racchiude,
A'zan le grida in vario suon discorde:
La sonnacchiosa ACCIDIA i rai dischiude,
E non atta a pugnar, le man si morde:
L'ebbra nemica di frugal virtude
La GOLA insame colle sauci ingorde
D' immonde serpi si nutrica, e intanto
Mesce per duolo a' sozzi cibi il pianto.

#### X.

Col poter de' suoi sguardi, e col vermiglio
Labbro crede LASCIVIA usar sua frode;
Ma nel mirar delle Convalli il Giglio
Disperata s'asconde, e il cor si rode:
AVARIZIA neppur solleva il ciglio
Dall'argento, in cui sol s'immerge, e gode;
Forse fra questo argento eravi quello,
Che su vil prezzo del venduto Agnello.

## XI.

Vinto de' spirti rei la schiera immonda,
Che nel centro del cupo Erebo sugge,
Ululati s' udir nella prosonda
Valle simili a rauco tuon, che mugge:
Videsi gorgogliar del soco l'onda,
Che le trist' alme non consuma, e adugge,
Ed al piè di Satan per maggior pena
Pose GIUSTIZIA la servil catena.

#### XII.

S' apre il carcere allor, che racchiudea
I sommi Patriarchi, ed i Proseti:
Daniel, che gli anni numerati avea
Già ne predisse i dì selici, e lieti;
Quindi all'aer, che puro risplendea,
Usciron da' penosi antri segreti:
Lor Duce era la FE', che agli occhi tolta
S' avea la benda, e al crin pendea disciolta.

#### XIII.

Sulle piume di foco innamorata

Le pietose volgendo alme pupille,

Dentro il cor della Turba fortunata
Vibrava CARITA' strali, e faville:

SPERANZA ancor d' un bel verde ammantata
Spargea da' lumi del piacer le stille,

Quasi, che dir volesse: Al ben verace
Io vi scorsi, alme elette; itene in pace.

## XIV.

Mentre così d'allegre voci intorno
Eran quelle giulive aure percosse,
Le dense nebbie del seral soggiorno
La bella schiera dalla fronte scosse:
Dalla marina Eoa nascendo il giorno
Feo le Celesti vie candide, e rosse,
E la div' Alma unissi all' uman velo,
Quando sorgea la terza Aurora in Cielo.

B b 4

.....

.

Digitized by Googl

# DELL-A

# POESIA DRAMMATICO-LIRICA

# DE'SALMI

DISSERTAZIONE,

Che serve di risposta al giudizio dell'Autore dell' Esemeridi letterarie di Roma

Sullo stile della traduzione

DI SAVERIO MATTEI.

# GIUDIZIO DELL' AUTORE

#### DELL

#### EFEMERIDI LETTERARIE DI ROMA.

T Libri poetici della Bibbia tradotti dall' Ebraico ori-📘 ginale, e adattati al gusto della Poesia Italiana, colle note, e offervazioni critiche, politiche, e morali, e colle osservazioni su' luoghi più difficili, e contrastati del senso letterale, e spirituale. Opera di Saverio

Mattei, tom. IV. 1772. in 4.

Precede in questo quarto volume una dissertazione del dottissimo Autore sulla Salmodia degli Ebrei. nella quale si prosiegue la materia della Musica Ebrea ne' tomi precedenti trattata, e dove il Sig. Mattei bravamente ribatte le opposizioni de' suoi illustri avversari. Termina la dissertazione colla versione di un' Ortio, o sia di una poetica Litania Etrusca, tratta dalle famose tavole Eugubine, e recata in versi sdruccioli dall' A., che si vale nello spiegar questa leggenda delle notizie, e dell'alfabeto del Gori. Il Sig. Saverio la giudica bellissima, e chi vorrà contrastargli una cosa, della quale per verità noi siamo tutti all'oscuro? E' però verissimo, che il N.A. pruova la eccellenza della Musica Ebrea con forza tale, che non ci hanno che fare le difficoltà del P. Martini, ed alcune offervazioni, dubbj, e sospetti, che il leggiadrissimo Sig. Abate

Metastasio espone all' A. in alcune lettere, che quì si recano originali sul fine, ed alle quali nobilmente risponde il Sig. Mattei. Per verità codeste lettere dell' immortal Poeta Cesareo non ci vanno troppo a fangue: sono dettate con mollezza, con una certa leziosa affettazione di spirito, con sentimenti ricercati, con uno stile intrecciato, che sente un poco di francesismo, e moltissimo del seicento. Per esempio ( pag. 285. ) il nostro buon padre Apollo, che tanto la favorisce, saprà ben provvederla di più abile Calzolajo . . . É quì consesso ( pag. 286. ) che la virtù magnetica de versi mi strascinava violentemente alla lettura prepostera della sua poetica versione. Tali sono altre espressioni ( pag. 296, 298, 327. &c. ). Ci perdoni la nostra sincerità l'illustre Principe de' Drammatici; egli è sì grande per altri titoli, che codeste eccezioni sono un nulla, e si fanno da noi per timore, che un certo esimero incanto, e la sua rispettabile autorità non istrascini la gioventù. Conviene svellerle affatto queste reliquie del seicento, e noi pur troppo temiamo di non effere intesi abbastanza: ma non destiamo il vespajo. Le lettere del dottissimo P. Mingarelli sono gravi, sode, erudite, e le risposte dell'A. corrispondenti. Vi abbiamo letta pure con piacere la bella lettera del Sig. Mattei in risposta ad un' altra spiritosa, e sorse un po troppo, del Signor Abate Tourner: il Sig. Mattei vi disegna con mano maestra il carattere di Pindaro, e di Orazio, i pregi loro, la differenza del lor poetare, e deride meritamente gli strani confronti, e gli stravaganti giudizj, che ne sono talora stati fatti. Ora per favellare del principale argomento del Libro, cioè de' Salmi, noi renderemo candidamente giustizia alla

396 DELLA POESIA DRAMMATICOerudizione del Sig. Mattei, alla fua profondità, e giustezza nel cogliere il vero senso di alcuni passi difficilissimi, ed alle dotte, savie, e magistrali ofservazioni, che vi si annettono. La lingua Ebrea, la storia de' tempi, la critica, e tutta la erudizione moltiplice dell' A. sono pregi, che non si possono mai lodare abbastanza, e meritamente gli hanno procacciati gli elogi del Pubblico, e de' Letterati, e de' Giornalisti. Noi volentieri facciamo plauso a tanti encomi, e vi aggiungiamo la nostra voce. Ma diremo ancora sinceramente, che il metro, e la frase è troppo, come altra volta notammo, Metastasiana ( sit venia verbo ); che l'A. non è purgato nell'espressione, che ha gran fantasia, ma non eguale delicatezza, e ch'egli avrebbe fatta un' opera senza eccezione, se ai tanti pregi mentovati di fopra, egli accoppiasse la vera lingua poetica, e la ricchezza, e lo stile proprio della lirica poesía. Egli scrive sempre in istile drammatico anche allora, che vuol essere lirico unicamente; Metastasio lo ha fedotto, l'ha incantato, ed egli era uomo da effer grande, ed originale da se : e se non avesse sdegnate certe, da alcuni dette minute bellezze, l' opera sua farebbe nel secolo epoca, ed epoca immortale. Tuttavia il suo libro è tale, che l' età nostra se ne dee vantare: sarà difficile di far meglio, e i Salmi di Davide hanno finalmente trovato, chi gli ha veramente intesi, e chi li rende chiari, ed intelligibili, senza avvilirne la natia maestà. Entreremo forse altra volta in più distinto ragguaglio; spiegheremo più esattamente il nostro pensiero; citeremo i Salmi, ed i paffi particolari, con i dovuti confronti; e faremo sempre mai ammirare il por-

tentoso ingegno del chiarissimo Sig. Mattei.

RI.

### RISPOSTA

## Amico Veneratissimo.

Scuferete il mio ardire, se non avendo l'onore di conoscervi, anzi non sapendo neppur chi siete, vi chiamo mio veneratissimo Amico. Voi non potete esser che tale; giacchè gli elogi, di cui caricate la mia opera nelle vostre esemeridi non possono scusarsi altrimenti, che con riconoscergli, come derivati da troppo amicizia, e parzialità. Voi chiamate prosonde, dotte, savie, e magistrali le osservazioni, portentoso l'ingegno dell'autore, dottissima l'opera, e tale, che può sar epoca nel secolo, e mille altre espressioni, che non senza rossore potrei replicare, e che certamente non meritava.

Amico, voi dite, che Metastasio mi ha incantato, e sedotto: trabit sua quemque voluptas: a me pare ch' io abbia fatto un colpo più grande, cioè d'incantare e sedurre voi stesso. Si, v'ho sedotto: com'è posfibile, che se non v' avessi sedotto, avreste parlato di me, e della mia opera in tal maniera? Vi pare, ch' io meriti tali lodi? Quando mai le mie speranze potevano aver mire così alte? Voi mi volete persuader, ch'io sia qualche cosa nel mondo: io ho creduto finora d'effer nulla, e tanto sono stato. lontano dal pretender il primo luogo in Parnaso, che forse era contento dell'ultimo, ed il mio dubbio era, se mi avessero ammesso. Con tutto ciò, se bene il vostro giudizio sia troppo parziale, io lo credo fincero. Così la fentite: fiete stato veramente da me fedotto; ma è certo, che il vostro sentimento è quale l'avete spiegato. Le vostre lodi non

son sospette, perchè colla sincerità medesima spiegate il vostro giudizio intorno a quelle cose, che non vi piacciono nella mia opera. Voi credete, che la frase sia troppo Metastasiana, e ci aggiungete in parentesi sit venia verbo: questa parentesi mi sa conofcere, che voi siete persuaso, che la metà almeno del mondo letterario è di genio diverso del vostro, e che ha per virtù quel, che voi credete difetto. Or vi par poco, ch'io piaccia ad una metà? Io mi credea, che non piacessi a nessuno. Voi dite, che Metastasio m' ha sedotto, e incantato, e ch'io era nomo da effer grande, ed originale da me. Amico, nol sapeva: da oggi innanzi vedrò di farmi originale. A dirvela, m'era salita in testa una certa vanagloria sul principio: ma poi pensai, che i nostri Toscani suron sempre copisti : che per tanti anni il gran pregio consisteva in esser un buon Petrarchista, e non uscir mai dagli originali del trecento: che quando Tasso volle esser grande, ed originale da se, gli si scatenò contro tutta la Toscana, e poco manco, che come un eretico novatore non fosse condotto al S. Ufficio. Che quando Metastasio volle anche esser grande, ed originale da se, si mosse contro a lui l'Italia, la Francia, e quasi tutta l' Europa. Egli è vero, che il tempo fa giustizia all' oppressa virtù: che Tasso, e Metastasio superata l' invidia fon giunti ad effer ammirati, e venerati da tutto il mondo: ma come a questo segno, a cui Metastasio è giunto in vita, Tasso non arrivò, se non dopo morte, io non sapea qual sorte a me potesse toccare, e nel dubbio ho poco curato d' esser ammirato dopo morte, quando fossi esposto in vita alle persecuzioni. Quindi ho creduto, che dovendo tentar un opera tutta nuova, in cui mi sarei esposto alle tempeste, che potean risvegliare i Teologi, i Filosofi, i Critici, ed i Moralisti, ho voluto almeno mettermi al coverto in quanto alle tempeste poetiche, che son tanto più formidabili, quanto posson muoversi anche dalle donne. Quindi avendo veduto, che il mondo tutto è sedotto, ed incantato dal Metastasio, ho creduto di vestirmi di quelle vesti già approvate, e non introdurre una nuova moda. Sapete, che fa il mentir veste! Ulisse era uomo da esser grande, ed originale da se; eppure per uscir salvo dalle mani di Polisemo, si coprì d'una pelle di capra. Quanto meglio ho fatto io in vestirmi d' una pelle di Leone! Mi è così riuscito di scappar illeso da' denti del popolo, il cui giudizio è da temersi : ed è minor male, che non sia piaciu-to a voi, ch' essendo dotto mi compatirete, e ritrovando tante cose nella mia opera, che vi piacciono, perdonerete a questo-difetto per quelle virtù: discrezione, che dal popolo è vano sperare.

Ma è necessario oltre a ciò, ch' io vi manisesti l' intenzione, ch' io ebbi, quando cominciai a scriver quest' opera: uditemi, e poi condannatemi, se son reo. Non ho avuta l' ambizion mai di passare per un gran poeta nel mondo, benchè mi sia esercitato in ogni sorte di poesia. Se avessi avuta quest' ambizione, avrei pubblicati tanti volumi di componimenti, che ho scritti prima d'inprender queste sacre satiche, e sra gli altri un Canzoniere, in cui vi ssiderei a ritrovare una srase Metastasiana. Ma ho creduto di dover gittare alle siamme tutte quelle poesie, che non contengon le lodi di Dio, e della virtù. Una santa indignazione mi struggeva in veder il mondo tutto incantato, e sedotto dalle bellezze della poesia prosana, e specialmente dalla mu-

sica, che l'accompagna; pensai d'inventare un sacro trattenimento per gli figliuoli di Sion, acciocche volendosi divertire non dovessero correre in Babilonia. Come avreste voi fatto? Sareste a queste anime schive andato colla vita di S. Antonio primo Eremita, di Panunzio, di Simone Stilita? Se ne sarebbero suggiti tutti senza sentirvi: bisognò andar colla vita divota di S. Francesco Sales. Che voglion costoro? musica? io sarò metter in musica i salmi: teatro? ritroverò salmi, che sono azioni teatrali. Ma nè il teatro Italiano, nè la musica può stare senza Metastasso: ed io sarò, che ritrovino Metastasso ne' salmi.

Così all'egro fanciul porgiamo afpersi Di soave liquor gli orli del vaso, Succhi amari ingannato intanto ei beve, E dall'inganno suo vita riceve.

Questo su il proposito di Davide, e di Salomone, il primo co' salmi lirici, il secondo colla Cantica drammatica (se bene e quelli, e queste sien nel medesimo stile, e nel medesimo metro, come sanno i dotti di lingua Ebrea) cercarono di trattener il popolo, e di tirarlo a Dio con un santo inganno. E quei salmi si cantavano nelle processio ni, e quasi si rappresentavano da uomini, e donne, (a) che così lodevolmente si divertivano lodando il Signore. Questo è stato ancora il mio proposito, come mi sono spiegato nella presazione; e se ho adempito a quel, che mi son proposo di sa-

<sup>(</sup>a) Vedi la differt, prelim. c. 9. l'argomento del falmo 60. e la differtazione dell'origine della poesia drammatica presso gli Ebrei avanti al salmo 117.

re, ho conseguito il mio intento. Ben ha capito questo mio disegno il Sig. Lami di chiarissima memoria, il quale forse sedotto, ed incantato da me, ugualmente che voi, dopo aver con troppa parzialità parlato di me, loda specialmente l'eleganza dello stile (non conoscea, ch' era Metastasiano), loda la scelta de' metri (non conosceva, ch'eran drammatici), e chiama la mia opera santamente lusingbiera. (\*) Ben Tom.I.

Giudizio del Signor Ab. Giovanni Lami, Teologo di S. M. Imperiale, nelle novelle Letterarie dell' anno 1770.
5. Gennajo N. 1.

(a) I libri Poetici della Bibbia tradotti dall' Ebraico originale, e adattati al gusto della Poessa Italiana, colle Note e Osservazioni critiche, politiche, e morali; e colle Oservazioni su i luoghi più disficili, e contrastati del senso letterale, e spirituale. Opera di Sa-verio Mattei. Tom. III. In Napoli 1768. nella Stamperia Simonians. In 4. di pagine 238. Io so, che alcuno si maraviglia, che finora io non abbia parlato di questa opera eccellente, essendone già usciti alla luce due precedenti volumi : ma io mi maraviglio ancora, come abbia io tanto coraggio di parlarne adeffo. Quella è un' opera così dotta, così fantamente lufinghiera, che a volerne parlare è più malagevole il ritrovare il cominciamento, che il fine. Imperciocche, se io voglio celebrare la sua dottrina, mi si affaccia l' eleganza: le io voglio commendare la fua poesia, vuol effer lodata la sua pietà, e religione: se ammiro la Parastrasi nobile, e maestosa, pretende il primo luogo la cognizione delle lingue erudite: se mi piace la varia forma de' versi, e dell'egregie traduzioni, mi rapisce la tenera dolcezza de' sentimenti celestiali, e divini. E come mai mi poteva io determinare in una tenzone di cole, che tutte egualmente mi attraevano, per essere ciascheduna messa per pietra angolare delle mie risessioni? Neppure adesso so, come mi fare a difcorrere di questo terzo volume. Rimarrò dunque nella mia incertezza, e lascerò giudicare a' miei Cristiani Lettori quel, che debba dirfi prima, quel, che debba lodatii poi , col riportare qui un faggio di questa laudabile Paratrafi de' Salmi : benchè io dessi un' altra volta in questi fogli altro saggio della sublime impresa del nostro autore, essendomi capitata alle mani una versione manoscritta di queste canzoni maravigliole, per preludio di quelle, che dovevano apparire, dopo che fossero state pubblicate colle stampe. Ma questo secondo voglio, che serva ancora per un Inno, che voglio cantare a Dio Creatore, Vivificatore, e Confervatore del monde

l'intese ancora il dotto, e santo Vescovo di Cortona Monfignor Ippoliti, che nella fua paftorale crede, che non si potesse far un'opera più utile per allontanar la gente dagli spettacoli profani, quanto una versione di salmi appunto nello stile Metastafiano. (a)

Indi avendo inteso, che già si eran posti in mufica molti de' miei salmi, e che si cantavano con piacere nelle conversazioni, me ne richiese con sue lettere le copie. Ecco compiti appieno i miei desiderj: che preme a me, ch'io non sarò tenuto per un grande, ed original poeta? Son ben compensati i miei sudori, e gli crederò da Dio benedetti, quando per mezzo di essi si trattenga per un'ora un giovane con profitto.

Questo può bastarvi in difesa dell'aver voluto io camminare per una strada battuta piuttosto, che batterne una nuova. Ma è poi così cattiva quelta

mondo, quasi che sia un canto di cigno oramai moribondo, non esfendo io per l'avanzata età molto lontano dal termine della mia. ( Par, che sia stata una prosezia: pochi giorni dopo veramente morì questo uomo dottissimo, la cui memoria sarà eterna. ) Prosegua adunque il Sig. Marrei la sua nobile, e celeste carriera, e ci finitca di dere l' elegante armoniosa Versione de' Salmi divini, che ne avrà premio da Dio, e lode dagli uomini, i quali tutti faranno giu-

fizia al fuo molto, e ciudizioso sapere.

(a) I divertimenti semplici, che non hanno bisogno ne di scena, ne di spesa, per servire di ricreazione, sono meno vivi, e fensibili, è vero, mentre gli altri di diverso genere rapifcono l'anima col muover le macchine delle passioni ; ma i passatempi semplici tono di miglior ufo, danno un contento eguale, e durevole fenza alcuna con eguenza maligna, e fanno fempre del bene; laddove gli altri fimili a' vini falsfificati piacciono alla prima più de' naturali, ma alterano, e nuocciono alla falute. Guastasi il tempe-ramento dell'animo de' giovani, non altrimenti, che il gusto della ricerca de' divertimenti troppo vivi, e piccanti . . . La poessa, è la mufica, toltorre l'abuso, e tutto ciò, che non tende al loro vero fine, potrebbeio effere adoperate con molto utile, per rilvegliare

strada in se stessa, che non si debba seguire, o conducesse finalmente al precipizio? Amico è tempo di scoprirvi, e di parlar chiaro; vi spiace generalmente l'imitazione, o vi spiace l'imitazione del Metastasio? La mia copia non vi pare esatta, o vi sodisfa poco l'originale? A me pare, che non vi piaccia Metastasio, e che non approvate gli applausi, ch' ei riceve da tutto il mondo, e volete esser solo. Statevi folo: io voglio feguir il popolo, perchè mi spaventa il væ soli di Salomone. S'è così, non giova, ch'io m'affanni: qual maraviglia, ch'io non vi piaccia, se non giunge a piacervi colui, che ha dato piacere a tutto il mondo? Che il vostro fastidio è più per le cose del Metastasio, che per le mie, si vede a chiari occhi dal giudizio, che date delle sue lettere. Queste hanno incantati, e sedotti tutti più delle sue poesie; eppur voi francamente dite, che non vi vanno a sangue, e lodate tut-

nell'animo de' giovani de' fentimenti vivi e sublimi per la virtà. Quante opere della scrittura abbiamo noi, che sicuramente si cantavano dagli Ebrei? I cantici sono state le prime memorie, che hanno conservata con maggior distinzione, prima della sioria, la tradizione delle cose divine tra gli nomini. Si sa quanto sia stata possente la musica fra i popoli pagani, per innalzar le anime sopra i sentimenti volgari. La Chiesa ha stimato non poter meglio confolare i suoi siglinoli, che col canto delle lodi di Dio: non si possono dunque abbandonare queste arti, che sono state consecrate dal medesimo spirito di Dio. Una nussica, ed una poessa Cristiana sarchbe il più grande di tutti i soccossi, per sar perdere il gusto de' divertimenti troppo profani, e pericolosi a' giovani. La celebre, ed incomparabile traduzione de' Salmi di Saverio Mattei, fatta sullo sille drammatico di Metastaso, sarebbe il più bel soggetto di musica sacra, che potesse oppossi alla profana. Poiche qui non ha luogo alcuno la solita scusta di non trovarsi poessa seria Italiana, adattata alla gran musica. Ma sinora non so, che vi abbia applicato di proposito alcun maestro dell'arte. Tanto è vero, che la musica more della profana tempo di sono di si si primario oggetto: Passono da gran tempo il si sono obile utile a primario oggetto: Passono da gran tempo il si sono obile utile a primario oggetto: Passono di monsi, Ippolizi p.17. & 18.

404 DELLA POESIA DRAMMATICOte le altre lettere, anzi encomiate molto le mie, che a paragon di quelle io credea, che dovessero sparire. Io vi ringrazio per la parzialità, che avete per me, ma son nell'obbligo di difender l'amico, benchè non abbia bisogno di tal difesa. Voi dite, che son dettate con mollezza, e con una certa leziosa affettazione di spirito: ( son lettere familiari, in cui si parla di musica, e di poesia, non son Omelie fopra il Vangelo ) con sentimenti ricercati, con uno stile intrecciato, che sente un poco di Francesismo, e moltissimo del seicento. Ora io non so capire la forza di questo giudizio. Ho inteso dire finora, che lo stile Francese sia troppo semplice: ora i sentimenti ricercati si chiamano Francesismo. Ho inteso dire, che i Francesi non avessero periodo: ora lo stile intrecciato si dice, che sente di Francesismo. Ho inteso dire, che i Francesi rinfaccian continuamente agl' Italiani le metafore, ed i traslati del seicento: ora quel che sente moltissimo del seicento è il Francesismo. E finalmente ho inteso dire, e forse anch'io l'avrò detto, che la lingua Francese è propria per lo stile mediocre, e che appunto per la mancanza del periodo, ficcome è poco atta allo stile sublime, così è la più atta allo stile familiare, in cui supera tutte le altre nazioni. Ora sento, che le lettere familiari, che non piacciono, son quelle, che son lavorate alla Francese. Ma vediamo, quali espressioni non vi piacciono, come reliquie del seicento. Ne recate in esempio quella della prima lettera: Il nostro buon padre Apollo, che tanto la favorisce, saprà ben provvederla di più abile Calzolajo. Ma quì amico non trattate coll' Ab. Metastasio con quella fede, ch' ei merita. Non esponete questa espressione così ignuda, e sola: da-

405

tevi carico della proposta, e poi giudicate della risposta. Io gli avea scritto, che non aveva ardire
di comparir sul teatro insieme con lui, che lo pregava, che se stanco dal cammino, e dagli anni avesse a deporre i suoi coturni, che allora gli desse
a me. Risponde con grazia, e lepidezza il Cesareo Poeta: Ab! non desideri, mio caro Sig. Mattei, i
logori miei coturni. Ella non sa dove premono chi gli
porta, nè qual pena abbia a me costato il dissimularne il disagio. Il nostro buon padre Apollo, che tanto la savorisce, saprà ben provvederla di più abile
calzolajo. Che ve ne pare? I suoi coturni eran
logori, i coturni eran troppo pesanti; ci vogliono
i nuovi. Ov'è quì il seicento?

Più innocente è l'altra espressione, che la virtà magnetica de' versi mi strascinava violentemente alla lettura prepostera della sua poetica versione. Egli avea risoluto di cominciar a legger l'opera da capo: il primo tomo contenea le sole dissertazioni: dice, che la virtù magnetica de' versi (del secondo tomo) lo strascinava a sconvolger l'ordine, e cominciar dell'ultimo, e poi legger il primo. Le mollezze, i francesismi, l'intreccio, mi par che quì non ci sono.

E che chiami un tomo, o un salmo compagno, e fratello dell'altro con certe espressioni di scherzo, vi par difetto del seicento? Queste parentele letterarie fra' libri, e componimenti riconoscono un' epoca più antica: perchè sin dal 300. due canzoni del Petrarca si chiamarono sorelle. E che altrove dice, che tiene i miei libri appuntati quanto basta per leggerli, aspettando i seguenti tomi, per adornarli della veste signorile ad essi dovuta, vi par espressione del seicento? Petrarca vesti la sua canzone di veste nera: Metastasio non potea vestir i miei salmi di veste rossa? Ricor-

406 DELLA POESIA DRAMMATICOdatevi di quel maravigliofo commiato;

Fuggi 'l sereno, e'l verde:

Non t' appressar, ove sia riso, o canto,

Canzon mia, no, ma pianto:

Non sa per te lo star fra gente allegra

Vedova, sconsolata, in veste negra.

Da questi versi, in cui Petrarca con sì bella immagine può ssidar Pindaro, ed Orazio con sicurezza di restar vincitore, si conferma ancora la parentela letteraria fra i componimenti, giacchè la canzone del Petrarca era vedova, ed andava vessita di lutto, ch'è segno, che quando avea marito andava abbigliata di

veste signorile.

Con tutto ciò quel suo stile, che piace a tutti, a voi non soddisfa: statevi nella vostra, ma lasciate gli altri ancora nella lor libertà. Non bisogna disputar de' gusti: ci vuol poco a dir non mi piace: Omero non piacque, e non piace a taluno: udirete chi dice, ora il Tasso non mi piace affatto: un altro : quell' Ariosto è insoffribile , io non mi fido di leggerlo. A Petrarca manca la misura, non ritruovi un sonetto, che non abbia la chiusa, o stirata, perchè terminava il senso ne quaternari, o precipitata, perchè ci sarebbero voluti più versi. A Filicaja manca l'amenità: a Zappi manca la robustezza: Casa è ssorzato: Bembo è un pedone, che non cavalca, ne vola: Chiabrera è secentista : Guidi tentò nn nuovo genere di poesia, ma con infelice riuscita: qualche buon pensieruccio ella della Regina Cristina: Guidi rappezzava quei pensieri donneschi: che ne volete? Danse avea mostrato il vero bello della poesia, ma volle dir quel, che gli veniva in bocca, e non curò le minute bellezze, che son troppo necessarie : è pieno di tanti terminacci infelici. Che vi pare? dopo atterrati tutá

LIRICA DE' SALMI.

407

ti questi grandi uomini, ci vuol tanto a dire, Mattei non mi piace, Metastasio non mi va a sangue, quando il dirlo non costa altro, che il volerlo dire?

Non così tutto ciò, che dite intorno allo stile lirico: Voi credete, ch'io scriva sempre in istile drammatico anche allora, che voglio esser lirico unicamente. Piano; chi mai v' ha detto, ch' io qualche volta voglio esser lirico unicamente? I miei salmi sono tutti scritti, per esser posti in musica, voi gli vedete in recitativo, ed arie, in canzonette, ec. alcuni in soli recitativi, altri in vari metri, che a prima fronte non pajono adattabili alla musica nostra ordinaria de' teatri, ma son capaci d'una musica più grave, e più seria, come in satti il P. Martini ha scelto un di questi salmi, che voi chiamate unicamente lirici. Dunque vi cessi la maraviglia, se in questi vedrete ancora qualche ombra dello stile drammatico.

Ma è necessario, ch' io scuopra un inganno, in cui generalmente si vive, e che nel c.2. della mia dissertazione preliminare avea creduto d' aver posto in chiaro: ma poi intesi, che quel, ch'io avea scritto, non si era capito, e ci su taluno, che pensò, ch'io avessi detto, che Pindaro sosse autor drammatico: una breve nota nella ristampa rischiarò meglio il mio sentimento, ma come la dissicoltà non mi su proposta da uomo, che meritasse risposta, non curai di dissondermi. Ora vi ringrazio, che, avendola voi satta, mi costringete a trattar dissusamente un argomento per altro molto necessario.

Primieramente bisogna, che vi persuadiate, che lo stile drammatico non ci è, nè ci è stato mai. Rivolgete tutti gli scrittori di poetica antichi, e mo-

408 DELLA POESIA DRAMMATICOderni: non ritroverete fra gli stili annoverato il drammatico. Il dramma non può avere stile particolare, perchè è un impasto di tutti gli stili, e la gran difficoltà della poesia drammatica consiste appunto, che ha da faper maneggiare ogni stile: questa non è una nuova mia scoverta: è una verità, che non suole riflettersi, ma sol che si rifletta, si conosce evidentemente. Che intendete voi per drammatico? La Tragedia, e la Commedia: fra questi due generi di poesie ci è tanta differenza, quanta fra un cuoco, ed un Re: è possibile, che si scrivano col medefimo stile? Fra lo stile del tragico Sofocle, e quello del comico Aristofane v' ha tanta differenza, quanta in un altro genere di poesia fra lo stile di Marziale, e di Virgilio. Eppure Aristofane, e Sofocle son tutti e due drammatici. Dunque non ci è uno stile addetto propriamente, e confecrato alla drammatica poesia.

Versibus exponi tragicis res comica non vult, dice Orazio, ch'è il gran maestro. Or è certo, che tanto la tragedia, quanto la commedia si scriveva in versi giambici: come dice dunque, che i versi debbono esser differenti? Si vede, che non parla della materiale testura de' versi, ma dello stile, che la commedia non vuole essere scritta collo stile tragico. Dunque ci sarà stile tragico, e comico, non stile drammatico. Or qual è questo stile tragico, e comico? sormano una specie differente di stili? neppure: il primo è sublime, il secondo è medio-

ere, o tenue.

Indignatur enim privatis, ac prope socco Dignis carminibus narrari cæna Thyestæ.

Eppure non siam sicuri : perchè anche la tragedia sola, e la commedia sola è un impasto di varj Rili, e nemmeno potrebbe strettamente dirsi stile tragico, e comico per sublime, e per umile, perchè sovente la commedia s'innalza, e la tragedia s' abbassa:

Interdum tamen & vocem comædia tollit,
Iratusque Chremes tumido dilitigat ore,
Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri.
Telephus, & Peleus, cum pauper, & exul uterque,
Projicit ampullas, & sesquipedalia verba,
Si curat cor spectantis tetigisse querela.

Ed i nostri drammi pastorali in qual classe gli metterete? E' possibile, che l' Aminta del Tasso, ed il Pastor fido possano scriversi con quello stile drammatico, con cui parla Tito, Attilio, Catone, Temistocle? E' possibile, ch' Egle nella Zenobia, Beroe nella Nitteti, Silvia nell'Isola disabitata parlino collo stesso stile, che Berenice, che Didone, che Vitellia, che Cleonice?

Intererit multum, Davusne loquatur, an Heros, Maturusne senex, an adhuc florente juventa Fervidus, an matrona potens, an sedula nutrix, Mercatorne vagus, cultorne virentis agelli,

Colchus, an Asyrius, Thebis nutritus, an Argis. Ecco dunque, che ritroverete ne' drammi tanti stili, quanti sono i paesi, dond'escono gli attori, e quante sono le diverse condizioni, e professioni degli uomini. Che volete dunque intender, quando mi dite, ch'io scrivo sempre in istile drammatico? E' questo biassimo, o lode? Ei vuol dire, secondo la mente di Orazio, ch'io cambio stile giusta la bisogna, secondo la materia, secondo gli argomenti, secondo le circostanze. Dunque non sono un imitatore inselice, nè ristretto ad un solo stile. Ma quando lo stile drammatico si desse, vi par cosa da nulla, ch'

410 DELLA POESIA DRAMMATICOio scriva in istile drammatico? E il più facile, o
il più difficile sra gli stili? Vi par, che avete detto
niente: come se aveste detto, ch' io scrivo sempre
in istile pastorale, e basso. M'avrebbe dispiaciuto,
se aveste detto, ch'io ho posto i salmi in commedia:
se gli ho posti in tragedia, ho creduto di mettergli nel miglior genere, che ha la poesia:

Sola Sophoclae tua carmina digna cothurne.

Se poi per istile drammatico intendete gli esteriori ornamenti dello stile, cioè il metro, e la testura de'versi, io vi priego di dirmi, qual sia il metro drammatico. E' quello, che usa Metastasio: ma quello è lirico, come ognuno il vede, ed i suoi nemici sul principio questo gli rinfacciavano, che avea trasportato il metro, e lo stile lirico sul teatro. Gravina suo maestro gran conoscitore de' precetti poetici, benchè mal esecutore, intendentissimo delle poesie degli antichi Greci, e Latini, ne' giambici, che stampò per presazione alle sue tragedie in versi sciolti deride questo metro drammatico moderno, e lo chiama carmen congruentius lyræ. Il dubbio era dunque, se Metastasio avea fatto bene con trasportar lo stile lirico sul teatro, ma nessuno dubitò mai, che quello non fosse stile, e metro lirico. Ed in fatti il nostro teatro di musica si chiama, teatro drammatico-lirico, e questo genere di poesia drammatico-lirica s' appella da' Francesi a distinzione delle tragedie: e Quinault sece il suo piano del teatro drammatico-lirico, di qual genere è l'opera in musica Francese diversa dalle tragedie.

E se così non sosse, in qual genere di poesia voi mettereste le canzonette, le cantate? Prendete la Nice, prendete la Pesca del Metastasso: che sono essi quei componimenti? Drammatici? Or

questo

questo è una nuova specie di dramma racchiuso in una canzonetta. Son componimenti lirici, arcilirici, come quelli di Orazio, d'Anacreonte, ec. Mi direte, ma non della vera lirica : qual è questa vera lirica? Ecco un altro inganno. A tempi del risorgimento dell' Italiana poesia due sorti di componimenti poetici furono fra' primi ad introdursi: il sonetto, e la canzone. Queste due sorti di componimenti vollero chiamarli lirici: ma il nome calza egli bene? Amico, ci ho un poco di difficoltà: in quei tempi i padri nel battezzare i lor figli erano un poco capricciosi, e metteano loro quel nome, che loro veniva in capo. Ne volete una pruova? Dante ebbe una figlia, che aveva ottima dote, e potea comparir da Regina fra le poesse epiche, ed eroiche: eppure la volle chiamar Commedia. L'avesse almen chiamato Tragedia! No signore: Commedia, e quel ch'è bello, Commedia divina.

Con questo esempio se dite, che anche avessi posto in commedia i salmi, non me ne cale, perchè Dante ha posto in commedia tutto il Paradiso. Se aveste domandato a Dante, perchè gli venne talento di chiamarla commedia, v'avrebbe risposto con un cesso da Ghibellino, come un dottissimo, e lepidissimo amico, che per ischerzo ad un suo opuscolo avea posto il nome di Stansone, e domandato perchè l'avea chiamato così; rispose: E voi perchè vi chiamate Francesco, Paolo, Antonio? Vostro padre ha voluto mettervi questo nome, ed io al mio figlio l'ho voluto metter quest' altro, a voi che importa?

Io non credo di far torto al gran Petrarca, se dico, ch'egli forse non sapea tanto di Greco, quanto bastasse a poter leggere, ed intender Pindaro, di cui sapea solo il nome. Dunque egli doveva aver

della

della poesia lirica quell'idea, che potea destarsegli dalla lettura d'Orazio. Ritrovatemi in tutto il genere di poesia lirica d'Orazio, e sia anche in Pindaro, e tutti i Greci una forte di componimento. che corrisponda almeno in poco al sonetto. si ritroverà mai: piuttosto corrisponde all' epigramma: or che direste, a chi chiamasse l'epigramma componimento lirico? Eppure i sonetti formano la lirica Italiana. Dunque il fonetto non s'appruova, perchè i Greci, ed i Latini non l'ebbero? Mai no. Il fonetto è una nuova specie di poesia lirica Italiana, tanto anzi più bella, quanto ignota a' Greci, ed a' Latini. Petrarca in questo genere di lirica è ugualmente maraviglioso, che Orazio nel suo. Ma la lirica del Petrarca è quella d'Orazio? Neppur per ombra. Che diremo delle canzoni Siciliane? Esse non contengono, che otto versi, vale a dire, che sono due quadernari del sonetto, ed i Toscani, s'è vero, che la lor poesia riconoscono da' Siciliani, opinione tanto probabile, che quasi giunge alla certezza, non fecero altro, che aggiunger le due terzine a' quadernari Siciliani. Fra tanto alcune canzoni Siciliane di due foli quadernari fono nel lor genere di lirica degne di tanta ammirazione, quanto lo fono in altro genere le più belle liriche produzioni de' Latini, e de' Greci.

L'altra forte di componimento, ch'ebbe la lirica Italiana d'allora fu la canzone. Quì abbiamo maggiori difficoltà: ritrovatemi un'ode d'Orazio, che corrisponda ad una canzone del Petrarca. Vi vogliono almeno dieci strose di Orazio, per fare una strosa sola delle canzoni del Petrarca: una canzone di questo a paragon delle odi di quello è un poema eroico. Piuttosto è paragonabile alle odi di

Pin-

Pindaro, in quanto alla struttura in generale, ed alla maestà. Ma lo stile del Petrarca ha relazione alcuna con quello di Pindaro? Niente affatto. L'ho scritto, l'ho spiegato nella lettera all'Ab. Tourner, ove voi consessate, che con mano maestra abbia io disegnato il vero carattere di Pindaro. Di più ritrovatemi in tutta la poessa lirica Greca, e Latina quel, che noi chiamiamo commiato nelle canzoni, ne' quali commiati è stato così eccellente il Petrarca, che alcuni di essi superano, starei per dire, tutte le più belle immagini della lirica di Ora-

zio, di Pindaro, e di chiunque.

Ecco dunque una nuova sorte di poesia nascere in Italia drversissima dalla lirica de' Greci, e de' Latini, che dovea chiamarsi piuttosto con altro nome, ma poesia bella, maestosa, leggiadra forse più della lirica de' Latini, e de' Greci. Vedete quanto io vi fon liberale? Merito, che voi ingenuamente confessiate, che forse non avete gran motivo da restringere a questo solo genere la poesia lirica, quando questo appena merita un tal nome, anzi, secondo l'idea de' Greci, e Latini, non è lirica; tanto più che quelle antiche poesse si cantavano, come le nostre arie sulla lira, donde trassero il nome la prima volta, e non credo, che siesi cantato mai un sonetto, o una canzone Petrarchesca: e vorrei, che mi spiegaste, se mai gli Ebrei, i Greci, ed i Latini ebbero poesia lirica senza musica. Com'è posfibile, se ripugna alla definizione del vocabolo? Poesia lirica, è lo stesso che poesia per musica. Quando chiamiamo il fonetto poesia lirica, è come se dicessimo sonetto per cantarsi sul liuto: ma il sonetto non si può cantare, e non è adattabile alla nostra musica, dunque chiamando il sonetto poesia li-

rica, è lo stesso che dire, sonetto fatto per cantarsi su la lira, benchè in verità non si può cantare. Risum teneatis amici? Quindi nella mia dissertazione della musica ho creduto, che certamente, quando s'introdussero i sonetti, e le canzoni, si cantassero ful gusto della musica d'allora, e che perciò si potessero chiamar lirici, e che oggi che abbiamo un altro gusto di musica, a cui son quei componimenti inadattabili, è rimasta presso noi quella lirica d' allora, una lirica morta dirò così, come la lirica d'Orazio, e di Pindaro, conoscendone la vaghezza della sola poesia senza la musica, non avendo la musica de' Latini, e de' Greci. Qual è dunque la vera lirica poesia? Quella, che meglio s'adatta alla musica, ( parliamo de' pregi esteriori della lirica, del metro, de' versi ) non essendoci lirica senza musica, poiche lirica, e musica è lo stesso, e versi lirici voglion dire, versi per violino, versi per cembalo, versi per liuto.

Tanto è ciò vero, che non ritrovate ode di Pindaro, che non cominci coll' accordo del suo istrumento: molte odi d'Orazio son piene di questi luoghi comuni, prendi la lira, accordiamola, cantiamo. E noi scrivendo ci singiamo anche in questa lirica non lirica d'aver sempre in mano la cetera, la lira: tanto siam persuasi, che generalmente la poessia, e molto più la lirica non sossiste senza musica.

Ora il desiderio di avere una poesia adattabile ad una grata musica, mosse i moderni poeti a ritrovare una lirica nuova. Videro essi, che la lirica di Alceo, di Sasso, di Anacreonte, e di Orazio, era stata intatta da' nostri, e perciò credettero di rinnovarla colle canzonette di varj metri, che non sono altro, che molte strose d'arie continuate. Così

ab∙

## LIRICA DE' SALMI.

abbiamo avuto una poesía lirica più grata, più dilettevole, e dirò così una lirica pratica, quando quella degli antichi Italiani era una lirica teorica. Meno però grave, meno maestosa, men sublime di quella del Petrarca, tanto maggiormente, che per l'ordinario si scrissero in tal metro le materie che ammettevano uno stile tenue, e mediocre; onde piuttosto espressero Anacreonte, che Orazio, o Alceo. Di più con questa si cominciò a gustare quella fola parte di mufica, ch' è legata a certe determinate cadenze, cioè la musica dell'arie, ma restava ancora inutile quella mufica libera, che oggi forma il recitativo. Si vide, che per questa neppur giovavano le canzoni antiche, come troppo legate di rime, piene di lunghi periodi nemici alla musica, ch'è piena d'incisi, e ridondante di parole. Si pensò, che i Greci oltre la lirica stretta Alcaica, Anacreontica, Saffica, ebbero una lirica Pindarica, la quale era più libera, e sciolta, ed ecco le canzoni di metro libero, come quelle del Guidi, che di tanto in tanto avean la rima, ove si stimava di far cadenza. Questa nuova lirica non ci faceva desiderare la maestà, e la grandezza di quella del Petrarça, poichè può esser più grande, e maestosa, e ripiena di maggior fantasia. Ecco così supplito all' altra parte di mufica libera, che chiamiamo recitativo. Ma come i dilettanti di musica s' annojavano d' un continuato attempato recitativo, ed all' incontro erano stanchi dalla troppo obbligata, e svelta musica dell' arie, pensarono di farne unione, sicche l' un fosse preparativo dell' altra, ed ecco un' altra forte di lirica, ch' è quella, che chiamiamo cantata, che in sostanza è una canzone, è un' ode composta di recitativo, ed aria. Mi di-

rete, che questo nuovo genere di lirica non l'aveano gli antichi: poichè Pindaro par, che sia tutto in recitativo: Orazio tutto in arie. Amico ricordatevi, che s'è conchiuso, che le canzone, e molto più il sonetto non l'avean gli antichi, eppure è un'ottima poesia lirica: bisogna, che usiate con questi ultimi la stessa indulgenza, poichè gl' Italiani possono esser grandi, ed originali da se, e non han bisogno di ritrovar in ogni cosa l'esempio dell'antichità.

Del resto io su di questo punto ho i miei dubbj. I Latini, che nella musica non andarono troppo avanti, e ch' ebbero pochissime poesse liriche, e tutte d'un genere, non riconobbero questa unione. Ma i Greci par, che l'abbiano conosciuta. Molte odi di Pindaro, che dopo la strosa, e l'antistrosa di quindeci, o venti versi lunghi, e corti, hanno una strofetta dell'epodo di pochi, e piccioli versetti non ci risveglian l' idea d' una cantata di recitativo, e d' aria? La poesia lirica stretta è uniforme, e non ritrovate in Orazio una strosetta d' un metro, e d' una lunghezza, ed un' altra difforme. In Pindaro ci son dell' odi senza epodo, tutte di strofe lunghe, e di antistrofe; ci sono quelle, che han poi l'epo do. Chi non vede, che le prime son tutte di recitativo, e le seconde di recitativo, e d'arie? Nè ci è altro, che il recitativo di Pindaro è più regolato del nostro, poichè le cadenze le ha determinate di tanto in tanto, come se noi facessimo una strofa di quindeci versi sciolti, e poi ci facessimo la rima, ma questa rima sempre verrebbe dopo il giro di quindeci versi. Ed il metro del tutto libero, e sciolto da catene l'usò Pindaro ne' ditirambi, ch' essendo pieni di fantasia, richiedevano una musica meno ristretta, ed obbligata. Questa distinzione

LIRICA DE' SALMI.

417

zione ci era anche in quanto si\*consideravano queste liriche poesie antiche, come ballate. Le odi di Orazio, d'Anacreonte, di Sasso dovean ballarsi ad un' aria stretta, e con determinate cadenze, come è il nostro minuetto, la contradanza, il taice, ec. L'odi di Pindaro avevano anche il recitativo del ballo, in cui leggiermente ballando si rappresenta una savola. L'epodo in fine era il minuetto, la contradanza. La stessa lirica Petrarchesca è una specie di cantata di recitativo, e d'aria: che cosa è mai, quel commiato in fine della canzone, in metro diverso, e più stretto delle altre strose? Non dinota, che la musica ivi si cambiava, per quanto sosse allora in quei secoli la musica ristretta, e meschina?

Or questo ultimo genere di lirica Metastasio trasportò felicemente al teatro, o per dir meglio, perfezionò quel gusto, che già si era introdotto. Ma ciò non ha fatto, che quella più non sia poesia lirica, e che divenga drammatica, che anzi il teatro drammatico è divenuto lirico, come fopra abbiam detto. Ma in ciò ha fatto Metastasio qualche irregolar novità? Tutte le nazioni han pensato così, e presso tutte la poesia lirica, e la drammatica è stata la stessa. Che cosa son le tragedie de' Latini? un misto di recitativi, e d'arie: la differenza è sola, che le scene son tutte di recitativo, ed i cori di lunghe, e continuate arie: e noi la musica del coro la distribuiamo per le scene. Ma ci è chi nieghi, che i cori sien versi lirici, Saffici, Alcaici, anapestici? Anzi scene son tutte di versi lirici. Il verso giambico cosa è mai? Se ne senta Orazio:

> Archilochum proprio rabies armavit Iambo: Hunc focci cepere pedem, grandesque cothurni Tom.I. Dd Alte-

Alternis aptum fermonibus, & populares Vincentem strepitus, & natum rebus agendis.

Archiloco dunque poeta lirico famoso inventò il verso giambico: i comici, i tragici lo credettero opportuno per lo dialogo, e se ne approfittarono. Ma forse il verso giambico entrato in teatro rinunciò alla sua origine lirica? Fu delitto a' poeti lirici il più usarlo? Mai no. Pindaro è pieno di giambici, Orazio è pieno di giambici: nè alcuno rinfacciò a Pindaro, e ad Orazio, che scrivessero in istile drammatico, anche quando volevano esser solutione, ch' era per altro così adattato al teatro, che si dicea natum rebus agendis.

Ma non folamente il verso giambico su ammesso in teatro, non solo le strosette liriche regolate surono ammesse ne' cori, ma per mezzo alle scene in certi luoghi, in cui credeano potersi più interessare gli uditori con una musica stretta, ci framischiavano pezzi di vera lirica poesia, ed eccone un esempio dell'Elettra di Sosocle.

### ΠΕΡΙΚΟΜΜΑΤΑ. СΤΡΟΦΗ α'.

Ηλ. Ίω γοναί, γοναί σομάτων έμοι φιλτάτων, Έμολετ' άρτίως. Έφεύρετ', ήλθετ', είδεθ', ες έχρηζεπ.

### CTCTHMA &

Ορ. Πάρεσμεν · άλλὰ σῖτ, ἔχεσα πρόσμενε. Ηλ. Τί δ' ἐς-ίν; Σιτράν ἄμεινον, μή τις ἔνδοθεν πλύη. CTFO.

### CTPOPH &

Ηλ. 'Αλλ' ε΄ των "Αρτεμεν Ταν αἰεν αἰδμήταν, Τόδε μεν ε΄τοτ' αξιώσω τρέσω, Περισσον αχ 9 Θ ενδον Γυνακιών ον ακί.

C Υ C Τ Η Μ Α β'. Ορ. "Όρα γὲ μεν δη, καν γυναξιν ως "Αρης.

# CTPOOH y'.

Ηλ. 'Οτοττοτοί .
'Ανέφελον ἐπέβαλες ,
Οὐποτε καταλύσιμον ,
Οὐδέποτε λησόμενον
'Αμέπρον οἶον ἔφυ κακόν.

# CTCTEMA %.

Ορ. "Εξοιδα και ταῦτ' · ἀλλ' ὅταν παρεσία Φράζη, τότ' ἔργων των δε μεμνῆς-θαι χρεῶν.

ΑΝΤΙ С ΤΡΟΦΗ ά. Ηλ. Ο πᾶς έμοὶ, ὁ πᾶς ἄν Πρέποι παιρών ἐννέπειν Τάδε δίκα χρόνΘ, Μόλις γαρ ἔχον νωῦ ἐλεύθερον σόμα.

ΑΝΤΙ C Υ C Τ Η ΜΑ α. Ορ. Σύμφημι κάγω τοιγαρών σωζε πόδε. Ηλ. Τι δρώσα; Ορ. Οὖ μέ 'ς ι καιρός, μη μακράν βέλε λέγειν. Dd 2 PE-

#### PERICOMMATA: STROFE 1.

El. Soboles, Io, foboles corporum
Mihi carissimorum
Venistis tandem.
Invenistis, accessistis, vidistis, quos volebatis.

### SYSTEMA I.

Or. Adsumus, sed tu tacita opperire.

El. Quid autem est?

Or. Tacere est satius, ne quis intus audiat.

#### STROPHE 2.

El. At per Dianam
Semper indomitam (i.e. innuptam)
Non hoc unquam dignabor timere
Inutile pondus mulicrum,
Quod intus semper est.

## SYSTEMA 2.

Or. Cave tamen jam, suus & in mulierculis Mars est.

## STROPHE 3.

El. Heu, Heu.

Manifestum animo substituisti,

Nunquam solubile,

Nec unquam delebile,

Nostrum quale est, malum.

# SYSTEMA 3.

Or. Pernovi bac quoque: sed quum occasio Suaserit, tunc opera bac meminisse oportet.

## ANTISTROPHE 1.

El. Omne mihi, omne
Convenit præsens tempus,
Ad hæc dicenda, quæ sunt justa.
Vix enim nunc tandena habeo liberam linguam.

#### ANTISTSTEMA I.

Or. Idem sentio & ego: quare serva boc.

El. Quid agendo?

Or. Ubi non opportunum est, noli prolixe dicere.

Quì non ci è il coro: parlano Elettra, ed Orefte, e cantano un duetto, come i nostri: il veggono anche i ciechi, e coloro, che non sanno la lingua Greca, se ne accorgono eziandio dall'inuguaglianza de' versi, dal determinato numero di essi, dalle strose, sistema, antisistema: onde si conosce, che se bene ordinariamente gli antichi la musica, che noi diamo alle arie nelle stesse scene, la riserbavano a' cori, e le tragedie eran tutte di recitativo; non è però, che questa sosse stata una regola costante, che aveano le arie talvolta nelle stesse scene, quando le credevano opportune.

In qual inganno non s' è vivuto ne' fecoli scorfi, e vivon molti anche oggi, credendosi, che l'opera in musica sia un'invenzione de' moderni, e che

Dd 3

422 DELLA POESIA DRAMMATICOil teatro lirico è un misto irregolare ignoto agli antichi! Qual gloria han creduto alcuni di recar all' Italia con promuover le tragedie all' uso di Francia, stimandole più simili a quelle de' Greci, e Latini, quasi le opere drammatiche del Metastasio non fossero vere tragedie, e quasi la proprietà di queste consister dovesse nel seccarci continuamente col verso sciolto, quando i Francesi per altro usan continuamente la rima? E questo è forse uno de' mottivi, per cui le nostre tragedie non hanno avuto sul teatro Italiano quell' incontro delle Francesi . L'orecchio vuol aver la sua parte: la tragedia Francese, se non ha la musica, ha almeno l'armonia della rima, che la sostiene, anzi l'ha soverchiamente eccessiva, e continuata. La tragedia Italiana s'è creduta più grave, e maestosa senza le rime, quando l'armonia de'nostri versi, che non han la regolata quantità in ogni fillaba, come la poesia Greca, e Latina, dipende quasi tutta dalle rime, e l'orecchio degl' Italiani avvezzo al folletico non folo della rima, ma anche della musica nelle opere, non può ridursi ad ascoltar con piacere una tragedia in versi sciolti non solo senza musica, ma ancor senza rima: e si poteva ritruovare una via di mezzo fra la troppo stretta quasi anacreontica obbligazione de' Francesi, e la foverchia libertà degl' Italiani. La tragedia Francese dunque è una nuova bellissima invenzione, ma

debbono essere a sorza venute da' Greci.

Il gran poeta drammatico Voltaire con filosofica ingenuità (moderazione, che ordinariamente non hanno gli scrittori Francesi, quando trattano degl' Italiani) consessa nella sua dissertazione su l'antica, e moderna Tragedia, che va stampata sul printica, e

non è corrispondente alla Greca, nè le cose belle

cipio

simo, son ripiene di passioni ec. Ma si dia pace il Voltaire: i Greci non andavano esenti da tal disetto, come abbiamo sopra divisato coll' esempio di Sosocle, benchè era più raro, e quando niente in ciò peccassero, io non so, se quel riserbar tutta la musica dell' arie in fine dell' atto fosse minore, o peggior difetto. Se quel coro can-Dd 4

424 DELLA POESIA DRAMMATICOtasse sempre un inno in lode de' Numi, tanto la cosa andrebbe bene: ma il coro sovente rappresenta il popolo, che parla, che mormora, che giudica su di quel, che si fa de' principali affari del dramma: qual verisimiglianza si osserva in questa mormorazione in musica in fine d' ogni atto? Ciò non dimostrerebbe altro, che i tragici Greci, per non interromper il filo delle lor tragedie, si contentavano di far piuttosto quei cori, come una specie d'intermezzo, per dar una musica lirica, impropria sì, ma quasi fuori dell'opera, ciò che per altra parte è un rimedio peggior del male. Ogni sistema ha le sue difficoltà, i suoi disetti : nè troverete alcun genere di poesia in tutto perfetto, poichè nelle cose specialmente addette a dilettare, si debbono necessariamente soffrire alcune improprietà, quando da esse ne deriva il diletto. Tutta l' opera in musica è impropria, quando si considera con occhio filosofico: ma il teatro non è scuola de' filosofi : i filosofi , per insegnar le massime al popolo con diletto, si son serviti dell'inganno del teatro, che dee esser utile, ma con diletto. Conchiude il Voltaire, che per quanti sieno i difetti dell' opera Italiana, la Fran-

La tragedia in versi sciolti è invenzion de' moderni: gli antichi non avevano altro teatro drammatico, che il lirico, perchè i Greci, ed i Latini non ebbero mai la poesia divisa dalla musica, e specialmente in teatro. I nostri Italiani, che avevano una meschinissima musica ne' primi tempi, divisero infelicemente queste due sorelle, e si contentarono d'esser poeti senza musica, donde ne vennero le tragedie in versi sciolti. E qual maraviglia? Hanno ancora introdotte le commedie, e le

tragedie in prosa, e si son contentati d'esser poeti non solo senza musica, ma ancora senza versi. Or che questa poessa in prosa, e senza musica si sia introdotta fra noi a dispetto di tutte la veneranda antichità Greca, e Latina, noi vogliamo tollerarla. Ma ch'essa, che non avrebbe luogo in Parnaso, dopo ammessa per carità, voglia poi cacciar le altre, che godono, per lunga prescrizion di secoli immemorabili, della loro non contrastata sede, questa è un'ingratitudine non più intesa, che merita il più serio gastigo.

Noi siam nemici di raffrenar gl'ingegni de' poeti: non impoveriamo la nostra lingua: siaci la tragedia in versi sciolti, siaci la commedia in prosa, siaci la tragedia, e la commedia per musica: trionsi la lirica Petrarchesca, ma senza opprimer la lirica del Chiabrera, del Guidi, del Metastasso. Abbiano gl'ingegni grandi libera l'elezione di scrivere in quello stile, che più lor piace, ed a cui son portati. I Greci ebbero tanti samosi lirici, che tutti tentarono una strada diversa: Pindaro su solo la compania del contra del contra del contra del compania del contra d

niuno l' ha preceduto, niuno l' ha feguito.

Alceo, e Saffo ci diedero un'altra lirica: diverfa di questa su la lirica di Simonide: diversa quella d'Ibico, e d'Alcmane: più diversa quella di
Stesicoro, diversissima quella di Anacreonte. Pochi frammenti abbiamo di questi insigni poeti, ma
da' frammenti si può sar molta idea: ed abbiamo
i giudizi di Quintiliano, e di Dionigi d'Alicarnasfo, che ci afficurano della diversità degli stili. Udite come parla il primo di Stesicoro: Stesicherum
quam sit ingenio validus, materia quoque ostendunt,
maxima bella, & clarissimos canentem duces, & epici carminis onera lyra sustinentem, ac si tenuisset modum

dum, videtur æmulari proximus Homerum potuisse sed redundat, atque effunditur, quod ut est reprebendendum, ita est copiæ vitium. Volete uno Stesicoro? L'avrete in Guidi, ed a di nostri nel P. Bernardo da Lanciano. Grande ingegno, gran santasia, stile magnissico, ma un poco ridondante, e troppo copioso. Ma che perciò? Questa soverchia copia oscurò gli altri pregi in Stesicoro? Dionigi di Alicarnasso l'antepone anche a Pindaro nella magnissicen-

za, e nella grandiosità.

Volete ora un cinquecentista, un Petrarchista, un raccoglitore di minute bellezze, un poeta, che piange, ma nel pianto va pesando esattamente ogni paroletta? Eccolo in Simonide: Simonides, dice Quintiliano, tenuis alioqui, sermone proprio, & jucunditate quadam commendari potest: præcipue tamen ejus in commovenda miseratione virtus, ut quidam in bac eum parte omnibus ejusdem operis auctoribus præserant. Quella sua eleganza, quella sua naturalezza fecero dire a Dionigi, ch'esso per queste virtù era superiore a Pindaro, specialmente, che Pindaro nel muover gli affetti sorprendeva, ed abbagliava piuttosto, che inteneriva. Simonidis observa delectum verborum. O accuratam orationis structuram. Hoc praterea (qua in re prastantior etiam Pindaro comperitur ) quod commiserationem moveat non magnifice, ut ille, sed cum affectibus. Chi non vede in questo elogio di Simonide un ritratto del gran Petrarca? Io ho offervato nella lettera all' Ab. Tourner la differenza dello stile del Petrarca, di quello d'Orazio: che quello del primo è più naturale, quello del fecondo più vivo : dalla lettura del Petrarca si esce più commosso, ed appassionato, ma stanco, ed oppresso; dalla lettura d'Orazio si esce più maravigliato, più acceso, più sollevato,

#### LIRICA DE' SALMI.

e contento: che Zappi ha voluto batter la via d'Anacreonte; gli amori d'Anacreonte non commovono, come quelli d'Orazio, ma destano in noi

una certa brillante allegria.

Ora volete vedere un lirico Metastasiano? Vedetelo in Alceo. Questo è quell' Alceo, che Orazio disperando di poter alla lingua Latina adattar la lirica di Pindaro, scelse per suo esemplare, come si protesta in varj luoghi dell'odi, e come si vede da varj frammenti, che quasi ha tradotto, non che imitato, benchè Orazio per altro era uomo da effer grande, ed originale da se. Alcaus, dice Quintiliano, aureo plectro merito donatur: multum etiam morbus confert: in eloquendo brevis, & magnificus. Alceo era nemico di parole foverchie : era pieno di fentimenti, era magnifico; ma brieve, e ristretto Udite come meglio si spiega Alicarnasseo: Alcai considera ingentem spiritum, & brevitatem, & suavitatem cum vehementia: præterea figuratam orationem cum perspicuitate : nisi si qua in parte dialectus ei damnum aliquod attulerit. Ante omnia autem considera politicorum negotiorum affectus. Chi non vede in questo elogio il ritratto del Metastasio? Osservate a parte a parte le sue virtù. Poche parole, ma spiritose, spiritum, & brevitatem: robustezza, ma sempre con venustà, e soavità; suavitatem cum vebementia; ornamenti, ma che non tolgan mai la chiarezza: figuratam orationem cum perspicuitate. Ma soprattutto Metastasio è poeta savio, e sa l' uomo, e sa il mondo: ante omnia in eo considera politicorum negotiorum affettus. Ma è possibile, che Dionigi, che ritrovò difetti in Pindaro, in Simonide, in Steficoro, niente ritrovò da riprendere in Alceo? Lo ritrovò: Alceo era Mitilenese, non nacque in Atene, anzi fu

capitano nelle guerre de' Mitelenesi contra gli Ateniesi: qualche volta il suo dialetto non è purgato: nisi qua in parte dialectus ei damnum aliquod attulerit. Ecco quel che voi riprendete in Metastasio: qualche volta vi sembra, che il suo dialetto sia poco accurato. La cosa non è sempre, la cosa è qualche volta, la cosa è questionabile, e bisogna chi giudica sentir non solo le ragioni degli Ateniesi, ma ancor de' Mitilenesi, ed a decider questo punto, bisogna convocar un general Concilio Poetico, non potendo un Sinodo provinciale di Roma, o di Firenze stabilir canoni da obbligare tutte le città d' Italia, senza esser intesi. Ma sia così: per questo Metastasio non farà Alceo? Quell' Alceo, che sorprende unendo ingentem spiritum, & brevitatem? Quell' Alceo, che seduce unendo vehementiam cum suavitate? quell' Alceo, che incanta unendo figuratam orationem cum perspicuitate? quell' Alceo, che ammaestra insegnandoci omnium politicorum negotiorum affectus?

E' d'aggiungersi, che Alceo inventore del verso Alcaico il più armonioso fra i versi lirici, era peritissimo di musica, e la sua lirica era la più soave, perche ne' versi ci era sempre l'armonia, cosa che talor manca nel suo imitatore Orazio, che non era troppo perito di musica. S'ascolti Lilio Giraldo: At vero in musicis, & in arte modulandorum carminum peritissimum suisse Alcaum prater Gracos, & Attilius Domatianus apud Latinos scribit, ideoque Horatium in quibussam ait duriorem videri, quod Alcaum baud reste semper sit imitatus. Queste son le minute bellezze, che non trascurano i Metastasiani, cioè di non ossender la delicatezza dell'orecchio, e l'armonia musica, per cui talora sembran men esatti nel dialetto.

429

letto, non perchè non sappiano raccogliere da' cinquecentisti una frase più elegante, ma perchè temono duriores videri, quando quella frase non è adattabile alla musica. Gli scrittori d'altro genere, che ci danno una lirica senza musica, e poco manca che ci diano, come le commedie, una lirica anche in prosa, sono sciolti da queste catene, e possono star colla gramatica in mano, perchè non han le

mani impedite dalla lira.

Ma perchè mi direte, non possono mettersi in musica le canzoni, ed i sonetti? Domandatene a' maestri di cappella: sarà un disetto della nostra musica, che si restringe ad un solo stile: ma sinchè voi non coopererete, acciocchè si restritussca la musica del trecento, e se sosse possibile la musica Greca, e l'Ebrea, bisogna, se vogliamo aver poesia per musica, d'adattarla a questa musica, che abbiamo. Restri per altro la libertà a chi vuole di scriver eziandio un dramma in sonetto, e di farlo cantare, e recitare in teatro, che per la novità potrebbe venir grand' utile agl' impresarj.

Ne volete un' esperienza? Noi abbiamo in Orazio l'ode nona del l. III. che contiene un dialogo di lui, e Lidia, ed è un pezzo di poessa drammatico-lirica, ed è in somma un duetto de' nostri, ciò che conferma, che la drammatica, come meglio appresso si dirà, e la lirica si consondevano, e lo stile era lo stesso. In vece di tradurre questo duetto d' Orazio sullo stile de' duetti Metastasiani, m' ingegnerò di tradurlo in due sonetti di stile Petrarchesco, benchè sorse non sia questa una facile im-

presa.

## Horatius, & Lydia.

Hor. Donec gratus eram tibi,
Nec quisquam potior brachia candida
Cervici Juvenis dabat,
Persarum vigui rege beatior.

Lyd. Donec non alias magis,
Arsisti, neque erat Lydia post Chloen:
Multi Lydia nominis
Romana vigui clavior Ilia.

Hor. Me nunc Thressa Chloe regit
Dulces docta modos, & cithara sciens,
Pro qua non metuam mori,
Si parcent anima sata superstiti.

Lyd. Me torret face mutua
Thurini Calais filius Ornithi,
Pro quo bis patiar mori
Si parcent puero fata superstiti.
Hor. Quid si prisca redit Venus,
Diduttosque jugo cogit abeneo?
Si stava excutitur Chloe,
Rejectaque patet janua Lydia.
Lyd. Quanquam sidere pulchrior
Ille est, tu levior cortice, & improbo
Iracundior Adria,
Tecum vivere amem, temm obeam libens.

#### TRADUZIONE

## Orazio, e Lidia.

Or. Finche mi amavi, e già di me più grato
Garzone il bianco collo a te non mai
Stringeva, i giorni miei fereni, e gai
Trassi del Re de' Persi io più beato.

Lid. Finchè Lidia, e non Cloe ti stava allato, Nè il cor ti ardea per più leggiadri rai, D' Ilia Romana io sui più chiara assai, E altero iva il mio nome oltre l'usato.

- Or. Sai tu la Tracia Cloe, che sì foave
  Tocca la cetra, e canta insieme? Or ella,
  Sappi, che tien di questo cor la chiave.
  Per cui faria la morte a me gradita,
  Se lei dell'alma mia parte più bella
  Serbar volesse il crudo fato in vita.
- Lid. Me del Turino Ornito il figlio ancora Accende, ed è racceso, e lieta a morte Due volte andrei, se mai possibil sora, Che i miei giungesse a' giorni suoi la sorte.

Or. Or che farai, se in nodo amor più sorte

A stringer torna i cor disgiunti? e sora

La bionda Cloe da me scacciando allora,

Alla sprezzata Lidia apro le porte?

Lid. Se ben del Sol più vago è il mio vezzoso
Bel Calai, e tu di scorza fral più lieve,
E più del gonsio mar sero, e cruccioso:
Pur se a me (posti al fin gli sdegni, e l'ire)
Poi non ti sosse il ritornar sì grieve,
Teco viver vorrei, teco morire.

Che

Che ve ne pare? Siete soddisfatto, e contento? Mettetelo in musica, e fatelo cantar da una parte; e da un' altra sate cantare, Ne' giorni tuoi selici dell' Olimpiade: vedete, se ci sarà chi voglia sentir quella musica de' sonetti. Vi priego poi di dirmi in questi due miei sonetti qual espressione, e qual verso più vi piaccia: sosse vi piacerà quel, che piace più a me, cioè il primo ternario:

Sai tu la Tracia Cloe, che sì soave Tocca la cetra, e canta insieme? Or ella, Sappi, che tien di questo cor la chiave.

Quest' elegantissima espressione Petrarchesca di tener la chiave del core, esprime troppo bene, benchè con altra immagine, quel me regit d'Orazio. Eppure non è adattabile alla musica, ed allo stile della lirica nuova: nè vi credete, ch' è il verso; è l'espressione: mettetela in verso anacreontico:

Sappi, che Cloe la chiave Ha sola del mio cor.

Fatela cantare a due musici, che replicassero due, o tre volte ha la chiave, ha la chiave: si tireranno le sassate dagli uditori, e non gli salverete nè voi, nè il Petrarca. Nè ci è ragione, che un' espressione ottima nel sonetto sia pessima nell'aria: l'orecchio è il giudice, l'orecchio nol sossere, e servendo la musica, ed i metri, per dar gusto all'orecchio, bisogna sosseri leggi, che impone questo senso, ancorchè leggi ingiuste,

Spero, che siate persuaso, che questo stile non perchè è disserente dallo stile lirico del Petrarca, non sia lirico, ma sia lirico d'altra specie: che il credersi questo un particolare stile drammatico è derivato dall'aversi di questo servito il gran Metastassio, il quale essendo riuscito singolare, ed ammira-

bile

LIRICA DE' SALMI. 433

bile ne' drammi, oggi tanto è dire stile Metastasiano, quanto drammatico. Ma Metastasio non ha dritto proibitivo, nè può confacrar al'teatro questo stile in maniera, che più non possa servire per la lirica. Se n'è servito egli stesso nelle cantate, che fon vere poesie liriche, se ne serviranno gli altri. Dunque, mi direte, niuna differenza ci sarà mai fra lo stile lirico, ed il drammatico? Non può esferci, perchè lo stile drammatico non ci è, o è lo stesso, che il lirico. Ci è però disserenza fra i poe-ti drammatici, ed i lirici; perchè se bene van vestiti colla stessa divisa, esercitano cariche assai diverse.

Nella lirica parla il poeta: nella drammatica parlano gli attori, ch'ei vuol introdurre, ma il poeta è sempre nascosto. Quindi il drammatico dee effer più moderato, e nemico dell' artificio, e di certi ornamenti ricercati, e di certi voli di fantasia troppo sensibili, perchè le persone, che parlano, sono nello stato naturale. Non così il lirico. Chi parla è un poeta: un poeta, che spesso dice d'esfer acceso da un estro superiore, d'esser guidato dalla divinità, ed in fomma un uomo, che confessa di non effer più nello stato naturale. Son tollerabili dunque in lui certi trasporti, che non sarebbero tollerabili nel drammatico, fe non quando introduce in iscena il carattere d'un uomo trasportato, come il poeta. Anche il poeta epico ha da esser meno ardito del lirico, e quasi simile al drammatico: poichè ne' poemi poco parla il poeta, discorrendo per lo più le persone, che introduce, e le narrazioni stesse sovente si metton in bocca d'altri. E quando anche parla il poeta, come nelle introduzioni, ed in certi racconti, parla in aria di storico piuttosto, Tom.I. Eе

che di poeta, e ci vuol persuadere, ch' ei dica la verità, ciò che non cura il poeta lirico. Questa è la ragione, per cui non regge la disesa, che sa Scaligero di Stazio per lo stile tumido, di cui è ripreso: egli vuol farci vedere, che Pindaro è assai più tumido di Stazio. Sarà così: ma in Pindaro è virtù quel, che in Stazio è disetto. Perciò i dotti han creduto più eleganti le selve di Stazio, che la Tebaide: non perchè lo stile sia in quelle più moderato; ma perchè essendo le selve lirici componimenti, in cui parla sempre il poeta, ammettono quello spirito, e quel brio, che continuato sempre ugualmente nel poema è un poco disettuoso.

Del resto, quando il drammatico ha luogo, rompe ancora queste catene, e ci dà pezzi di lirica maravigliosi. Tal è la descrizione del corso, del combattimento, e della morte d' Oreste nell' Elettra di Sosocle, che quì apporremo, acciò veggano i lettori, che gran poeta lirico era Sosocle nell'atto stesso, che calcava col coturno le scene:

Καλκῆς ὑπὰ σάλπιγγ ήξαν. οἱ δ' ἀμα
"Ιπποις ὁμοκλήσανπς, ἡνίας χεροῖν
"Εσεσαν ἐν δὲ πᾶς ἔμες ώθη δρόμ 
Κτύπε προτητῶν ἀρμάτων κόνις δ' ἄνω
Φορεβ ' ὁμῶ δὲ πάντες ἀναμεμιγμένοι,
Φείδοντο κέντρων οὐδὲν, ὡς ὑπερβάλοι
Χνόας τις αὐτ κὴ φρυάγμαθ ἱππικά.
'Ομῶ γὰρ ἀμφὶ νῶτα κὰ τροχῶν βάσεις
"Ηφριζον, εἰσέβαλλον ἰππικὰ πνοὰ.
Κείν δ' ὑπ' αὐτὴν ἐχάτην σήλην ἔχων,
"Εχριμπτ' ἀεὶ σύριγγα. δεξιόν τ' ἀνεὶς
Σειρῶον ἵππον, εἰργε τὸν προσπείμενον.
Κὰ πρὶν μέν ὀρθοὶ πάνπς ἔς ασαν δίφροι."

Έπειτα δ' Αἰνιᾶν Φ ἀνδρὸς ἄσομοι Πώλοι βία φέρεσιν, έκ δ' ύπος ροφής Τελούντες έκτον εβδομόν τ' ήδη δρόμον. Μέτωπα συμπαίεσι Βαρκαίοις όχοις . Κάνπευθεν άλλΦ άλλον έξ ένος κακδ "Εθραυε, μάνεπιπτε · πάν δ' επίμπλατο Ναυαγίων Κρισσαΐον ίππικών πέδον. Tras δ' ούξ' 'A Invar δαινός ήνιος ρόφ . "Εξω παρασπά, μανακωχεύει, παρείς Κλύδων έφιππον έν μέσω κυκώμενον. Ήλαυνε δ' έχατος μέν, ύσέρας δ' έχων Πώλες 'Ορέσης, τῷ πέλει πίστιν φέρων. Οδ' ως όρα μόνον νιν έλλελειμμένον, 'Οξύν δί ώτων κέλαδον ένσείσας θοοῦς Πώλοις, διώκει · κάξισώσαυτες ζυγά Ήλαυνέτην, πότ' άλλΘ, άλλού' άτερΘ Κάρα προβάλλων ἱππικών όχημάτων. Καί τες μέν άλλες παντας άσφαλεις δρόμες • νωρφίδ νωθρό ξε εδθρό νωμήκτ δ Έθθρων • "Επειτα, λύων ήνιαν άρισεράν Κάμπτοντος ίππε, λανθάνει σήλην άπραν Παίτας · Έθραυτε δ' άξου Φ μέτας χνόας, Κάξ αντύγων ώλις θε · σύν δ' έλίσσεται Τωνητοίς ίμασι το δε πίπτοντ Θ πέδω, Πώλοι διεσσάρησαν είς μέσον δρόμον. Στρατός δ' όπως όρα νιν έχπεπτωκότα Δίφρων, ανωλόλυξε τ νεανίαν, Οι έργα δράτας, οία λαγχάνει κακά, Φορείμεν Φ΄ προς έδας, άλλοτ' έρανω Σκέλη προφαίνων · ες τε νιν διφοηλάτοι. Μόλις κατασχέθοντες ίππικον δρόμον, Ε'λυταν αμιατηρόν, ώς ε μηδένα Γρώναι φίλων ίδοντ' αν αθλιον δέμας.

436 DELLA POESIA DRAMMATICO-Ad area clangorem tuba eruperunt. Illi vero simul Equos increpitantes, habenas manibus Quaffere : totum autem completum erat stadium Strepitu crepitantium curruum ; pulvis autem in altum Ferebatur, simulque omnes commisti Parcebant nequaquam stimulis, ut posset superare Alter alterius rotas, & fremitus equestres. Nam circa terga simul, & rotarum orbitas Spumabant, ruebant servidi equorum flatus. Ille vero ultimam metam jam nactus Admovit propius axem, coque fine dextrum remittens Equum , cobibuit proximum metæ. Et primo quidem erecli omnes steterunt currus, Deinde vero Ænianis viri duro equi ore Vi auferunt currum, & ex reversione Quum absolverent sextum, septimumque jam cursum, Frontes impingunt Lybicis vehiculis: Hinc uno ex malo alius alium Fregit, & Superincidit; totus vero replebatur Naufragiis Criffœus equestribus campus. Quod quum cerneret Atticus acer auriga. Extra deflectit, & frana inbibet, praterlapsus Equestrem procellam, in medio astuantem. Agebatque postremus quidem, secundas tamen habens Equas Orestes, ad metam simul certam victoriæ Spem ducens. Qui simul ac vidit ipsum solum relicum. Acuto aures strepitu personans velocium Equarum insequitur; & equatis jugis ambo Ferebantur simul, modo bic, modo ille Caput pratendens equestribus vehiculis. Et reliquos cursus quidem omnes incolumes Exegit infelix Orestes, erectis curribus: Deinde laxans lorum finistrum Fle-

#### LIRICA DE' SALMI.

437

Flestentis se equi, inscius in metam extimam Impegit; fregit autem medios rotarum modiolos, Et e curru lapsus est; implicaturque Sestilibus loris: illo autem humi cadente, Equæ sutem ut vidit illum excussum Cætus autem ut vidit illum excussum Curru, ululavit ob juvenem, dicens, Quibus rebus gestis, quæ sortitur malæ Raptatus modo per solum, modo in cælum Crura protendens! donec ipsum æurigæ Vix cohibito equorum cursu Solverunt cruentatum, ita ut nemo Agnosceret amicorum videns assistantes.

Chi non ha cognizione del Greco linguaggio, e legge folamente la traduzion Latina letterale in profa, pur s'avvede, che questo è un pezzo della più viva lirica poesia. Quanti di questi pezzi ammirabili s' incontrano nelle tragedie del Cornelio, e del Racine (se bene i drammatici Francesi sieno più moderati), quanti nelle tragedie del Voltaire! Non potrebbe chiamarsi un' ode quella nobilissima descrizione nella Merope, che può star a fronte a qualunque più sublime poesia lirica antica?

La victime était prêse, & de fleurs couronnée;
L'autel étincelait des flambeaux d'hyménée;
Polifonte, l'œil fixe, & d'un front inhumain,
Présentait à Mérope une odieuse main;
Le prêtre prononçait les paroles sacrées;
Et la reine au milieu des semmes éplorées,
S'avançant trissement, tremblante entre mes bras,
Au lieu de l'hyménée invoquait le trépas:
Le peuple observait tout dans un prosond silence.
Dans l'enceinte sacrée en ce moment s'avance
Un jeune homme, un héros semblable aux immortels:
Ec 2

438 DELLA POESIA DRAMMATICO-Il court, c'était Egiste; il s'élance aux autels; Il monte, il y saisit, d'une main assurée, Pour les fêtes des Dieux la hache préparée. Les éclairs sont moins promts ; je l'ai vû de mes yeux; Je l'ai vû qui frapait ce monstre audacieux. Meurs, tyran, difait-il; Dieux, prenez vos victimes. Erox, qui de son maître a servi tous les crimes, Erox, qui dans son sang voit ce monstre nager, Leve une main bardie, & pense le venger. Egiste se retourne enflammé de surie; A côté de son maître il le jette sans vie . Le tyran se relève, il blesse le héros; De leur sang confondu j'ai va couler les flots. Déja la garde accourt avec des cris de rage. Sa mère... Ah! que l'amour inspire de courage! Quel trasport animait ses efforts & ses pas! Sa mère . . . Elle s' élance au milieu des soldats. C'est mon fils, arrêtez, cessez, troupe inhumaine; C'est mon fils; déchirez sa mère, & votre reine, Ce sein qui l'a nourri, ces flancs qui l'ont porté. A ces cris douloureux le peuple est agité. Un gros de nos amis, que son danger excite, Entre elle, & ces soldats vole & se précipite. Vous eussiez vû soudain les autels renversés, Dans des ruisseaux de sang leurs débris dispersés; Les enfans écrafés dans les bras de leurs mères; Les frères méconnus, immolés par leurs frères; Soldats, prêtres, amis, l'un sur l'autre expirans; On marche, on est porté sur les corps des mourans; On veut suir ; on revient , & la foule pressée , D'un bout du temple à l'autre est vingt fois repoussée. De ces flots confondus le flux impétueux Roule, & dérobe Egiste, & la reine à mes yeux. Parmi les combattans je vole ensanglantée;

l'interroge à grands cris la foule épouvantée. Tout ce qu' on me répond redouble mon horreur. On s'écrie: il est mort, il tombe; il est vainqueur. Je cours, je me consume, & le peuple m'entraîne, Me jette en ce palais, éplorée, incertaine, Au milieu des mourans, des morts & des débris. Venez, suivez mes pas, joignez-vous à mes cris. Venez, j'ignore encor, si la reine est sauvée, Si de son digne fils la vie est conservée, Si le tyran n'est plus. Le trouble, la terreur, Tout ce désordre horrible est encor dans mon cœur. Che diremo del Metastasio? Egli è maraviglioso in tutto, ma le sue descrizioni sono incomparabili, e fon piene d' una vivezza, e d' un estro, e d' una fantasia veramente lirica, come ognuno il conosce. Ci contenteremo di sceglierne tre, che trattano quasi un argomento simile all'addotto di Sofocle. la prima quella del combattimento di Leone, e Bradamante nell'ultimo fuo dramma:

Ottone . . . Ne' primi assalti il noto
Moderò Bradamante
Suo temuto valor : i colpi suoi
Non eran, che minacce. Ella atterrito
Sperò (cred'io) spingerlo suor del chiuso
Recinto marzial : ma tutte invano
L'arti adoprò : si avvide poi, che lungi
Era già poco il termine prescritto
Al permesso constitto, e tutto all'ire
Il freno allora abbandonò; si scaglia
Con impeto minore orsa ferita
Contro al suo seritor, di quel con cui
La seroce Guerriera
Contra lui si scagliò . . .
Clotilde. Pur troppo il vidi

Nel

Nol sostenni, e suggii.

Ott. L' incalza, il preme,

Al volto, al fianco, al petto

Quasi in un punto solo

Gli affretta il ferro. Ei si disende, ed ella

S' irrita alla difesa, e le percosse

Furibonda raddoppia. Un così fiero

Spettacolo, o Clotilde,

Figurarti non puoi. Veduto avresti

Uscir dagli occhi suoi

Lampi di sdegno, e lucide scintille

Da' brandi ripercossi a mille, a mille.

Clot. E il povero Leon?
Ott. Leon gli esempi

Di qualunque valor vinse d'assai.

Senza offenderla mai,

Senza colpo accennar, solo opponendo

Al fulminar dell' inimico acciaro

Or la Spada, or lo scudo, o i fieri incontri

Sol co' maestri giri

Del franco piè schivando, in tal procella

Sempre illeso restò. Scorse frattanto

Il tempo di pugnar: termine all'ire Imposero le trombe: a lei dal corso

Del furor, che l'invase,

Cessar convenne: ei vincitor rimale.

Da questa descrizione si vede, che Metastasso è l' istesso anche in questa età, e che qualche insensibile mancanza di poetico suoco sarà in quanto si paragona a se stesso, non già che comunque gitta i versi anche al presente, non superi il suoco di tutti i giovani poeti.

La feconda è la descrizione della famosa caccia

Calidonia:

Cillene. Della futura caccia, Che vegliando tuttor mi bolle in mente L'idea, dormendo, io mi trovai presente. Già mi parea d'intorno alla funesta Calidonia foresta, D' Eroi, di cacciatori, Di ninfe, di pastori in vasto giro Popolato il terren. L'ascosa belva Eccita ognun col grido, Sfida: minaccia, e le minacce, e l'onte Il bosco ripetea, la valle, e il monte. Dall' uno all' altro canto Scorre Atalanta intanto, Dispon, provvede, ordina i moti, e l'ire, Dove ispira prudenza, e dove ardire. Quando ecco all' improvviso Di retti rami, e di atterrate piante Si sente rimbombar la selva intera, E all'aperto cimento esce la Fiera. Da lungi uscita appena

Furibonda si scaglia. Ognuno allora
Grida, serisce, e cacciatori, e veltri
Si affollano ad opporsi a' suoi surori:
Ma i veltri, i cacciatori, i colpi, i gridi
Non cura ella, e non sente: il corso affretta,
Trattener non si lassa,
Urta, abbatte, calpesta, infrange, e passa.
Non ricusa l'incontro
L'intrepida Atalanta,
Che sicura parea de' suoi trosei,

Scorge Atalanta: in lei si fissa, e a lei

Mentre ciascuno impallidia per lei . Sola si avvanza; indi si arresta: il colpo Segna cogli occhi; e al sier cignale il dardo, Che

Che dal braccio parti maestro, e franco, Sotto l'omero destro impiaga il fianco.

Ne spicca il sangue: ei fra' dolore, e l'ira Freme, vacilla . .

Evadne. E cadde al fin?

Cillene. Non cadde.

S' Evadne, se Tegea Mi destavan più tardi, ei già cadea.

Ma cadrà: del sogno mio Alla fede io m'abbandono: Che veraci i sogni sono,

Quando nascono col dì.

Sì cadrà: così mi affida Il valor di chi ci guida, Le speranze, i voti altrui

Mi promettono così.

Che viva, immaginosa, lirica descrizione inimitabile è questa! Pindaro, Orazio, Petrarca non si glorierebbero forse di averla fatta? Sia la terza di sacro argomento: ascoltiamlo un poco nella Giuditta.

Carmi. No : Del felice evento

Parte vid'io: da' trattenuti il resto Fuggitivo raccolsi. In su le mura, Come impose Giuditta, al suo ritorno Destai di grida, e d'armi Strepitoso tumulto.

Amital. E qui s'intese.

Car. Temon le guardie ostili

D' un' assalto notturno, ed Oloferne Corrono ad avvertirne. Il tronco informe Trovan colà nel proprio sangue involto: Tornan gridando indietro. Il caso atroce Spargesi fra le schiere, intimorite Già da nostri tumulti: ecco ciascuno

Pre.

Precipita alla fuga, e nella fuga L'un l'altro urta, impedisce: inciampa, e cade Sopra il caduto il fuggitivo. Immerge Stolido in sen l'involontario acciaro Al compagno il compagno : opprime oppresso Nel sollevar l'amico il fido amico: Orribilmente il campo Tutto rimbomba intorno. Escon dal chiuso Spaventati i destrieri, e vanno anch' esse Calpestando per l'ombre Gli estinti, i semivivi. A' lor nitriti Miste degli empj, e le bestemmie, e i voti Diffipa il vento. Apre alla morte il caso Cento insolite vie. Del pari ognuno Teme; fugge, perisce: e ognun del pari Ignora in quell' orrore

Di che teme, ove fugge, e perchè muore. Ozia. Oh Dio! Sogno, o son desto.

Car. Odi, o Signor, quel mormorio funesto?

Que' moti, che senti
Per l'orrida notte,
Son queruli accenti,
Son grida interrotte,
Che desta lontano
L'insano terror.
Per vincere, a noi
Non restan nemici:
Del serro gli ufficj

Compisce il timor.

Se qui non si ritrova la lirica più sublime de' cantici di Mosè, de' salmi di Davide, dove abbiamo speranza di ritrovarla? Che diremo delle licenze, in cui parla a dirittura il poeta, come si spiega in quella dell' Ipermestra?

Or deposto il coturno, i vostri al fine

Fortunati imenei.

Augusti sposi, io celebrar dovrei.

Come farà lo stile di tal licenza? Drammatico? Ma è un' ostinazione il voler chiamare drammatico un componimento, quando l'autor, che l' ha fatto, protesta d'aver deposto il coturno. Si leggano tutte le licenze, ch'ei fa in lode di qualche Sovrano, si paragonino coll' odi di Orazio in lode d' Augusto, e si vegga, se nello stile, nella vivezza dell'espresfione, e dell'immagini, nella disposizione, negli ornamenti ci sia differenza. Posson tutte le licenze chiamarsi odi Oraziane. E le tante bellissime arie, che contengono le più vive, e leggiadre comparazioni . che son esse mai? Non è un pezzo di lirica Destrier, che all'armi usato: Rondinella, a cui rapita: Son quel fiume, che gonfio d' umori, e tante altre? Son esse tanto liriche in vero, che alcuni non hanno avuta difficoltà di dire, che sien questi pezzi sconvenienti alla poesia drammatica, che dee cercare il linguaggio del cuore, e non è verifimile, che un uomo nella sua gran passione vada pensando a comparazioni, e s'esprima con allegorie. Questa è però una proposizione, che quando non si voglia dir, che sapit bæresim in poesia, è almeno salla, e troppo audace. Falsa, perchè l' esperienza c'infegna il contrario. Le comparazioni sono per lo più dell'uomo agitato, che credendo di non bastar le naturali espressioni a' suoi affetti, ricorre alle metafore, alle allegorie, alle comparazioni. Udirete una donna, un uomo piangente in una disgrazia prorompere, che fulmine è stato questo! Che tempesta mi ha sommerso! Udirete il villano esclamare alla notizia della morte d'alcun di suoi, che cannonata è sta-

è stata questa! Nello sdegno dirà, ti sbranerò come un leone, sard una tigre : ed in somma tutte le ingiurie verbali non sono altro, che piccole comparazioni, che sorgono nell' idea d' un uomo, quando è nella maggior agitazione. Egli non si contenta allora di dire, impudente, disonesto; ma dice, cane, porco: anche gli Eroi Omerici si sanno questi complimenti, ed Achille non ha riparo di chiamar A. gamennone faccia di cane, perchè nella semplicità d'allora eli uomini non nascondevano politicamente le passioni, ed i Principi parlavano il linguaggio della natura, come tutti gli altri. Oltre poi esser falsa questa proposizione, è inconsiderata, ed audace, perchè su due piedi si condannano tutti i drammatici Greci, e Sofocle specialmente ch'è pieno di comparazioni : si condannano i drammatici Ebrei, perchè la cantica di Salomone è un ammasso di comparazioni ripiene di tutti gli ornamenti . Nè poteva esser altrimenti: che gli orientali non parlano, anche ne' lor familiari discorsi, se non con comparazioni, e con allegorie, e con parabole, e questo si è creduto l'antico linguaggio degli uomini, poichè esprimono così nella immagine della natura le lor passioni. Quindi mi maraviglio, come il Voltaire nella riferita differtazione fulla tragedia parlando appunto di tali arie dopo aver detto, che sono abbellimento al soggetto, son ripiene di passioni, e talvolta paragonabili a' più bei pezzi delle odi di Orazio ( non fon io folo, che ho riconosciuto lo stile lirico in Metastasio) come specialmente, Vo solcando un mar crudele: Spezza il furor del vento ec. foggiunge troppo francamente, che queste bellezze son suor di luogo. E che s'avrebbe detto in Atene, se Oreste avesse cantato dell' arie trillande, o recitato un paragone ad Elettra?

Io non so, che dissero in Atene; ma so, che Oreste cantò l' aria, e recitò il paragone ad Elettra. Nel primo atto dell' Elettra di Sofocle Elettra stessa piangendo la morte del padre dice,

Non desinam plorare, sed ut luscinia, quæ amisit pullos

Ante bec patris limina ejulabo.

E chi vuole riscontrare il Greco ritroverà, che ciò dice non in versi giambici, ma in versetti lirici anapestici, vale a dire, che Elettra in Atene cantò l'aria, ed un' aria di paragone. E tanto se ne compiacque, che trenta versi dopo di nuovo ci consola con un'antistrose anche lirica, che contiene la stessa comparazione.

At meo animo placet gemebunda avis,

Que Ityn, semper Ityn luget. E chi sa, se la prima donna del teatro Ateniese fopra quell' Ityn non avesse fatto un gran trillo, o gorgheggio? Ma tanto piaceva a' musici Ateniesi quell' usignuolo, che il povero Sofocle su costretto di passar per infecondo poeta, con replicar nel quarto atto in bocca del coro.

Electra perpetuo patris martem Misera gemens, sicut Luctu inexplicabilis luscinia.

Oreste poi nel recitativo si prende un poco più di libertà, facendo uso d'una comparazione lunghetta, c niente amena.

Sicut enim equus generosus, licet sit senex, Rebus in trepidis non animos amittit, Sed aures arrigit: similiter & tu Nos incitas, & inter primos ipfe fequeris, Proinde consilia tibi exponam mea, tu vero Acutas aures meis dictis prabe.

Questi esempi son ricavati dalla sola Elettra, e da OreOreste, perchè Voltaire appunto in esempio citò questi attori d'una delle più severe, e più belle tragedie del Greco teatro. Del resto nell'altre tragedie ve ne sono a dovizia, e non s'affanni il Voltaire per gli Ateniesi esclamando, che s'avrebbe detto in Atene? In Atene v'era pur della buona gente, come presso di noi: gli Ateniesi intesero l'aria, intesero il paragone, ed applaudirono, come oggi s'applaude.

Che poi questo uso de' paragoni, che presso gli Ebrei era continuo, ed è più moderato fra' Greci, fra' Latini, ed Italiani, in qualche lingua, come la Francese, non riesca proprio, e naturale, non è maraviglia: perchè i genj delle lingue son diversi, e quel che in alcune è semplice, in altra è caricato, e su di ciò bisogna star alle particolari leggi di ciascun idioma, o di ciascuna nazione, ma non bifogna effer così facile a dettar leggi generali, come derivate dal dritto della natura, o delle genti . E se la drammatica Francese è più parca nell'improntarsi dalla lirica questi ornamenti di comparazioni, ed immagini, ha con maggior faciltà presi gli ornamenti del verso, ch' è tutto continuamente lirico stretto di versetti anacreontici rimati, quali sono i martelliani, in maniera che confessa lo stesso Voltaire, che le loro tragedie sembrano piuttosto tante elegie.

Che che ne sia di ciò, è certo, che Metastasio in queste arie è vero lirico, e che la sua poesia non lascia di esser lirica, qual su nella sua origine,

benchè trasportata in teatro.

Io non credo, che volete obbligarmi ad un penofo esame del merito degli scrittori dell'una, e l'altra lirica, e ad una decisione intorno a chi si debba la preferenza. Ad esimermi da questo carico vi ricordo, che all'Ab. Tourner, che mi sece una consi-

mile domanda sul merito di Pindaro e di Orazio. voi credete, ch' io abbia esattamente risposto, che non possono paragonarsi due scrittori di differentissimo stile, e che meritamente abbia deriso gli strani confronti, e gli stravaganti giudizi, che sono talora stati fatti. Se poi volete da me ragione, . perchè abbia piuttosto scelta questa lirica, e non quella, io potrei rispondervi, che tale è stato il mio genio, e che se avessi scelta quella, un altro anche potrebbe domandarmi, perchè non ho scelta questa. Io non potea certamente appagar tutti: qualunque stile avessi scelto, gli amanti degli altri stili avrebbero avuto lo stesso dritto, che voi di voler saper la ragione, per cui mi son così regolato. Con tutto ciò vi confesso ingenuamente, che non è stato il femplice genio, nè il caso, che mi ha fatto determinar così. Leggete la canzone nel primo tomo, che servì di dedica a codesto Eminentissimo Cardinal Pallavicini : forse non vi dispiacerà : forfe è un pezzo non infelice di lirica d'altro stile (\*). L'opera dunque cominciava in uno stile non drammatico, ed avea ben cominciato. L' avreste voluta tutta così? Non era possibile, ed a ragione ho cambiato stile, e disegno.

Oltre all'utile, ch'io intesi di fare col dare alla gioventù un sacro trattenimento per musica, come di sopra mi sono spiegato, non potea sarsi la traduzione de' salmi, se non in quello stile, che più corrispondeva allo stile de' salmi medesimi. La lirica Ebrea è differentissima dalla lirica antica Italiana: ella è simile in certe cose a quella di Pindaro, in certe a quella di Orazio, in certe a quella di Anacreon-

te,

<sup>(\*)</sup> Questa canzone gli affaciati alla presente edizione l'avranno pell' ultimo tomo.

149

te, ma non è mai fimile a quella del Petrarca. Si prendano i componimenti più eroici, e maestosi, come il Diligam te Domine; l' Exsurgat; l' Audite celi, que loquor; Cantemus Domino, si ritroverà uno stile stretto, pieno d'incisi, ed in tal maniera, che sembrano piuttosto tanti distici, che strose di canzoni. Per conoscere questa verità, non è necesfaria una gran cognizione di lingua Ebrea. Si legga la traduzione Latina letterale della Volgata: si vedranno divisi i salmi in tante strosette, che son così piccole, che noi le chiamiamo versetti, e non strofe, e questi versetti ancora son divisi in due membri : Cantemus Domino : gloriose enim magnificatus est: equum & ascensorem projecit in mare. Ecco l'entrata del magnifico cantico di Mosè: nello stile della lirica Petrarchesca questi tre incisi sormerebbero una strosa di 15. versi: ma ci si riconoscerebbe poi lo stile di Mosè? O volete, ch' io rinnovi l'esempio della parafrasi del cantico di Debora fatta per altro dal gran poeta Lorenzini, che in vece di darci il cantico, ci da un suo componimento bellissimo, ma ch'è pieno d'immagini, ed espressioni, che Debora mai non fognò, ed è cinque volte più lungo dell'originale? I falmi dunque in quanto allo stile sono una specie di poesia Francese in verso Alessandrino, e Martelliano, e crediamo fra le nostre le più esatte traduzioni quelle appunto, che ci è riuscito di restringere in anacreontiche canzonette .

Ma come questo metro presso noi Italiani non soffre un componimento lungo, ed eroico, si è creduto di adattar gli altri salmi a cantate di arie, e recitativo, o a canzoni, direm così, di solo recitativo, ritenendo però sempre lo stesso sille conciso, Tom.I.

450 DELLA POESIA DRAMMATICO. qual è nell'originale. I Francesi a similitudine degli Ebrei si servono di quei loro versi Martelliani per tutti i generi di poesia : le lor tragedie son composte di tali versi, ed anche il poema Eroico di M. Voltaire. Presso noi Italiani son più ristretti, e talor nojosi, a riserba di quei, che han lo sdrucciolo in mezzo, ed in essi il più delle volte si perderebbe la maestà, e la sublimità de' salmi. Poiche la poesia Francese è più semplice. e poco s'allontana dalla prosa, quando l'orientale è piena di metafore, di traslati, d'immagini, d'espressioni caricate, che sarebbero insosfribili nella poesia Francese: e perciò non è maraviglia, che si servano anche di quei versi Anacreontici nell' eroico, quando il loro stile eroico è più limitato. Ma che che sia di ciò, o che voglia approvarsi, o disapprovarsi quel che da me s'asserisce, egli è sempre un contrasto da pedante l'andar questionando sul merito de' vari metri. Tutti son ottimi per chi se ne sa servire: tutti son pessimi per colui, che non sa . I canoni poetici d' Orazio nell' arte son di due classi: alcuni riguardano il domma, altri la disciplina. Son immutabili quei, che riguardano il domma, e voi vedete, che l'unità della favola, l'esattezza de' caratteri con altre cose di simil genere si fono ugualmente offervate da' Greci, da' Latini, dagl' Italiani, da' Francesi, da tutti. Son variabili quelli, che riguardano la disciplina esteriore, e perciò la divisione del dramma in cinque atti, l'uso della tibia, la distribuzione del coro, il verso con più giambi, o più spondei, ed altre cose le vedete cambiate secondo i vari geni delle nazioni. I nostri antichi Toscani il verso lirico Saffico de' Latini lo

fecero verso eroico, ed i nostri poemi sono com-

posti di versi Saffici, ciò che farebbe ad un poeta Latino maggior maraviglia, che a noi un poema Francese in versi Martelliani. Tanto son diversi i gusti presso le nazioni! e tanto son variabili tutte quelle cose, che unicamente servono a dar

piacere a' sensi, non già alle mente!

Non fono i metri, non fono gli esteriori ornamenti, che han fatte immortali, come faranno, le poesie del Metastasio. Sono i sentimenti: sono gli ornamenti interiori: è quella maschia eloquenza, che non dipende dall'artificio delle parole, ma dalla chiarezza della mente, che ben concepisce l'immagini, e le profferisce con quella stessa chiarezza. Se cambierà il gusto della musica, e della poesia, si ridurranno in prosa quelle poesie, e saranno dello stesso merito anche presso i popoli di un altro gusto. Voltaire nella citata dissertazione ( non si maraviglino i lettori, se così spesso so uso dell'autorità di questo gran poeta, poichè i Francesi generalmente, e Voltaire particolarmente, non sono niente sospetti, quando lodano gl'Italiani, e poi nell'idea, in cui si vive anche fra noi Italiani, che nesfuna nazione al par de' Francesi abbia ridotte le tragedie a maggior perfezione, e delicatezza, giova il veder con qual rispetto parlano i Francesi stessi delle tragedie del Metastasio ), egli dunque dopo aver esaminati tutti i difetti del teatro Italiano, e quei non minori del teatro Francese, e conoscendo esser inevitabili alcune improprietà o di stile, o di metri, o di mufica, che fi debbono accomodare al vario gusto de' popoli, soggiunge, che siccome la bellezza, che dipende da questo esterior colorito è soggetta a cambiamento; così è immutabile quella bellezza interiore, che non è appoggiata su di F 6 2 que-

452 DELLA POESIA DRAMMATICO. questi deboli sostegni. Coloro, ci dice, che han cognizioni universali delle scienze, e della letteraria, e non limitano il lor sapere all' arie de' nostri balli, pensino a quell' ammirabile scena fra Tito, ed il suo amico Sesto nel secondo atto, ed alla scena a solo che siegue, ove Tito dice quelle ammirabili parole, che debbono esfere l'eterna lezione di tutti i Re, lo stupore di tutti gli uomini .... Queste due scene paragonabili a tutto ciò, che la Grecia ha avuto di più bello, se pure non lo sono superiori; queste due scene degne di Cornelio, quando non declama, e di Racine, quando non è debole, queste due scene, che non son punto fondate sopra un variabile gusto d' opera, ma sopra i nobili sentimenti del cuore umano, avranno una durata tre volte più lunga delle scene più belle delle nostre tragedie, ec.

Quindi non vi maravigliate, se in Metastasio ritroverete quasi una lingua nuova, perchè nuova è la sua maniera di pensare, e la lingua esiegue felicemente ciò, che la mente ha pensato, perchè da filososo adatta la lingua a' pensieri, e non da pedante adatta i pensieri alla lingua. Si senta Orazio,

ch'è il gran maestro:

Scribendi recte, sapere est principium, & sons:
Rem tibi Socraticæ poterunt ostendere chartæ,
Verbaque provisam rem non invita sequentur.
Qui didicit, patriæ quid debeat, & quid amicis,
Quo sit amore parens, quo frater amandus, hospes,
Quod sit conscripti, quod judicis essicium: quæ
Partes in bellum missi ducis: ille profecto
Reddere personæ scit convenientia cuique.
Interdum speciosa iocis, morataque recte
Fabula, nullius veneris, sine pondere & arte,
Valdius oblectat populum, meliusque moratur,
Quam

Quam versus inopes rerum, nugaque canoræ. Voi credete, che i salmi di Davide hanno sinalmente trovato chi gli ha veramente intesti, e chi li rende chiari, ed intelligibili, senza avvilirne la natia maestà. Ma sapete perchè son chiari, ed intelligibili senza avvilirsi la maestà? Perchè gli ho appunto tradotto in quello stile, che non vi piace. Qualunque altro stile avessi scelto, o sarebbero rimasti oscuri, o si sarebbero avviliti. Non ho ritrovato maestà, e chiarezza unita se non in questo stile, che ho scelto. Ogni autore, che mi avessi proposto ad imitare, la cosa non sarebbe riuscita: mi ho proposto ad imitar la natura, e trarre l'espressioni non tanto da' vocabolari, quanto dalla natura medesima, come Orazio voleva:

Respicere exemplar vitæ, morumque jubebo

Doctum imitatorem, & veras hinc ducere voces. Questo è il motivo per cui vi sembra, ch' io sovente imiti Metastasio: se l'ho imitato, non ho creduto di commetter un fallo: mi ho posto innanzi un grande originale: nè sarebbe picciola mia gloria fe sapessi copiarlo: sarei allor io quel, che Virgilio rispetto ad Omero, e Tasso rispetto a Virgilio: ne potrei star contento. Ma vi giuro, che non sempre la mia è copia dal suo originale : egli più di tutti i poeti ha studiato il gran libro della natura, che ancor io ho cercato di meditare: ci siamo spesso incontrati nello studiar il medesimo libro. Nè perchè egli s' era servito d' alcune cose prima di me, perciò ho creduto di dovermene astenere : quel libro è aperto a tutti, ed ognuno ha il dritto di toglierne quel che piace.

Di più i libri santi sono i sonti del sapere, e quel che Orazio diceva a' poeti delle opere di Socrate, con

Ff3 mi-

miglior ragione noi possiamo dir della Bibbia. I nostri Toscani sono stati rapiti dalle bellezze veramente originali dell' Ebraica poesia: sovente ne han tolti de' bellissimi pezzi, e gli hanno applicati tal volta ad uso prosano. Io che traduco quelle poesie Ebraiche, par che certe volte imiti, o copii quei nostri autori: ma non è così. Io ripiglio con giusto titolo, e rivendico quelle gemme, che s'eran poco religiossamente rubate da' sacri libri, e gli restituisco all' antico luogo. Così s' io dovessi tradurre quel passo: O vos omnes, qui transsitis per viam, attendite, & videte, si est dolor, sicut dolor meus, comunque dicessi, sempre m' incontrerei in quella quartina del Redi:

Donne gentili divote d'amore, Che per la via della pietà passate, Soffermatevi un poco, e poi mirate Se v'è dolor, che uguagli al mio dolore.

Voi allor direste, ch' io avrei copiato dal Redi: Non è vero: Redi ha copiato dalla Bibbia: io traducendo la Bibbia rivendico quella roba furtiva: Così nella cantica, se c'incontrassimo in quel passo, indica mibi, ubi est, quem diligit anima mea, comunque si traducesse, voi vi ritrovereste l'aria d'Aristea:

Tu di saper procura,

Dove il mio ben s'aggira.

Ecco direste voi, la cantica tradotta coll' espressioni dell' Olimpiade: no, dite piuttosto, ecco l' Olimpiade scritta co' pensieri della Cantica. Quindi non vi maravigliate, se ritrovate di tanto in tanto nella mia traduzione mio ben, mia vita, con altre espressioni, che siam soliti d' udir dagli amanti sul teatro. Incolpate la debolezza dell'uomo, che trasportato da una vecamente passione giunge ad idolatra-

re l'oggetto, che ama, e chiamarlo con poco dritto suo bene, sua vita: ma non pretendete, ch' io non chiami Dio mia vita, e mio bene, pel timor vano d'incontrarmi coll'espressioni degli amanti. Questo timor vano ha fatto, che non solo le tante traduzioni finora fatte de' falmi, ma generalmente quasi tutte le facre poesie Italiane sieno languide, sieno seccanti, e non fieno giunte a tirar il popolo immerso nella dolcezza delle poesie profane. Nell' esaminar l'amenissimo salmo 103. ch'è il Benedic, anima mea, Dominum, nelle note al versetto 13. io già avea spiegati i miei sentimenti su di questa verità. Trascriverò qui opportunamente quel che ivi ho scritto: Va cercando il salmista l'amenità in ogni parte, e se ne serve opportunamente in lode del Creatore. I nostri poeti, quando trattan materie sacre, credono, che debba togliersi allo stile ogni amenità, e van cercando sofismi dialettici, e teologiche distinzioni. Questo nasce che tutti gli spettacoli più belli della natura son usi di profanare, e di trarre indi sentimenti poco onesti. Acque, fiori, canto d'uccelli servono per le delizie di Laura, o di Fillide: in parlando di Dio torcendo gli Sguardi di quegli oggetti, che furono loro grande argomento di amorose sollie, ci propongon cose astratte, spogliate d'ogni venustà, le quali non è maraviglia, che da' lettori poi non si soffrono. Mi pajon quelle declamazioni di uomini malvagi, che pentiti credon tutti malvagi, com' essi erano: queste all' incontro degli Ebrei pajon espressioni d'anime, che vivendo nella più tranquilla innocenza ritruovano in tutti gli oggetti materia di lodar Dio: E nella nota al versetto 21. del medesimo salmo : Questa è la nona immagine, che i lioncelli co' lor ruggiti cercano a Dio i loro alimenti. Ne abbiamo simili ne' nostri poeti, che dicono, che il

Ff 4

vento.

vento, l'aura parlan d'amore : così pare a chi è acceso d'una passione : il fragor dell'onde, il canto dell'usignuolo è un sonetto amoroso per l'amante agitato : ma è un inno per chi ha acceso il petto d'amor divino. La passione o buona, o rea sa, che ei sembri di ritruovar in ogni oggetto quel che noi

pensiamo.

Questa verità l'ha ben conosciuta lo stesso Metastasio, che se bene avesse maneggiati tutti gli affetti del cuore umano in tanti suoi drammi, ne' sacri oratori batte la stessa via, e si serve maravigliosa. mente delle medesime espressioni, che consacra a più degno argomento, o per dir meglio le usa in quel senso, in cui fin da principio dovevano usarsi. Perciò si piange nel legger il Giuseppe, e l'Isacco, perchè egli si servì di quell' espressioni, con cui avea fatto piangere i lettori altre volte per meno degne occasioni. Sarebbe infatti un grandissimo svantaggio per gli poeti facri, se avendo i poeti profani occupato tutto il bello, fossero costretti d'astenerse. ne per lo timor vano di non sembrar imitatori, e conseguentemente riempir le poesse sacre di tutto quel testo, che o come inameno, o astruso, o inarmonico han lasciato i poeti profani.

ne darò briga, perchè non ho preteso mai d'esser' infallibile, e son certo, che di queste minute bellezze, e delicatezza trascurata voi ne trovate a dovizia gli esempi in Omero, in Virgilio, in Tasso, in Ariosto, ed in tutti gli scrittori d'opere grandi. Ci vuol poco per chi è fuori del pericolo ad emendar un verso. Giulio Scaligero giunse a tal audacia, che non piacendogli alcuni versi d'Omero, dopo mostratine i disetti, gli ha voluto fare egli stesso, per vedersi, come Omero gli dovea fare. Non credo però, che l' ombra d' Omero se ne sia presa collera, e che Scaligero andando in Parnaso sederebbe in miglior luogo d'Omero, perchè accomodò i fuoi versi.

Ma com' è possibile pensare alla delicatezza, ed alle minute bellezze nelle opere grandi ? Udite Orazio :

Ut pictura poesis erit, que, si propius stes,

Te capiet magis; & quadam, si longius abstes. Voi nella pittura della cupola di S. Pietro andereste cercando i capelli, le unghie, e le altre minute bellezze della miniatura? E se vi fossero, non sarebbero ivi perdute? Non son queste cose, che fanno grande l'artefice: Orazio stesso siegue ad ammaestrarci.

Emilium circa ludum faber imus, & ungues Exprimet, & molles imitabitur are capillos, Infelix operis summa, quia ponere totum Nesciet. Hunc ego me, si quid componere curem, Non magis esse velim, quam pravo vivere naso, Spectandum nigris oculis, nigroque capillo.

Ma non sarebbe meglio, se s'unisse l'una cosa, e l'altra? Sì, ma questo è il punto. Nel mondo non ci è cosa persetta: l'idea del persetto bello noi non

foglia-

fogliamo trarla da un fol oggetto : andiamo prendendo i più belli membri da questo, e da quello, e ne formiamo un volto ideale, e fantastico, ma che in verità non si ritruova nella natura. Così non ci è, nè ci è stata mai una persetta poesia, non un perfetto musico, non un perfetto pittore: chi ha un difetto, chi ha un altro: chi si distingue in una virtù, chi in un' altra: ma non si ritroverà chi è esente da tutti i disetti, ed ha unite tutte le virtù. Optimus ille est, qui minimis urgetur. Ce li figuriamo noi questi Eroi, ma son, come gli Eroi del dramma, quali dovrebbero essere, non quali sono. Vediamo un quadro di Giordano pieno della più poetica fantasia, ma incompito: oh! diciamo, qual sarebbe questo quadro, se fosse compito! Ma se fosse compito, non sarebbe di Giordano. Quante cose volete da un uomo? Voi stesso ne siete persuaso. perchè dopo rilevati, questi difetti della mia opera confessate, che con tutto ciò sarà difficile di far meglio. Ma s'è difficile di far meglio, che andate cercando? Io ho fatto quel che si potea fare, ed al

Homo sum, bumani nibil a me alienum puto.

I Toscani con un savissimo adagio c'insegnano, che si perde il buono cercando il meglio: contentatevi del buono.

Ma su questo proposito voi mi par, che non tanto avete preso di mira la mia opera, quanto la dissertazione del Golt intorno agli argomenti del più bel poetare, poichè ivi appunto si parla di minute bellezze trascurate da' lirici del primo ordine. Come il mio primo delitto presso di voi è stato l'aver voluto imitar Metastasso, ed ho sosserta la perfecuzion per l'amico; così il secondo par, che sia

459

stato l'aver io nella mia lettera all' Ab. Sparziani lodato molto la differtazione del Golt. So, che in codesta Capitale, ove abbondano i grand' ingegni,. ci siano delle poetiche fazioni. Queste gare son utilissime, quando si contengon fra i limiti, quando si riducono ad un' emulazione di vicendevolmente superarfi, e non producono in noi un'aversione a qualunque cosa si dica da un di contrario partito: sicchè se coloro esaltan Virgilio, costoro disendano, che Virgilio non vaglia un fico, perchè è autordiletto da' nemici. Speriamo, che il dotto Aba Pizzi, a cui meritamente si è data la custodia d' Arcadia, voglia raffrenar gl' ingegni de' fuoi Arca-.. di, sicchè nelle massime poetiche sieno concordi, e contendano chi meglio di loro le abbia offervate, e. non già attacchino le massime stesse, chi indebolendole fino ad un rilasciato probabilismo chi restringendole fin ad un farifaico rigorofismo, con imporre a' poveri poeti insopportabili pesi. Del resto acciocche. si vegga, che voi oppugnate la dissertazione del Golt, che respira le stesse aure in Roma, che voi respirate, più che la mia opera, trascriverò quanto ei saviamente scrive su di questo proposito, che servirà per mia difesa, e mia scusa, se in qualche parte non. offervi quell'esattezza, che suole offervare l'artefice dell'ultimo ordine, faber imus, come Orazio chiama questi non pittori, ma miniatori.

La purezza del linguaggio, e certe leggiadrie si trovano realmente nel verseggiare amoroso de' Cinquecentisti. Ma perchè si vogliono queste minute bellezze porre a confronto del sublime, del quale è vaga la poesia eroica, e la sacra, entri quà a parlare Longino gran filososo insieme, e gran retore. Io sostengo, dice questo Greco scrittore, che il sublime, benchè non si

regga egualmente da per tutto, se non fosse altro, per la sua grandezza è da preferirsi ad ogni cosa. Apollonio, quello che ha composto il poema degli Argonau... ti, non cade giammai; e Teocrito, fuori che in qualche pezzo esce dal carattere dell' Egloga; è sempre selicemente ideato . Eppure vorresti tu essere Apollonio , e Tescrito piuttosto che Omero? L'Erigone di Eratostene è un poema, nel quale non si trova cosa da riprendeve . Dirai tu per questo , ch' Eratostene sid maggior poeta di Archiloco, il quale si avviluppa veramente. e manca d'ordine, e di economia in certi luogbi, ma cade in questo difetto a causa dello spirito divino, da cui è rapito, e ch'egli non può regolare a sua voglia? Così rispetto al lirico, eleggeresti tu di esser Bacchilide piuttosto che Pindaro? e rispetto al tragico, vorresti esser Jone poeta di Chio, piuttosto che Sosocle? Bachilide, e Jone non fanno mai passi falsi, e sono sem-: pre eleganti e piacevoli; non è così di Pindaro, e di. Sofocle, giaschè nella maggior violenza talvolta il lovo ardore si estingue, e cadono inselicemente. Pure vi è egli un uomo di buon senso, che si degni paragonare tutte insieme le opere di Jone al solo Edipo di Sofocle? A questi sentimenti di Longino si vuole aggiungere, che il poeta, che scrive per invasione di estro; non può esattamente attendere a quella delicatezza, e grazie di lingua tanto decantate da' fautori della lirica amatoria: siccome al contrario chi attende con sollecitudine a quella finezza, non ha l'invasione dell' estro. La ragione si è, che il suror poetico è cosa contraria ad una materiale esattezza, impiegandosi questa ad ogni passo in esaminar l'eleganze, e tornir le parole, e scorrendo l'altro con impeto per un sentiero di belle idee, e di frasi libere, e nobili con franchezza prodotte; onde siccome non è possibile ad un tempo stes-

so gir con violenza, e di passo, nè tenersi su per luoghi eminenti, e camminare per gl'imi, così è manifesta cosa, che i sublimi poeti non possono esattamente attendere alla scrupolosa delicatezza della lingua, e che coloro, che vi attendono, non sono sublimi poeti. Per la qual cosa non è da rinfacciarsi a' lirici di prim'ordine che manchino di certe minute grazie ; siccome Longino non ascrive a mancanza di Archiloco, e di Pindaro il non aver essi quell'esatte eleganze, le quali dovevano pur trovarsi ne' componimenti di Bachilide, e di Jone. Finalmente rispondiamo a costoro, i quali per esser poveri di estro, fanno tanta millanteria della purità della lingua, che Pindaro poteva benissi. mo scrivere le sue odi in lingua Attica, lingua assai più pura di quella de' Cinquecentisti, e della quale era innamorato S. Gio. Grisostomo , che per bene apprenderla , leggeva sempre Aristofane . Eppure Pindaro ha trascurato la lingua Attica, ed ha voluto piuttosto ufare il linguaggio Dorico, perchè più atto ad esprimere cose grandi, ed immaginose. Anzi lo stesso Atticissimo Aristofane si è servito ne' cori delle sue comedie del dialetto Dorico, come più atto alla lirica poesia ; da che apparisce più chiaramente, che il servido estre de gran poeti non può sottoporsi a quella ultima limatura di lingua, ed a quelle minute delicatezze.

Talora il sublime declina soltanto ne' colori, che alquanto si ammorzano, ma nel resto si regge internamente, e cresce ancora nella sorza de' concetti; ed in questo caso poco o nulla avrà il poeta mezzano da rimproverare al gran lirico. Che seppure accada in lui alcuna di quelle cadute, che a buona ragione si condani nano, le quali sono rare ne' grandi lirici de' nostri tempi, vi è tanto bello in vicinanza di quelle macchie, che supera di molto il merito de' mediocri poeti, ben-Ami-

chè correttiffimi .

Amico, sapete chi scrive il più elegante di tutti? chi scrive solo parole, e non cose. Se domandate ad un gramatico, qual' è la cosa più elegante, che Cicerone abbia fatta, vi prenderà la prima fra l'epistole scelte, Tibi gratulor, mibi gaudeo, te amo, tua tueror, a te amari volo, vale. Quì certamente non ci è niente da riprendere, perchè non ci è niente da lodare. All'incontro nel calore della divina Filippica un gramatico ritroverebbe qualche cosa da metter in disputa. Cornelio Nipote scrive con eleganza maggiore di Tito Livio; anzi i gramatici voglion il primo per l'autor più puro, che ci sia, ed il secondo all' incontro licenziosetto, e che sente assai della Patavinità, la qual Patavinità era ad Asinio Pollione nato sul Tevere, come a chi nasce sull' Arno oggi è il Francesismo. Pure non credo, che per sentir Cornelio Nipote sia alcuno uscito apposta di casa in Roma, ed a sentir Tito Livio venivano le genti dagli ultimi confini del mondo, incantate, e sedotte dalla sua eloquenza vera, maschia, seria, benchè Patavina. Girolamo nell' epist. ad Paulin. Ad Titum Livium lac de eloquentia fonte manantem de ultimis Hispania, Gallorumque finibus quosdam venisse nobiles legimus . O quos ad contemplationem sui Roma non traxerat, unius bominis sama perduxit. Habuit illa ætas inauditum omnibus sæculis, celebrandumque miraculum. ut, tantam urbem ingress, aliud extra urbem quære-

Questo basta per l'Amico, e per me. Nella solla delle occupazioni sorensi mi spiace, che quei momenti, che m'ingegno di rubbare al sonno, in vece d'impiegarsi al compimento dell' opera, ho dovuto perdergli per questioni gramaticali. Ma come dehitoLIRICA DE' SALMI. 463
bitores sumus sapientibus, & insipientibus, avendo
foddissatto agl' ignoranti finora colla mia traduzione
appunto per loro scritta, era giusto di foddissare anche a' dotti, che mi sanno obbiezioni, nella certa
risoluzione per altro di non interromper più le prime fatiche per le seconde, perchè gl' ignoranti e
non i dotti han bisogno delle mie fatiche, ed io
mi son proposto d'esser utile alla Cristiana Repubblica, non d'accattar lodi in Parnaso. Sono intanto col maggior ossequio.

Napoli 27. Decembre 1772.

Devotiss. Servid. Obbligatiss. Saverio Mattei.

### nentendendendendendendendendenden

#### LETTERA DEL SIG. AB. N. N.... ALL' AUTORE.

Cariss. ed Ornatiss. Amico. Roma 24. Novembre 1772.

TI turberà forse ciocchè leggerete nella Gazzetta letteraria di questa settimana intorno alla vostra opera: ma non dovrebbe turbarvi. Il costume di questa Gazzetta, quando tratta de' valenti uomini, è di lodargli da principio, ferirgli poi in mezzo al petto e licenziargli con qualche altro terminuccio, ed espressione di lode. Così è stato trattato un Bonafede , un Golt , un Vegni , un Saverie Mattei, ed altri uomini di vaglia, e così pensa il Sig. Effemeridista di adempire le proteste da lui fatte più volte del rispetto, e della sincerità: se non che in questo articolo, che a Voi appartiene, ci sta in una peggior condizione il povero Metastasio, il quale è colpito per dritto, e per roverscio senza discrezione, anzi tutti noi altri, che pur abitiamo ne' sette colli, siam trattati da barbari, ed ignoranti. Se lo scrittore di questa Gazzetta letteraria discendesse alquanto dalla Cattedra magistrale, effemeridistica, enciclopedica, che gli ha infuso il dono dell'infallibilità, e trattaffe gli altri uomini non già come un ente superiore, ma come un uomo anch'egli, forse deporrebbe varie idee chimeriche, che ha in testa, e sarebbe più discreto co' poveri autori, e men presuntuoso, e sicuro. Voi volete fapere, quali sono queste chimere? Eccovene un'accennata nel nostro articolo: Conviene svellerle affat. 4 1 ...

to queste reliquie del seicento, e noi pur troppo temiamo di non essere intesi abbastanza; ma non destiamo il vespajo. Io conosco presso che tutti i poeti primari di questa città, ho sentito moltissime accademie private, e pubbliche, ho letto l'ultimo tomo di Arcadia, gli autori del quale fono in buona parte viventi : e benchè un poco di cognizione, e di gusto l'abbia ancor io, posso onninamente giurare di non aver mai nè letto, nè inteso un verso, che sentisse di seicentismo. spieghi dunque questo Signore, ove abitino queste reliquie del seicento, come sien fatte, e chi sia chi le protegge, e coltivi. Noi altri Romani dovremmo alzar una statua al Sig. Effemeridista, perchè ha ben combattuto per l'onor della patria. Siegue: Ma diremo ancora sinceramente, che il metro, e la frase è troppo, come altre volte notammo, Metastasiana (sit venia verbo ) che coscienza scrupolosa! Egli scrive sempre in istile drammatico, anche allora, che vuol esfer livico unicamente. Metastasio lo ha sedotto, lo ha incantato. Piano, piano, una cosa per volta. Che voi abbiate la frase di Metastasio quando ne seguite il metro, questo mi par giusto; e che voi abbiate ridotti alcuni falmi a cantate con arie, non ci veggo male. Sarà dunque irragionevole la vostra imitazione, quando voi ne imitate la frase nelle canzoni, nelle odi, ne' terzetti, ne' quartetti, e nelle ottave.

Ma chi ha fatte queste restrizioni? Gli stili della lirica sono innumerabili: che differenza di stile non passa fra Pindaro, ed Anacreonte? Dunque non si dà un certo, e determinato stile, che sia proprio, e caratteristico della lirica, ma qualunque stile può convenire alla lirica a condizione, ch'egli si adatti all'

Tom.I. Gg indo-

466 DELLA POESIA DRAMMATICOindole dell'argomento, o sublime, o tenero, o ameno, o flehile, di cui si tratta; di maniera che se la frase drammatica di Metastasio combinasse coll'indole di un qualche argomento lirico, lo stile di Metastasio sarebbe ottimo in questo caso per quel pezzo di lirico. Adunque questa frase drammatica, e non lirica: lirica, e non drammatica considerata in astratto è un' altra chimera, ed una voce, ed abbaglio popolare. Ora io affermo, che la frase di Metastasio è attissima alla parafrasi de' salmi, e lo provo con un raziocinio stringentissimo, e convincen-Per un argomento lirico, ove abbiano ad entrare principalmente gli affetti teneri, quelle frasi faranno più convenevoli, che più sieno atte a destarle : si tratta de' salmi di David, che sono per lo più preghiere sospirose, e ssoghi di compunzione, di amore, e di fiducia verso la misericordia divina: ende siamo nel caso. Sarà dunque infinitamente a proposito per questa parafrasi di seguir le frasi di quel poeta, che avrà saputo meglio degli altri maneggiare gli affetti teneri, e commuovere, e rapire gli animi altrui. Questo è il gran Metastasio, la cui penna mirabile è stata capace di far piangere tutte le classi degli uomini, da' profondi filosofi fino alle persone idiote, ed alle semminelle. Resta dunque dimostrato, che nella parafrasi de' salmi è stata infinitamente a proposito l'imitazione della frase, e dello stile di Metastasio. Dirò di più, che negli oratori facri di questo poeta, e ne drammi ancora si truovano di tempo in tempo certi slanci di lirica sublime, ch'egli ha saputo mirabilmente connettere colle dolcezze drammatiche, onde l'imitazione dello stile di questo grand' uomo non cessa

neppure quando nella parafrasi de' salmi s' incontra

l' elevatezza delle immagini, e la lirica sublime a A questo si aggiunge, che il laconismo de' sensi del Metastasio è sommamente adattato alla vostra versione, essendoci ne' salmi una gran quantità di esspressioni concise, e vibrate, che Petavio ha conservate a maraviglia nella sua versione Greca, e che non ha conservate Bucanano, vago de' lunghi giri, ove potesse dar campo alla sua pellegrina eleganza.

Del resto il soverchio attacco a Metastalio, il quale vi si rinfaccia, è una caricatura. Voi scrivete sulla sua maniera nelle cantate: ma le odi a versi corti, i terzetti, ed i quartetti niente hanno dello stile di lui. Se questi componimenti son belli, Metastasio non ne ha alcun merito, e se hanno difetti, Metastasio non ne ha alcuna colpa. Un salmo è parafrasato in ottava rima sullo stile del Tasso, un altro sul gusto degli endecassillabi del Rolli, e questa varietà è ammirabile in voi, che avete saputo maneggiar tutti gli stili, secondo avete creduto diverso lo stile de' salmi, che non son tutti d'un autore, nè tutti d'uno stile.

Io sarei troppo lungo, se volessi entrare a minuto sull'esame preciso del merito poetico de' vostri verisi; dirò soltanto, che non ci è versione di salmo, la quale non abbia de' tratti ammirabili, e sorprendenti. Del resto, seguite pure la vostra nobile, ed illustre carriera, la quale ci spiace, che sia interrotta dalle cure forensi, quando tutta la Repubblica Cristiana dovrebbe interessarsi in maniera nella situazione vostra, e della vostra famiglia, che sacendovi per altra via goder tutti quegli onori, e quelle ricchezze, che il soro può darvi, vi lasciasse in un ozio, ed in una libertà di poter continuare opere così utili alla Chiesa, specialmente oggi,

Gg 2

468 DELLA POESIA DRAMMATICOche la superficiale letteratura d'alcuni libriccini Oltramontani ha corrotto le mente, ed il cuore de' Cattolici poco accorti. Non curate i latrati de' cani. Nelle grandi, e nuove imprese si ritruovan sempre delle opposizioni, e difficoltà. Il nemico dell' uomo ama le tenebre, ed odia la luce, e va turbando quelle opere, che possono illuminare eos, qui sunt in tenebris, & in umbra mortis. S. Girolamo quante maggiori perfecuzioni non ebbe! Siate contento del giudizio de' buoni, che quì in Roma, come in ogni altra parte, v' ammirano, e vi rispettano, come gran Filologo, come gran Teologo, e come gran Poeta. Questi tre titoli, che giustamente vi competono quasi disprezzando, vi contentate nel rame, che m'avete mandato, e che precederà nella ristampa, di chiamarvi solo Giureconsulto. Siete ancor tale, e le vostre dotte, ed eloquenti allegazioni, che quì si son ammirate non meno de' falmi, il provano abastanza. Ma perchè farsi pregio sol di questo titolo? Ah! vi piace di fermarvi in quella professione, che giova all'aumento delle ricchezze, non già nella nuda, e povera filosofia. Credetemi intanto

> Vostro affezionatiss. ed obbligatiss. amico vero Amianto Filodichèo.

Sono nell'obbligo di pubblicar la seguente lettera dell' Ab. Metastasso, in cui dolcemente si lagna di me, che prima ho stampate le sue lettere, e poi glie l'ho avvisato, quando egli non avrebbe voluto, che s'esponessero al pubblico, come scritte senza premeditazione. Quindi era mio indespensabil dovere di disender l'amico da qualunque danno, che gli venisse per tal pubblicazione. Del resto questa brieve lettera è anche un pezzo d'inimitabile eloquenza: vegga ognuno con qual eleganza, precissone, ed arte nascosta dalla semplicità dell'espressioni distende due, o tre periodi per esprimere la sua ripugnanza di pubblicassi le sue lettere. Ma se volea, che non si pubblicassero, non dovea scriver così, incantando, e seducendo i lettori.

#### であったもったもったもったもったもったもったもったもったもったもっ

# LETTERA DELL'AB. METASTASIO ALL'AUTORE.

Ià la gentilissima Sig. Eleonora ci ha avvertito d'aver da V. S. Ill. ricevuto l'esemplare
del quarto tomo de' suoi salmi, a me destinato, e
di attendere la prima opportuna occasione, per sicuramente inviarmelo: onde io desidero, che sollecitamente la rinvenga, per appagar presto l'impazienza di arricchirmi di bel nuovo, come altre volte
ho satto, de' suoi tesori. Non dubito, che questo supererà di merito i suoi fratelli, poichè il vigore de' distinti talenti di V.S. Ill. è tuttavia nell'
aumento: benchè nelle antecedenti loro produzioni

Gg 2 abbia-

abbiano già trascorse le misure comuni.

Da lei, che non ignora la mia natural repugnanza alla pubblicazione delle mie lettere familiari (fia essa debolezza, o ragione ) avrei sperata l'amichevole compiacenza di fecondarla. Ma veggo, che usando rigorosamente de' dritti, che le dà il suo merito sull' arbitrio mio, si vale ella francamente delle vie di fatto, e risparmia alla mia volontà le angustie delle sue dubbiose deliberazioni. Il peggio si è, che così facendo ella mostra di tener le mie cose in pregio molto maggiore di quello, che lor conviene : e quindi non so, se io debba renderle grazie, o lagnarmi. Ma so per altro benissimo, che di qualunque sensibilissimo rincrescimento è soprabbondante compenso l'invidiabile amicizia d'un suo pari: onde augurandomene la continuazione costantemente mi confermo

Di V. S. Ill.

Vienna 15. Marzo 1772.

Divotiss. Obbligatiss. Sero. ed amico Pietro Metastasio. In prova di quel, che si è scritto nella dissertazione, che non si potea far una versione utile, se non che in uno stile adattabile alla musica, apporterò alcune lettere di Mons. Giuseppe Ippoliti Vescovo di Cortona, per vedersi qual buon uso egli crede di potersi fare di tal versione; ed io credo, che trattandosi d'una traduzione della Bibbia, debba esfere più contento dell' approvazione d' un dotto, e santo Vescovo della Chiesa, che di mille poetastri, e saccenti.

#### የቅንለቅንለቅንለቅንለቅንለቅንለቅንለቅንለቅንለቅንለቅን

### LETTERA DI MONS. IPPOLITI AL CAVALIER VENUTI.

AI è venuto in capo di chiedere un favore al M Signor Saverio Mattei con tanta fiducia nella di lui benignità, e nella mediazione di V.S. Ill. che spero di ottenerlo. Nel leggere adunque con mio gran piacere il quarto tomo della traduzione di questo nostro dottissimo Salmista Italiano, che ella favori di trasmettermi ultimamente, rilevo, che il dotto Signor Mattei dee avere presso di se alcuni de' suoi salmi tradotti, posti in musica dal Signor Jommelli dal P. Martini, e dalla Sig. Maria Anna Martines di Vienna, come sarà anche facile, che ne abbia di altri eccellenti autori. Ora io amerei di avere una qualche copia di queste celebri composizioni non tanto per mio genio, quanto per contrapporle alla musica profana, e farle gustare a' giovani di questo mio seminario.

Gg 4 Nel

Nel porgere a questo Signore il mio umilissimo offequio con le mie suppliche la prego a presentargli le due Pastorali, che le trasmetto, affinchè il gran letterato conosca solamente, che io pure entro nel numero di quelli, ch' egli ha convertito ful punto della musica antica, e del canto Gregoriano mercè delle sue tutte nuove, e selicissime scoperte, e mi rincresce soltanto, che il mio pentimento non può più costare pubblicamente in quello, ch'è già scritto, e stampato sulla fede altrui. Quando per mezzo suo io possa ottenere la grazia richiesta, mi farà il favore di procurare una copia fedele di dette composizioni dandomi debito di tutta la spesa, che vi abbisognerà, per rimetterne il denaro in mano del Signor Marchese suo Fratello. So che ella considerandomi buon amico, e servitore di tutta la sua casa scuserà come armonico l'incomodo, che le reco; ed in tanto con pienezza di affettuosa stima, e desideroso de'suoi pregiatissimi comandi mi confermo

Di V. S. Ill.

Cortona 17. Agosto 1772.

Devotiss. Obbligatiss. Servid. vero Giuseppe Vesc. di Cortona.

#### የቅስናቀስናቀስናቀስናቀስናቀስናቀስናቀስናቀስ የቀስ የቀስ

# LETTERA DELL' AUTORE A MONS. IPPOLITI.

E due Pastorali gentilmente savoritemi da V.S. Ill. meritano gli applausi de' savj, e dovrebbero servir di modello a tutti i Vescovi: ma le anime grandi son poche, ed è una vana speranza l'attender da tutte le piante gli stessi frutti. La prima pastorale vince la seconda in dottrina, la seconda supera la prima in saviezza, e come io non soglio ammirar troppo la dottrina in un fecolo, in cui basta, che s'apra un Dizionario, per ritrovarci ogni merce, fono perciò rimasto assai più contento della feconda, in cui si scorge quella saviezza, ch'è dono di pochi spiriti eletti, de' quali in ogni secolo ci è stata penuria, ed oggi più che mai con grave danno della Religione, e della Repubblica ne siamo scarsi. Siam debitori a' Francesi d' aver sacilitata la letteratura, ma bilanciato il bene, ed il male, che n'è venuto da questa facilità, non so qual più pesi.

Era meglio forse viver nell'ignoranza, e non saper tante cose, quæ erant dediscenda, si scires, come dice Seneca. Il dubitar di tutto si scelse per un mezzo d'indagar meglio la verità: quel mezzo è divenuto sine, e siam rimasti ne' dubbi sunesti anche nelle materie più interessanti. Chi non ha saviezza di scegliere, imbattendosi in tanti libri stringe in un fascio ogni erba, e scegliendo da ogni autore le cose peggiori c'imbandisce una tavola piena d'o-

gni

474 DELLA POESIA DRAMMATICOgni forte di vivande, da cui non si sorge se non vomitando.

Veneratissimo Monsignore, con quanta prudenza ha V. S. Ill. preveduti i vizi, a' quali è più facile ad attaccarsi oggi la gioventù! con quali nobilissime istruzioni ha cercato di regolar quel che sembra a Salomone ugualmente disficile, che il cammino della nave sulle acque! Or pensi qual onore ho creduto essersi a me fatto, quando in mezzo ad instruzioni così belle, mi è accaduto, come ad Enea nella pittura del tempio di Cartagine, il quale

Se quoque Principibus permixtum agnovit Achivis. Glie ne rendo distintissime grazie, e non mi sermo in questo paragraso, per risparmiar ad ambedue noi il rossore, a V. S. Ill. per aver avvilite la sua Pastorale col mio nome, a me per vedermi consuso

d'onori non meritati.

A disposizione del Signor Cavalier Venuti staranno i falmi, ch' ella desidera, e come s'andranno copiando, potranno inviarfele. Quando abbia nel suo feminario le quattro voci, per eseguire specialmente i salmi della Martines, s'assicuri V.S. Ill. che ritroverà un nuovo stile di musica sacra, unendosi colla maggior amenità la più fobria, e parca moderazione, e gravità necessaria nell'Ecclesiastiche preci. Intanto le do notizia, ch' essendosi terminati tutti i corpi della prima edizione de' falmi, si sta facendo la seconda in ottavo per maggior comodo de' lettori: ne manderò a V. S. Ill. il manifesto, qualora fra i suoi Ecclesiastici vi sia chi voglia associarsi. Mi dia l'onore intanto d'altri suoi comandi, e pieno d'offequio prendo l'occasione la prima volta di dedicarmi -- Di V.S.Ill. -- Napoli 10. Settemb. 1772. Devotiss. Obbligatiss. Serv. vero -- Saverio Mattei.

LET-

#### へ歩いんまいくまいくまいくまいくまいくまいくまいくまいくまいくまい

# LETTERA DI MONS. DI CORTONA ALL' AUTORE.

CE io non le avessi trasmesse le mie Pastorali, che per ottener loro dalla fua illustre penna un' elogio, potrei chiamarmi fortunato di trovare in poche linee soddisfatto ampiamente ogni mio desiderio. Ma non ebbi in verità questo fine; volli solo, che ella sapesse autenticamente, che anch' io mi son creduto in debito di rendere un pubblico omaggio al fuo gran genio, e che ho quindi un titolo anch'io di conseguire in musica quella mirabile poesia, a cui niun altri mai, che la musica potrebbe lusingarsi di accrescere anima, e vita. Ottengo dunque molto più di quel che chiesi, e se la sua opera non mi avesse palesato già da gran tempo il suo spirito, ed il fuo cuore, ardirei dirle, che ella ha riguardati i miei fogli con un microscopio, che offre gli oggetti milioni di volte più grandi di quel che sono. Non ne parliamo mai più.

Come posso io farle comprendere il giubbilo, che mi ha cagionato il suo dono? Quali grazie non le rendo? Quali obbligazioni non le professo? Attenderò con impazienza un favore sì poco ordinario, solleciterò con premura la gentilezza del Signor Cavalier Venuti, accoglierò con trasporto questo spirante ritratto della sacra armonia de' Neghinoth, e de' Coriti, lo riguarderò, come qualche cosa di misserioso, e di sovrumano, farò eseguirlo dalle misgliori tra queste voci, io stesso vi occuperò la mia parte, e rapito a vicenda ora dalla divina grandez-

za de' fentimenti, ora dalla rara felicità dell'espresfioni, ora dall'infolito accordo della melodia, nuoterò tra de' piaceri, che le comuni cantilene de' salmi non hanno potuto farmi immaginar fin quì

non che sentire.

Ma lo crederebbe? quantunque il mio fervido desiderio, ed il suo bel cuore mi promettessero fin da principio una favorevol risposta, non ho però avuta la pazienza d'attenderla. Simile a quegli Ebrei, che impazienti di rivedere il Giordano, andavano a richiamarfene la dolce immagine lungo a' fiumi di Babilonia, ho tentato di procurarmi in figura, per dir così, quel piacere, che per fua compitezza gusterò tra poco in realtà. Avendo fissato per il di 4. dello scorso Novembre il riaprimento del Seminario, volli, che i miei giovani avessero in sì folenne occasione un saggio di quella musica, che avea loro proposta. Scelsi la magnifica cantata, o falmo 117. credei di vedervi riunite, e quanto al tema, e quanto a' personaggi, e quanto al luogo tutte le più favorevoli circostanze per la pia funzione. Un giovane nato apposta per la musica, e mancante solo di una più lunga, e più vasta esperienza, ne mise insieme la musica; tutto era in pronto, la festa era imminente, quando una serie di sfortunati accidenti rovesciò i miei disegni ; io per motivi pressanti di sanità fui costretto a lasciar Cortona, ed all' apertura del Seminario mancò la sua decorazione più bella.

Ho fatto anche di più. Ho impegnato il Sig. Francesco Zannetti a mettermi in un'aria divota, nuova, e popolare il tenerissimo falmo 50. mi lusingo, che la mano di un uomo sì grande sapra ben rilevare tutti i pregi della divina composizio-

ne, e che questo Miserere nel suo genere potra starfene con sicutezza al fianco di quello del P. Martini. Voglio poi, che si stampi unitamente al ritratto della nostra S. Margherita, che ho fatto incidere apposta, e questo soglio andrà per le mani
del popolo. Forse chi sa? L'eccessivo surore; che
vi è in Toscana per le canzonette potrebbe per qualche mese divenire innocente, ed i più volgari ragazzi, che senza scelta di tema cantano quanto odon cantare, e s' imbevono così spesso di massime
malvage, e scandalose, potrebbero sar eco a David,
e rivolgersi a Dio piuttosto, che a Nice, ed a Clori. La passione del canto è nobile, e non dee lasciarsi in abbandono: bisogna cangiarle oggetto.

Ecco i pensieri, che la sua opera gloriosa mi ha risvegliato. E quanti più me ne risveglia ogni giorno, che io però conosco ineseguibili, e sorse chimerici affatto! Per esempio, non potrebbero tradursi nobilmente le lezioni, le orazioni, le antisone, ec. del Breviario, e unitamente al suo Salterio mettere tra le mani degli ecclesiastici un Breviario Italiano? Quanti ignoranti, che nulla ne intendono al presente, sarebbero in grado di ricavarne un prositto! Quanti dotti, che ne intendono poco, potrebbero recitarlo con del piacere! Forse non si chiederebbero tante esenzioni da questo peso diurno; almeno colui, che la chiedeva per non guastarsi lo stile, e la purità del linguaggio, non potrebbe più senza follia affacciar questo titolo.

Taluno, che a sangue freddo s' imbattesse a vedere questa mia lettera, sarebbe forse così audace da riguardarmi per sanatico, e per entusiasta; saprei però vendicarmene, e sa ella come? persisterei a proporre in privato, ed in pubblico la sua traduzione,

pregherei questi Signori a degnarsi almeno di leggerla, la leggerei nuovamente con loro, farei loro avvertire le più rare bellezze, e le prometto, che i Saul profitterebbero anch' essi in mezzo a' Proseti, ed io gli vedrei con mio contento divenir sanatici come me; mi si cangerebbe nome, e sarei chiamato illuminato.

Ma mi avvedo, che il piacere di parlar con lei mi fa paffare i limiti di una lettera, e mi ha tra-

sportato nello scrivere ad un insolito brio.

Gradirò all' estremo il manisesto dell'altra edizione in ottavo, e spero senza dubbio trovar de' compagni ammiratori di sue fatiche, i quali si recheranno a gloria coll'associazione venire in possesso di si prezioso tesoro. Sto con ansietà attendendo i suoi favori, e molto più i suoi comandi, per dimostrarle con l'effetto quella giusta stima, ed ossequio, con cui prima ancora di questa mia mi pregiava di venerarla, e dedicarmele, qual mi protesto sinceramente

Di V. S. Ill. Pistoja 10. Dicembre 1772.

Devotifs. Obbligatifs. Servid. vero

Giuleppe Vescovo di Cortona.





R. CICCIORICCIO
Borgo Vittorio, 26

AMOS

